

## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

A 857,968

nin





878' S8 tR84 1853

# NUOVA BIBLIOTECA POPOLARE

Classe II.
STORIA

LE VITE
DODICI CESARI

GAIO SVETONIO TRANQUILLO



# LE VITE

DEI

# **DODICI CESARI**

D I

# GAIO SVETONIO TRANQUILLO

TRADOTTE IN VOLGAR FIORENTINO

FRA PAOLO DEL ROSSO

CAVALIERE GRROSOLIBITANO

TORING

CUGINI POMBA E COMP. EDITORI

TORINO 1833. — TIPOGRAFIA E STEREOTIPIA DEL PROGRESSO diretta da BARERA e AMBROSIO Via della Madonna degli Angeli, rimpetto alla Chiesa.

# GLI EDITORI

Si leggono avidamente perchè vestiti di forme leggiadre alcuni romanzi moderni dei Dumas e dei Sue (\*), i quali ci dipingono i costumi strani e gli avvenimenti specialissimi di Roma imperiale. Ma per quei libri, e per altri di simile fatta, l'immaginazione degli Autori era ampiamente soccorsa dagli scritti degli Autori di quei tempi.

In fatti, per non parlare qui di altri, le Vite dei Dodici Cesari di SVETONIO ne sono tale dipintura da disgradarne qualunque libro moderno che dei medesimi discorra.

Scrittore terso e lindo, su da mano maestra vôlto in italiano. La traduzione di Paolo del Rosso è classica e citata fra i testi di lingua dal Gamba.

Crediamo per conseguenza ben fatto il rendere questo libro popolare.

Torino, 20 luglio 4853.

Cugini POMBA e C.

(\*) Acté, Isaach Lacquedem del primo, e Les Mystères du Peuple del secondo.

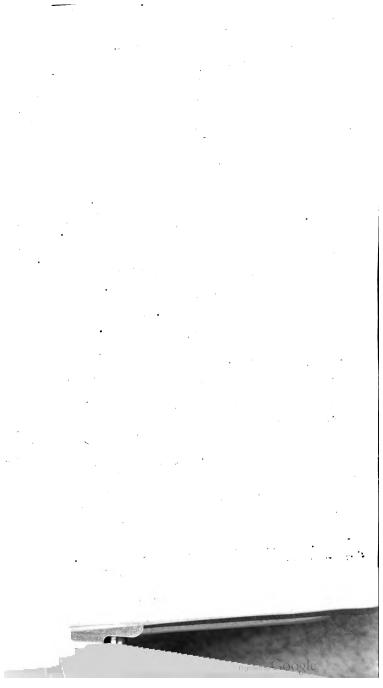

# VITA

Di

# GAJO SVETONIO TRANQUILLO

Nacque Gaio Svetonio Tranquillo di Svetonio, detto per soprannome Lene, tribuno della XIII legione e senatore di Augusto, il quale si trovò nella guerra di Ottone. Credesi che 'l figliuolo pigliasse il soprannome di Tranquillo dal padre, perciò che essendo il padre cognominato Lene, questi non con la medesima parola, ma col significato medesimo fu detto Tranquillo. Fiorì al tempo di Adriano, come quel che fu suo gran cancelliere, ma avendo egli la fortuna contraria, che non istà mai salda ad un segno, non dopo molto tempo li su dato il successore: perciò che si dicea che egli con Sabina moglie dell'imperadore aveva più dimestichezza, che non si conveniva alla riverenza della casa imperiale. Visse in compagnia di Plinio nipote, il quale nelle Epistole il conforta a mandar fuori le sue opere, le quali egli chiama perfette, e compiute. Ora essendo egli uomo ornato di belle e fiorite lettere, scrisse un libretto de' Grammatici e Rettorici, il quale S. Girolamo seguitò nel tessere il catalogo degli scrittori ecclesiastici. Serisse ancora, secondo che si dice, alcuni libri delle Maniere de'vestimenti, e della Istoria de'giuochi, della cui autorità si servono i dotti; scrisse parimente

de' Difetti del corpo, e de' Pretori, opere bellissime. Ma sopra tutto lasciò ai posteri le Vite de'dodici Cesari degne di somma lode', e composte con molta leggiadria. Nella qual maniera di dire, di consentimento degli uomini dotti, senza dubbio tenne il principato. L'opera è delicata e pulita, e ripiena di eccellente dottrina, e con bellissimo ordine distinta: laonde meritò d'esser chiamato scrittore purgatissimo e candidissimo. A cui (come scrive Flavio Vopisco) era natural d'amar la brevità. Arsonio Gallo nella Epistola, che egli scrive a Paulino, fa menzione di tre libri, che Svetonio lasciò scritti dei Re. Ma in quelle Vite de' dodici Cesari, che sono di continuo in mano de'dotti, è tanto terso e sincero, che meritamente si può dire di Svetonio quello, che Zeusi dipintore ebbe a dir di se stesso, esser più agevole altrui invidiarlo, che imitarlo.

#### LA VITA ED I FATTI

DΙ

# GIULIO CESARE

PRIMO IMPERATOR BOMANO

#### CESARE DITTATORE

Cesare, essendo in età di sedici anni, restò senza padre: e nell'anno seguente fu eletto sacerdote di Giove; ed avendo licenziato Cossuzia, di famiglia equestre, ma molto ricca, la quale così giovinetto gli era stata sposata, tolse per moglie Cornelia figliuola di Cinna, che era stato quattro volte consolo; della quale poco di poi gli nacque Giulia: nè per molta forza che gli fusse fatta da Silla, il quale era dittatore, vi fu mai ordine che egli la ripudiasse. Perchè privato dell'offizio sacerdotale, e della dote della moglie, e della eredità, che da quella della sua casata gli perveniva, era tenuto della fazione contraria, di maniera che e' fu costretto partirsi di Roma, e quasi notte per notte, quantunque la febbre quartana lo aggravasse, andarsi nascondendo, e mutando luogo. Fu ancora costretto a riscattarsi con danari da' ministri di Silla, che l'andavano cercando, per fino a tanto che per intercessioni delle vergini vestali, e di Mamerco Emilio, e di Aurelio Cotta suoi parenti gli fu perdonato. È manifesto, che Silla, nel pregare che gli facevano gli amici suoi uomini preclari ed eccellenti, stette un pezzo alla dura; e perseverando in fargli di ciò instanza, che alla fine vinto da tante preghiere e' gridò, o per volontà divina o per quello che egli di Cesare faceva coniettura: Abbiatela vinta, e toglietevelo; pur che voi sappiate, che costui il quale con tanta instanza desiderate di salvare è per essere un di la revina della parte de' nobili, la quale meco insieme avete difesa, che in Cesare sono molti Marii.

SVETONIO. Vite dei Cesari.

#### Della prima volta che militò.

Fece la prima volta il mestiero del soldato in Asia sotto Marco Termo pretore, dal quale mandato in Bitinia a far venire l'armata, si intrattenne appresso di Nicomede re, non senza infamia d'esserseli sottomesso impudicamente. Il qual carico si accrebbe dipoi, per essere in fra pochi giorni ritornato in Bitinia, sotto colore di riscuotere danari, che appartenevano a un certo libertino suo Clientolo. Il rimanente della sua milizia fu di miglior fama: e da Termo nella espugnazione di Mitilene gli fu donato una corona di quercia, chiamata civica (per aver salvato un cittadino).

Va la seconda volta a militare, e del di lui ritorno a Roma.

Militò ancora in Cilicia sotto Servilio Isaurico, ma breve tempo; perciò che per aver inteso la morte di Silla, e per la speranza che egli aveva di nuova discordia, la quale era mossa da Marco Lepido, tornò prestamente a Roma, e nondimeno non si volle accompagnare con quello, benche e' fusse da lui invitato con grandissime offerte e promesse, per non si fidare nello ingegno e natura di quello; e perciò che egli ritrovò la occasione minore che non si era immaginato.

# L'accusa di Dolabella.

Ma quietata la sedizione civile, accusò e chiamò in giudizio Cornelio. Dolabella, uomo consolare, e che aveva trionfato, a render conto della amministrazione de' danari e delle robe maneggiate da lui, nella provincia, della quale egli era stato a governo. Ed essendo il predetto Dolabella assoluto; deliberò scansarsi (1), ed andarsene a Rodi; sì per evitare il biasimo e carico di tale accusa, sì per potere con riposo e quiete dare opera agli studii della eloquenza, ed udire Appollonio Molone, in que' tempi oratore molto celebrato. Mentre che egli essendo già venuto il tempo della invernata, passava alla predetta scuola, fu preso da corsali di Cilicia intorno all'isola di Farmacusa; e fu sopratenuto da quegli non senza suo grande sdegno, circa quaranta di, solo con un medico e due camerieri: perciò che gli altri servidori, e compagni, subito che egli fu preso, gli mandò a procacciare danari per riscattarsi. Dipoi avendo contato loro cinquanta talenti,

(1) Scansarsi qui sta per discostarsi.

posto che egli fu in terra, senza metter tempo in mezzo, fece venire prestamente l'armata da Milesio, e si messe a perseguitargli mentre che se ne andavano, ed avendogli ridotti in suo potere, dette loro subito quella punizione, della quale cianciando spesse volte gli aveva minacciati. Dando il guasto Mitridate ai paesi allo intorno, e perciò ritrovandosi i confederati ed amici del popolo romano in pericolo e travaglio, egli per non parer di starsi a vedere in così fatta necessità, lasciò stare l'andar a Rodi, dove egli s'era addirizzato, e prese la volta dell'Asia: e quivi soldato gente discacciò il prefetto e capitano di Mitridate di quella provincia, e ritenne in fede le città, le quali stavano tuttavia per ribellarsi.

# Il Tribunato de' soldati, e altre cose da lui intraprese.

Essendo fatto tribuno de' militi (il che subito che tornò a Roma ottenne, mediante il favore del popolo) con ogni sforzo, e molto gagliardamente aiutò e favorì quegli, che cercavano di far rendere l'autorità a' tribuni, la quale da Silla era stata diminuita. A Lucio Cinna fratello della moglie ed a quegli che insieme con lui nelle discordie civili avevano seguitato la parte di Lepido, e dopo la morte di esso Lepido s'erano rifuggiti in Spagna a Sertorio, fece abilità di poter tornare in Roma, mediante una petizione messa in senato da Plocio, e parlò ancora egli sopra tale cosa.

# La Questura, e i suoi fatti.

Essendo questore secondo l'usanza antica fece una orazione in laude di Giulia sua zia, sorella del padre, e di Cornelia sua donna, le quali erano morte; e raccontando le lodi della zia, parlò della origine di quella e del padre in questo modo. La stirpe materna di Giulia mia zia ha origine dai re, e la paterna è congiunta con gli dii immortali. Conciossiacosachè da Anco Marzio derivino i re Martii, del cui nome fu mia madre, da Venere i Giulii, della cui gente è la nostra famiglia. Trovasi adunque nel ceppo antico della casa nostra la santità dei re, la quale appresso degli uomini è di grandissima autorità, e la religione degli iddii, nella podestà de' quali sono essi re. Tolse appresso per moglie, in luogo di Cornelia, Pompea, figliuola di Quinto Pompeo, e nipote di Silla, con la quale dipoi fece divorzio, e la licenziò, come quello che ebbe opinione che la fusse stata adulterata da Publio

Clodio, il quale si diceva tanto manifestamente esser penetrato ad essa vestito come donna, mentre si celebravano le pubbliche e sacre cerimonie, che il senato ordino, che si facesse inquisizione contro a chi avesse contaminato le cose sacre.

Lamento di Cesare alla statua di Alessandro Magno, e il suo sogno del giacimento colla madre.

Essendo questore gli toccò per tratta la Spagna ulteriore, dove facendo le visite, e tenendo ragione, secondo la commissione del popolo romano, pervenne a Calis; ed avendo nel tempio di Ercole considerato la immagine di Alessandro Magno, sospirò, e pianse; e quasi vergognandosi di se medesimo, che niuna cosa memorabile da lui fusse ancora stata fatta in quella età, nella quale Alessandro Magno di già il mondo aveva soggiogato, con grande instanza domando licenza, per cacciare, come più presto poteva, occasione di maggior cose. Stando ancora in Roma tutto confuso per un sogno fatto da lui la notte passata (conciossiache gli fusse paruto di usare con la madre) gli fu dato dalli indovini grandissima speranza, interpretando che ciò significava l'aver lui a soggiogare il mondo; conciofusse cosa che la madre, quale egli sognando s'aveva veduta in cotal guisa sottoposta, non significava altro, che la terra, la quale è tenuta madre di tutte le cose.

#### Le cose da lui fatte nella città.

Partendosi adunque innanzi al tempo, andò a ritrovare i popoli di Lazio mandati ad abitare in diversi luoghi, i quali trattavano insieme di addimandere di essere fatti cittadini romani; e gli avrebbe commossi a tentare qualche novità, se i consoli non avessino solo per questa cagione intrattenuto alquanto le genti fatte per mandare in Cilicia. Ne mancò per questo di tentare poco dipoi dentro nella città cose di maggior momento.

Venuto in sospezione di aver congiurato con Crasso, Silla, e Antonio.

Conciossiache pochi giorni avanti ch'egli pigliasse l'uffizio della edilità cadesse in sospetto di aver fatto una congiura insieme con Marco Crasso uomo consolare, e e similmente con Publio Silla e Antonio; i quali poi che gli erano stati designati consoli, furono condannati per uomini ambiziosi: la quale congiura era, nel

principio dell'anno assaltare il senato, e tagliato a pezzi chiunque fosse lor piaciuto, che Crasso occupasse la dittatura, ed egli da lui fusse fatto capitano de' cavalli, ed ordinata che era la Repubblica a modo loro, che a Silla e ad Antonio fusse restituito il consolato. Fanno menzione di questa congiura Tanusio Gemino nella istoria, Marco Bibulo negli editti, Gaio Curione, cioè il padre, nelle orazioni: di questa congiura par che voglia inferire anco Cicerone in una certa sua epistola ad Attico, scrivendo. Cesare nel consolato aver confermato il regno, il quale essendo edile egli aveva pensato di confirmare. Tanusio aggiugne, che Crasso, o perchè egli si fusse pentito, ovvero per paura non si era rappresentato al giorno stabilito sopra tale uccisione, e che Cesare per questo non aveva ancora egli dato il segno, ch'egli erano d'accordo, ch'e' dovesse dare. Scrive Curione, che si erano convenuti, ch'egli si lasciasse cascar la toga dalle spalle; ed il medesimo Curione e Marco Attorio Nasone dicono, lui avere ancora congiurato con Gneo Pisone giovanetto, al quale per il sospetto di questa congiura civile fu dato spontaneamente per lo strasordinario la provincia della Spagna a governo, e che si erano convenuti, che in un tempo medesimo egli di fuora, ed esso in Roma, dessino dentro a far qualche novità e garbuglio, mediante i Lambrani e Traspadani; ma che il disegno dell'uno e dell'altro non fu colorito per essere stato morto Pisone.

# L'Edilità, e le cose da lui fatte.

Essendo creato edile, oltre alla sala del consiglio, e la piazza pubblica, e le loggie, adornò ancora il Campidoglio con certi portici posticei: perciò che avendo fatto provedimento grandissimo, ed abbondantissimo d'ogni sorte d'ornamenti, e paramenti, volle che i detti portici gli servissero per far la mostra di quelle cose, che in cotale apparato gli avanzavano. Fece far caccie, feste, e giuochi in compagnia del suo collega, ed ancora da per se separatamente, e ne nacque che egli solo ne riportò la grazia, ed il buon grado di quello ancora, che s'era fatto alle spese dell'uno e dell'altro: perchè il suo compagno Marco Bibulo usava di dire liberamente, che a sè era intervenuto il medesimo, che a Polluce; perciocchè sì come il tempio che era in piazza essendo stato edificato in onor dell'uno e dell'altro fratello, era sol chiamato il tempio di Castore, così la magnificenza, e liberalità sua, e di Cesare, era solo attribuita a Cesare. Aggiunse alle predette feste Cesare ancora il giuoco de' gladiatori, il numero de' quali

fu alquanto minore, che egli non aveva disegnato, perciocche con ló aver da ogni banda procacciato di molta gente di mal affare, venne a spaventare i cittadini della fazione contraria. Onde ei fu provveduto per legge, che a niuno fosse lecito di condurre in Roma gladiatori, se non per insino ad una certa quantità.

#### Le cose da lui operate nella città.

Come e' s'ebbe in cotal guisa guadagnato il favor del popolo, tentò mediante una parte de' tribuni, che per via della plebe gli fusse concesso la amministrazione dell'Egitto, pigliando occasione di ottener il predetto governo per lo strasordinario, con dire, che gli Alessandrini avevano scacciato il loro re, il quale dal senato era stato accettato nel numero degli amici, e confederati, e tanto più che nel popolo universalmente per tal caso si mormorava; ma non lo ottenne, avendo avuto contro la fazione degli ottimati: onde all'incontro per diminuire l'autorità di quegli, in tutti quei modi che poteva, restituì ne' luoghi loro i trofei di Gaio Mario. che egli s'aveva acquistati per la vittoria avuta contro a Jugurta, contro a' Cimbri, e contro ai Teutoni, che per l'addietro erano stati gittati a terra da Silla, e nel far la inquisizione degli spadaccini, e malfattori, messe ancora in quel numero coloro, ai quali, per avere rappresentato le teste de' cittadini romani, che da loro erano stati uccisi, secondo la proscrizione e bando mandato da Silla, era stato pagato dallo erario i danari per la taglia, non ostante che e' ne fossero stati eccettuati, per una legge fatta da esso Cornelio Silla.

# Altre di lui operazioni.

Indusse ancora una certa persona, che accusasse Gaio Rabirio di aver fatto contro allo Stato, del quale il senato s'era servito più che di alcuno altro pochi anni a dietro, per raffrenare Lucio Saturnino molto sedizioso cittadino, nel tempo che egli era tribuno. Ed essendo tratto a sorte giudice contro al predetto Rabirio, lo condanno tanto rigidamente, che appellandosi quello al popolo, non trovò cosa che più gli giovasse, e movesse di lui la gente a compassione, che l'asprezza e la rigidezza, che Cesare aveva usato in verso di quello nel condannarlo.

# Il Ponteficato Massimo.

Perduta ogni speranza di aver a ottenere il governo della sopradetta provincia, addimando di esser creato pontefice massimo, non senza gran corruzione di cittadini, e sua grandissima spesa. E considerando alla grandezza del debito che egli aveva fatto, si dice, che la mattina nello andare al consiglio ei disse a sua madre, che lo baciò, o che e' non tornerebbe a casa, o e' tornerebbe pontefice: e superò due potentissimi competitori, i quali per età, e per riputazione di gran lunga lo avanzavano, di maniera che nelle tribù di quegli ebbe più favore, che l'uno e l'altro di loro non ebbero in tutte l'altre.

#### La di lui Pretura, ed altre azioni.

Creato che e' fu pretore, essendosi scoperta la congiura di Catilina, e ordinando il senato unitamente, che tutti i compagni di tale scelleratezza fussero morti, esso solo giudicò che si dovessero distribuire per le città confederate, e quivi tenerli in prigione, e che i loro beni si dovessero confiscare. Messe oltre a ciò tanta paura in coloro, che persuadevano che si procedesse severamente, e aspramente contro a' predetti congiurati, dimostrando a ogni passó della sua orazione, quanto il carico, e l'odio della plebe, che essi concitavano contro, fusse per esser grande, che Decio Sillano, il quale era disegnato consolo, non si vergogno di addolcire con migliore interpretazione il suo parere: conciofusse cosa che il mutarlo sarebbe stato cosa al tutto brutta, e vituperosa, mostrando le sue parole essere state interpretate più rigidamente, che non era sua intenzione. E sarebbe andato innanzi il suo parere, tanti già ne aveva tirati nella sua opinione, tra i quali era il fratello di Marco Cicerone allera consolo, se la orazione di Marco Catone non avesse confermato gli animi dei senatori, che gia si piegavano. Nè per questo ancora resto di non impedire la cosa, in sino a che una squadra di cavalieri romani, la quale stava per guardia intorno al senato, perseverando lui senza rispetto alcuno, minacciò di ammazzarlo: i quali già avendo tratte fuori le spade, gli eranò corsi addosso di maniera, che quelli che gli erano più vicini a sedere, lo abbandonarono, ed a pena che alcuni con abbracciarlo, e pararsegli davanti con la toga, lo potesser difendere. Allora spaventato da vero, non solo si ritrasse, ma ancora in tutto quell'anno non compari mai in senato.

Altri di lui portamenti nell'uffizio della Pretura.

Il primo giorno ch'e' presa l'uffizio della pretura chiamo Quinto Catulo a stare a giudizio del popolo sopra la cura di rifare il Campidoglio, avendo pubblicata una petizione, per la quale egli trasferiva quella cura ad un altro; ma conoscendosi inferiore alla fazione degli ottimati, i quali e' vedeva, che lasciato stare di intrattenere, ed accompagnare i consoli, erano subito corsi molto ostinatamente a fargli resistenza, abbandonò l'impresa.

# Deposto e rimesso alla Pretura.

Ma pubblicando Cecilio Metello alcune leggi molto aspre e scandalose, contro alla volontà degli altri tribuni suoi compagni, i quali se gli contraponevano, si messe con l'autorità sua a difenderlo ed aiutarlo, senza rispetto alcuno, tanto che il senato tolse l'uffizio a l'uno e l'altro. E nondimeno ebbe ardire di perseverare nel magistrato, e rendere ragione; ma subito ch'e' s'accorse come s'erano apparecchiati a mandarnelo per forza, e con l'armi, licenziò i littori, e lasciato andare in terra la veste, occultamente si fuggì in casa, disegnando di starsi quietamente per fino che la condizione de' tempi lo ricercava. Raffrenò ancora la moltitudine, la quale due giorni dipoi spontaneamente gli era corsa a casa, e promettendogli tumultuosamente di fare ogni cosa, perchè e'racquistasse l'onor suo, e gli fusse renduto il magistrato. Ed avendo Cesare usato questo atto contro alla opinione de senatori, come ch'eglino si fossero ragunati in fretta per il medesimo garbuglio, lo mandarono a ringraziare per i principali della città, e richiamatolo in senato e lodatolo con parole molto onorevoli, gli renderono il magistrato, annullando la deliberazione, che s'era fatta poco innanzi contra di lui.

Nominato tra i compagni di Catilina, e sua giustificazione.

Casco di nuovo in un altro pericolo, essendo stato nominato tra i compagni di Catilina davanti al tribunale di Novio Nigro questore da Lucio Vezio, uno di quelli, che aveva scoperto i congiurati, e nel senato da Quinto Curione; al quale per essere stato il primo a scoprire i disegni de' congiurati, erano stati ordinati alcuni premii dal pubblico. Curione diceva di averlo inteso da Catilina; Vezio oltre a ciò prometteva di mostrare una scritta di sua mano, ch'egli aveva data a Catilina; e parendo a

Cesare questa esser cosa da non se la passare di leggieri, ne da sopportarla per modo alcuno, chiamando Cicerone in testimomo, mostro come egli per se medesimo gli avea riferito alcune cose della congiura, e fece che a Curione non furono dati i sopradetti premii. E Vezio, poi che gli fu tolta la roba, e i figliuoli, e mandatogli la casa a saccomanno, fu da lui molto mal trattato. E mentre che Cesare parlava in ringhiera, fu dal popolo rabbaruffatto, e messo in prigione, ed in sua compagnia fu ancora incarcerato Nonio questore, per avere acconsentito, che un cittadino, che si ritrovava in magistrato di maggiore autorità, che il suo non era, fusse avanti di lui infamato, ed accusato.

# Gli tocca in sorte la Pretura della Spagna Ulteriore.

Sendo uscito dell'uffizio della pretura, fu tratto per sorte al governo della Spagna Ulteriore; e si liberò dai creditori, i quali non lo lasciavano partire, con dar loro mallevadori: e senza osservare ne l'usanza, ne l'ordine antico, andò via avanti che le provincie fussero ordinate e provvedute secondo il consueto di quello che bisognava. Nè si sa certo, s'egli lo fece o per paura di non avere a dar conto di sè, conoscendo ch'e sarebbe stato chiamato in giudizio, sendo allora cittadino privato, e senza magistrato; ovvero per anticipare di andare a soccorrere i confederati, i quali con grande instanza, e con molte preghiere lo sollecitavano. Pacificata ch'egli ebbe quella provincia, con la medesima prestezza, non aspettando altramente lo scambio, se ne ritornò per ottenere il trionfo, e per essere ancora creato consolo. Ma essendo di già pubblicata la creazione de' nuovi consoli; ne si potendo far menzione di lui, se egli privatamente non entrava in Roma, veduto che nello andare attorno a pregare questo e quello di essere assoluto dalle leggi, che ciò gli proibivano, molti gli contraddicevano; fu costretto di lasciare andare il trionfo per non si trovar fuori del consolato.

# Il di lui Consolato con Bibulo.

Di due che competevano nel consolato, cioè Lucio Lucio, e Marco Bibulo, si guadagno Luceio, e convenne seco, che per cio che egli era di manco favore, ed aveva più danari, e' distribuisse del suo i danari al popolo in nome di amendue. La qual cosa essendo conosciuta, gli ottimati, i quali avevano cominciato a dubitare, che e' non si mettesse a tentare qualche novità in quel

magistrato, che era il supremo, e più importante, massimamente avendo un compagno, che dipendesse da lui, fecero che Bibulo promesse altrettanti danari al popolo, e la maggior parte di loro contribuirono alla spesa. E ciò fecero non senza consentimento di Catone, il quale affermava, che tale corruzione di danari faceva a proposito per la Repubblica. Fu adunque creato consolo insieme con Bibulo, e per la medesima cagione operarono gli ottimati, che e' fusse dato a' predetti consoli certe cure leggieri, e quasi di niuna importanza; come tagliar selve, e racconciare i passi e le strade. Onde Cesare per tale ingiuria commosso e stimolato, con tutti que modi che egli seppe migliori, cercò di guadagnarsi Gneo Pompeo allora sdegnato col senato: perciocche avendo vinto il re Mitridate, i senatori andavano a rilento a ratificare e confermare le cose, che da lui in quella guerra erano state amministrate. Riconciliò ancora col detto Pompeo Marco Crasso, col quale aveva antica nemicizia, per cagione del consolato, il quale con grandissima discordia avevano insieme amministrate; e così entrò in lor compagnia, acciocche tutto quello, che dipoi si aveva a trattare nella Repubblica fusse secondo il voler di tutti tre.

# Suoi andamenti nel Consolato.

Avendo preso il magistrato, fu il primo, che diede ordine che le cose fatte giornalmente tanto dal popolo, quanto dal senato. fussero scritte, e notate, e ne fusse fatto memoria in certi libri pubblici. Rinnovò ancora il costume antico, che in quel mese, che non gli toccavano i fasci, un ministro gli andasse innanzi. ed i littori dietro. Ed avendo pubblicato la legge agraria, e contraddicendogli il suo compagno, lo cacciò armata mano fuori di piazza: ed essendosi quello il giorno seguente di ciò rammaricato in senato, nè trovandosi alcuno, che in così subito accidente, e perturbazione ardisse di parlarvi sopra, o deliberarvi cosa alcuna. come spesse volte in cose di manco importanza s'era fatto; lo condusse a tanta disperazione, che per insino a che durò il magistrato, standosi nascoso in casa, non fece altro che contraoporsegli per via di protesti. Esso solo adunque in quel tempo governò la Repubblica come a lui parve, tale che alcune persene facete, quando si soscrivevano per testimonii a qualche sertta o contratto, dicevano per burla, tal cosa esser fatta non al tempo di Cesare, e di Bibulo, ma di Giulio, e di Cesare, ponendo il nome e il cognome di Cesare in cambio del nome de'duoi con-

soli: e volgarmente si recitavano questi versi in questa sentenza. Ouesti di passati non s'è fatto cosa alcuna al tempo di Bibulo. ma al tempo di Cesare, perchè al tempo di Bibulo consolo nulla s'è fatto, che io mi ricordi. Divise per lo strasordinario a ventimila cittadini di quelli, che avevano tre figliuoli o più, il campo Stellate, consagrato dagli antichi, ed il contado di Capua, il quale s'affittava per sovvenire alla Repubblica. Domandando gli arrendatori (1) delle entrate pubbliche, che e' fusse fatto loro qualche grazia, gli sgravò della terza parte di quello che e' dovevano pagare, dicendo loro palesemente, che nel pigliare a fitto le nuove entrate, si guardassero di non le incantare a prezzi troppo alti. Similmente ogni altra cosa, che ciascun sapea chiedere, e domandare, la dono, e concesse largamente, non avendo alcuno che gli contraddicesse; e se pure alcuno aveva ardire di contrapporseli, gli faceva tale spavento, che si ritirava indietro: contrapponendoglisi Marco Catone, comandò per un littore che ei fusse tratto fuori di senato, e messo in carcere. A Lucio Lucullo, che troppo alla libera gli faceva resistenza, messe sì fatta paura, minacciando di calunniarlo, che spontaneamente l'andò a trovare e gittossigli ai piedi. Dolendosi Cicerone in un certo giudizio della condizione de' tempi, ordino che Publio Glodio nimico di quello. il di medesimo, a ore vent'una, dov'egli era dell'ordine patrizio, entrasse nell'ordine plebeo, di che un pezzo avanti il detto Clodio si era affaticato in vano per ottenerlo. Finalmente si crede che egli avesse ordinato a una certa persona, che si rappresentasse dinanzi al popolo, e dicesse come egli era stato sollecitato di ammazzare Pompeo: nominando tutti quegli della fazione contraria. secondo che insieme erano convenuti, e perciò che nel nominare questo e quello in vano, veniva a dar sospetto che la non fusse cosa fatta a mano, non gli parendo che il suo disegno così bestiale e furioso fusse per riuscirgli, si crede che egli lo avvelenasse.

Prende per moglie Calfurnia, e marita sua figlia Giulia a Pompeo.

Quasi nel medesimo tempo tolse per moglie Calfurnia, figliuola di Lucio Pisone, che gli doveva succedere nel consolato, e dette Giulia sua figliuola a Gneo Pompeo, avendoli fatto licenziare Servitto Cepione suo primo marito, del quale egli si era servito più che di alcuno altro poco innanzi contro al suo collega Bibulo.

(1) Arrendatori lo stesso che Gabellieri.

E dopo di questo nuovo parentado, sempre che si avea a parlar sopra qualche deliberazione, cominciò a domandare Pompeo del suo parere innanzi a tutti gli altri, sendo solito a domandarne prima Crasso; ed essendo ancora usanza, che il consolo nel domandare dei pareri seguitasse quell'ordine tutto l'anno, ch'egli nel principio del suo consolato il primo di di gennaio aveva incominciato.

Dopo il Consolato gli vien concesso il governo della Francia.

Favorito adunque ed aiutato dal suocero, e dal genero, tra tutte l'altre provincie elesse per sè il governo della Gallia, parendogli per le prede, e guadagni, e per la opportunità del luogo, che quella fusse occasione, onde egli avesse agevolmente a conseguitarne il trionfo: e primieramente prese la Lombardia, e la Schiavonia per una legge fatta da Vatinio; appresso per decreto del senato ottenne ancora la Francia: perciocchè i senatori dubitavano, che negandogliene loro, il popolo non fusse ad ogni modo per concedergliene. Insuperbito adunque per sì fatta allegrezza, non si potè contenere dopo alquanti giorni, che essendo piena la curia di senatori, egli non si lasciasse uscir di bocca, che a dispetto de' suoi avversari aveva ottenuto tutto quello che egli aveva desiderato, e che da quivi innanzi la volea con tutti senza aver rispetto a nessun di loro: e dicendogli un certo per incaricarlo, che ciò non poteva riuscire ad una donna, scherzando intorno a quel vocabolo, rispose, che ancora Semiramis avea regnato in Assiria, e che le Amazoni per l'addietro aveano tenuto una gran parte dell'Asia.

, Accuse delle cose da lui fatte nel Consolato.

Uscito ch'e' fu del consolato, trattando Gaio Memmio, e Lucio Domizio pretori col senato, ch'egli rendesse conto dell'amministrazione di quell'anno ch'egli era stato consolo, chiese d'ayere ad essere giudicato dal senato; e non volendo il senato accettare la causa, e avendo consumato tre di in vani litigamenti, se ne andò in Francia alla sua amministrazione, e subito il suo questore (4) fu colto in frode, e trovato ch'egli aveva errato, ed era

<sup>(1)</sup> Il sentimento di Svetonio è, che il Questore fu strascinato in giudizio per alcuni delitti, de' quali volevasi fosse condannato, perchè da essi ne nascesse pregiudizie contro di Cesare.

cascato in pregiudizio. E poco appresso egli ancora fu citato da Lucio Antistio tribuno della plebe; e finalmente, avendo appellato al collegio de' tribuni, ottenne di non essere condamato (per esser fuora per faccende della Repubblica). Ciò fu cagione, che per sicurezza del tempo avvenire, egli non attese ad altro, che ad obbligarsi sempre i magistrati anno per anno, e di quegli, ch'erano competitori nel chiedere i magistrati, niuno ne aiutava, o permetteva che gli ottenesse, se prima con patto non se lo obbligava, e gli prometteva di essergli difensore, e protettore, mentre che egli stava assente: nè si vergogno di ricercare alcuni di loro del giuramento, e ancora farsene fare una fede per iscritta di lor mano.

Delle minaccie di Domizio, e delle cose da lui fatte nelle Gallie.

Ma minacciandolo Lucio Domizio palesemente, il quale era nel numero di quegli che domandavano il consolato, con dire, che se egli lo otteneva, era per fare quello, che essendo pretore non aveva potuto mandare ad effetto, e che per ogni modo gli voleva levar di mano l'esercito; fece che Crasso, e Pompeo lo andorno a trovare a Lucca, città della sua provincia, e gli richiese, che addomandassero d'esser fatti consoli le seconda volta, solo per isbattere Domizio: ed ottenne non solamente questo, ma ancora d'esser raffermo nell'imperio per cinque anni. Per il che preso ardire, aggiunse alle legioni, le quali egli aveva ricevute, dalla Repubblica, alcune altre a sue spese ed alcune altre ve ne aggiunse a spese del pubblico; tra le quali ve ne era una di Francesi (che in quella lingua si addomandava Alauda), la quale egli ammaestrò, e ordinò secondo la disciplina, ed ordine romano: e tutti i soldati delle predette legioni furono dipoi fatti cittadini romani. Nè lasciò appresso occasione alcuna di guerra, che egli non la pigliasse, ancora che ella fusse ingiusta e pericolosa: oltraggiando senza cagione alcuna così i confederati, come le genti nemiche e barbare; di maniera che il senato deliberò, che si dovesse mandare alcuni commissarii in Gallia, i quali diligentemente ricercassino, in che termine le cose si trovavano in quel luogo: e tra essi senatori ve ne furono alcuni che giudicorno. che e' fosse da darlo in preda ai nimici: ma succedendo le cose prosperamente, ottenne che in Roma si ringraziassero gli Iddii, e si facessero le solite supplicazioni più volte, e più giorni pervolta, che altri per l'addietro non aveva ottenuto giammai.

#### Altri di lui fatti nelle Gallie.

In nove anni che egli stette capitano generale della Repubblica in Gallia, fece queste cose. Tutta la Gallia che è contenuta dai monti Pirenei, dall'Alpi, e dal monte Gebenna, e dal fiume Reno, e dal Rodano, la quale si distende in gire circa di settecento miglia, dalle città consederate, e che si erano ben portate in fuora, ridusse in forma di provincia, obbligandole a pagare ogni anno il tributo. Fu il primo dei Romani che assaltasse i Tedeschi, che abitano di là dal Reno; avendo fabbricato un ponte, diede loro grandissime rotte. Assaltò ancora gli Inglesi, per l'addietro non conosciuti: ed avendoli superati, e vinti, si fece dare e danari. e statichi. Fra così fatte prosperità solo tre volte, e non più, ebbe la fortuna contraria; la prima, quando per la gran tempesta perdè in Inghilterra quasi tutta l'armata: la seconda, quando in Francia intorno a Gergonia fu rotta una delle sue legioni; la terza, nei confini dei Tedeschi, quando gli furono ammazzati a tradimento Titurio ed Arunculeio suoi commissari.

Morte della madre, della figlia e della nipote, e altre di lui opere.

Nel medesimo spazio di tempo gli morì prima la madre, di poi la figliuola, ne molto di poi la nipote. Ed essendo la Repubblica alterata per la uccisione di Publio Clodio, avendo giudicato il senato che e' fusse bene creare un solo consolo, e che nominatamente fusse eletto Gneo Pompeo, trattò con i tribuni della plebe, che lo volevano dare in ogni modo per compagno a Pompeo, che procurassero più presto col popolo, che ogni volta che s'appressasse la fine del suo imperio, quantunque e' fusse assente, gli fusse concesso il poter domandare il consolato la seconda volta. avendo caro di non si avere a partire per la predetta cagione, nè lasciare lo esercito più presto che non bisognava, e senza avere terminata quella guerra. Il che subito che egli ebbe ottenuto, cominciando a rivolgersigli per la fantasia cose più alte, e ripieno di molta speranza, attese per ogni verso a donar largamente, e far servigio a qualunque persona, così pubblica, come privata, senza esserne richiesto, dove il bisogno vedesse. Cominciò a fabbricare una piazza de' danari cavati delle prede guadagnate nella guerra, il pavimento della quale costo più di due milioni e cinquecento migliaia di scudi. Pubblico al popolo, come e' voleva far celebrare il giuoco de'gladiatori, ed un convito ancora in memoria della figliuola; il che innanzi a lui niuno aveva fatto

giammai. Le quali cose, acciocche le fussero in grandissima espettazione, quanto a quello che apparteneva al convito, benchè egli ne avesse dato la cura ai beccai, faceva ancor farne provedimento dai suoi domestici, e famighari. E quanto al giuoco dei gladiatori, se in alcun luogo si ritrovavano gladiatori, e persone famose in maneggiare armi, i quali avessero avuto a combattere insieme, e diffinire qualche lite, gli mandava a pigliare per forza, e facevagli conservare: faceva ancora ammaestrar gli scolari non per le scuole da maestri di scherma, ma per le case da'cavalieri romani, ed ancora dai senatori pratici nell'armi, pregando strettamente i giovaui (il che appare per sue lettere) che imparassero bene, ed i maestri, che diligentemente gli ammaestrassero. Alle sue legioni raddoppio il soldo in perpetuo. Ogni volta che in Roma fu abbondanza di grano, lo distribul senza regola, e misura: e donò alcuna volta schiavi, e possessioni a persone private, e suoi amici particolari.

Rinnova la parentela con Pompeo, dandogli sua nipote Ottavia in moglie.

Per mantenersi il parentado e l'amicizia di Pompeo, gli dette per moglie Ottavia, sua nipote nata dalla sorella, la qual era maritata a Gaio Marcello, con patto che egli a lui desse la figliuola, la quale aveva promessa a Fausto Silla. Avendosi obbligato ognuno, ed ancora una gran parte del Senato solamente con la sua buona maniera, o con piccola somma di danari, a tutti gli altri d'ogni sorte, e di qualunque ordine eglino si fossero, che o invitati, o spontaneamente andayano a lui, faceva grandissimi donativi, per insino ai servi, ed ai liberti di ciascuno dei suoi famigliari, secondo che ciascuno di loro era più grato al suo padrone. Era, oltre a ciò, unico e prontissimo soccorso, e refugio di tutti i condannati, o indebitati, o giovani spenditori, da quegli in fuora, ch'erano gravemente oppressi dalle smisurate spese, dalle accuse, e dalla estrema necessità, e dalle sfrenate voglie; ma non li potendo aiutare, nè sovvenire, diceva loro alla scoperta liberamente, che essi aveano bisogno d'una guerra civile.

Procura l'amicizia dei re, e delle provincie; e del decreto del Senato contro di lui

Nè con minor sollecitudine e diligenza si andava facendo amici, e tirando i re e le provincie di qualunque parte del mondo nelle

sua amicizia, ad alcuni offerendo in dono le migliara di prigioni, ad alcuni, senza volontà o saputa del senato e del pepolo, mandando in soccorso gente nascosamente, qualunque volta e dove e' volevano: adornando con edificii bellissimi, oltre a quelle d'Italia, di Francia e della Spagna, ancora molte città potentissime dell'Asia e della Grecia: insino che stando già ciascuno attonito: e pensando a che fine tali cose da lui si facessero, Marco Claudio Marcello consolo fece intendere per via d'un bando, come e volea parlare di cose molto importanti alla Repubblica, e ragunatosi il senato, la proposta che egli fece fu, che e' si mandasse lo scambio a Cesare innanzi al tempo; perciò che essendo terminata quella guerra, ed il mondo in pace, era bene licenziare quello esercito vittorioso; oltre a cio propose che nella creazione dei nuovi consoli non si avesse a far menzione di lui, poi che egli era assente, massimamente che Pompeo aveva annullato il partito e la deliberazione che la plebe aveva fatto sopra tal cosa. Era accaduto che Pompeo, nel comporre e distendere la legge sopra l'autorità de' magistrati, e di quello che si apparteneva loro in quel capitolo, dove egli vietava a chi era assente il potere addimandare l'essere fatto consolo, per dimenticanza non aveva eccettuato Cesare; ed essendo di poi già la legge intagliata nel rame, e posta nello erario, non poteva correggere quello errore. E non-bastando a Marcello, che a Cesare fusse levata l'amministrazione della Repubblica, ed il privilegio ottenuto dal popolo, propose aucora che fussero private della cittadinanza romana quelle colonie, e quelli abitatori, che Cesare per una petizione di Vatinio aveva mandati ad abitare a Nuovocomo, allegando che tale cosa era stata loro concessa per ambizione, e contro alle leggi.

#### Provvedimenti di Cesare contro il decreto del Senato.

Commosso Cesare da queste cose, e giudicando (il che spesse volte dicono averli sentito dire) che essendo egli capo della città, gli avversarii suoi avrebbono più difficoltà di torgli il primo grado, e metterlo nel secondo, che levarlo del secondo, e ridurlo nell'ultimo, con ogni sforzo fece in ciò resistenza, parte per opera de' tribuni, parte mediante Servio Sulpizio, uno de' due consoli; e nell'anno seguente contro a Gaio Marcello, il quale aveva scambiato nel consolato Marco, suo fratel cugino, procacciò per suoi difensori il compagno di detto Marcello Emilio Paolo, e Gaio Curione, tra tutti gli altri tribuni violentissimo, il quale egli si

guadagno con buona somma di danari. Ma veggendo che ogni cosa si trattava ostinatamente, e come i consoli disegnati erano della parte avversa, prego per lettere il senato, che e non gli fusse tolto il benefizio e la abilità fattagli dal popolo, o veramente che e fussero costretti ancora gli altri imperatori e capitani a lasciare gli eserciti; confidatosi, come si stima, d'aver a poter più agevolmente, subito che gli fusse tornato bene, rimettere insieme i suoi soldati vecchi, che Pompeo far nuovo esercito. Convenne (1) con gli avversarii, che licenziate otto legioni e lasciata la Gallia Comata, gli fussero cencesse due legioni, e la Lombardia, o al manco una sola legione con la Schiavonia, insino a tanto che e fosse fatto consolo.

# Si narrano le cause della guerra civile di Cesare.

Ma non se ne volendo travagliare il senato, e dicendo gli avversarii suoi che non intendeano per modo alcuno di far contratto della Repubblica, passo nella Gallia Citeriore, e fatte le visite, si fermò a Ravenna, pensando di vendicare con l'armi i tribuni della plebe, quando il senato avesse in cosa alcuna proceduto troppo aspramente contra di loro; essendosi i predetti tribuni scoperti in suo favore. E sotto questo colore prese Cesare l'armi contro alla patria: ma stimasi che altre fussero le cagioni che lo movessero. Gneo Pompeo andava dicendo in questo modo, che non potendo egli mandare a perfezione quelle imprese e quegli edifizii, che da lui erano stati incominciati, nè corrispondere con le facultà private alla espettazione, nella quale era il popolo per la sua venuta, aveva voluto ingarbugliare, e mandar sottosopra ogni cosa. Altri dicono lui aver temuto di non esser costretto a render conto di quelle cose, che egli aveva fatte nel primo consolato contro alle leggi, e contro agli auspicii, e contro alla volontà ed ai protesti del compagno; conciossiacosachè Marco Catone ad ogni poco gli facesse intendere, che lo voleva accusare, e che l'aveva giurato, subito che egli avesse licenziato l'esercito: dicendosi ancora nel volgo, che tornando privatamente in Roma, gli era per intervenire, come a Milone, e che e sarebbe esaminato dinanzi ai giudici ancor lui con le squadre degli armati intorno; il che fa più verisimile Asinio Pollione, il quale scrive, che Cesare nella battaglia Farsalica ris-

SVETONIO, Vite dei Cesari.



<sup>(1)</sup> Le parôle di Svetonio hanno questo sentimento. Voleva ancora pattuire con gli avversarii.

guardando gli avversarii suoi uccisi e sbattuti in terra, usò di dire queste parole: Così hanno voluto. Questo a Cesare, che ha fatto si gran cose per la Repubblica? Che Cesare si fusse condotto ad esser condannato? Se io non avessi domandato soccorso al mio esercito. Altri sono che stimano, che essendo egli assuefatto a comandare ed a signoreggiare, e considerato le forze sue e quelle de'nemici, si servisse della occasione, che se gli appresentava di potere usurparsi il principato, del qual fino da giovanetto era stato vago e desideroso. Ciò pare ancora che voglia inferire. Cicerone, scrivendo nel terzo libro degli Uffizit, Cesare sempre avere avuto in bocca que'versi greci di Euripide, la cui sentenza è questa: « Se si ha a violare la giustizia, ciò si debbe far per cagione di signoreggiare. Nell'altre cose si debbe aver rispetto alla pietà inverso la patria. »

# Il di lui cammino da Ravenna al fiume Rubicone.

Essendo adunque avvisato, come l'autorità, che avevano i tribuni di potersi contrapporre alle deliberazioni del senato, era stata levata loro, e come e' s'erano fuggiti : mandò subito innanzi secretamente alcune delle sue compagnie, per non movere di ciò sospezione alcuna. E si ritrovò ancora esso sconosciuto in Roma a veder celebrare le feste, che si facevano in pubblico. ed andò considerando in che forma e maniera egli voleva accomodare il luogo, dove si aveva a celebrare il giuoco de' gladiatori: e secondo il costume, sconosciuto ancora compari al convito pubblico, dove era gran numero di gente. Appresso, dopo il tramontar del sole, tolti dal più presso mulino, ch'era quivi, due muli, che tiravano una carretta, prese a camminare, con pochi in compagnia, per un sentiero molto occulto, ed avendo smarrito la strada, per essersi spenti i lumi, aggirandosi un pezzo in qua e in là, finalmente in su'l far del giorno, trovata una guida. per tragetti strettissimi se n'andò via a piede; e raggiunte le sue genti vicino al fiume Rubicone, il quale era ai confini di quella provincia, stette alquanto sopra di sè, e considerando che gran cosa egli si metteva a fare, voltosi indietro, disse a quegli, che gli erano d'intorno: « Ancora siamo noi a tempo a tornare addietro: ma passato che noi avremo questo ponticello, ci converrà spedire ogni cosa con l'agmi. »

Apparizion prodigiosa, mentre stava sulle rive del fittme, dubitando di passarlo.

Stando così sospeso, gli apparve un mostro così fatto. Un certo di grandezza e forma smisurata, che in un subito gli compari davanti, ponendoglisi a sedere vicino e a cantare con una canna; dovo essendo concorsi, oltre ai pastori, molti ancora dei soldati, che erano di guardia, e tra loro alcuni trombetti per udirlo, egli, tolta la tromba di mano ad uno di loro, saltò nel fiume, e con grandissimo fiato cominciando a sonare a battaglia, s'addirizzò all'altra ripa. Allora Cesare disse: « Ora andiamo dove ci chiamano gli ostenti degli Iddii, e la iniquità degli avversarii, tratto è il dado.»

### Tragitta il fiume, e suo parlamento a soldati.

Così avendo fatto passar l'esercito, e chiamare i tribuni della plebe, che scacciati di Roma erano sopraggiunti, fece parlamento; nel quale piangendo, e stracciatasi la veste dinanzi al petto, prego i suoi soldati, che gli fussero fedeli, e non lo abbandonassero in così fatto caso. Fu ancora giudicato, che egli avesse promesso a tutti di fargli cavalieri; il che su falso, perciocche nel parlare, e nel confortare, avendo spesse volte alzato il dito della muno sinistra, affermava, che per soddisfare a tutti coloro, mediante i quali egli avesse difeso l'onor suo, era per cavarsi in lor servigio molto volontieri per sino all'anello di dito: e quegli, che erano più lontani, ed ai quali era più facile il vederlo, che l'udirlo, si dettero a credere quello, che nel vedere s'erano immaginato. E così si sparse una voce, come Cesare aveva promesso loro, che e' goderebbono il privilegio degli anelli, cioè di quelli che eran dell'ordine de cavalieri, con dar loro di valsente dieci mila scudi.

# Sua gita a Roma, e altre sue operazioni.

L'ordine, e la somma delle cose fatte da lui è quella, che appresso racconteremo. Egli primieramente s'insignori della Marca, dell'Umbria e della Toscana; ed avendo ridotto in suo potere Lucio Domizio, il quale in quel tumulto e garbuglio, gli era stato nominato per successore, o stava alla guardia di Corfinio, lo libero: ed appresso pel mare Adriatico se ne ando alla volta di Brindisi, dove erano rifuggiti i consoli insieme con Pompeo, per

passare, come prima potevano, quel mare; ed ingegnatosi in qualunque modo di proibire a costoro il passo, e non sendogli riuscito, se ne torno alla volta di Roma: e fatto ragunare i senatori e patrizii, parlò, e consultò con loro sepra i casi della Repubblica. Dipoi passato in Ispagna, s'appiccò con quegli di Pompeo, che ivi erano potentissimi sotto tre capitani e governatori Marco Petreio, Lucio Afranio e Marco Varrone: avende prima tra' suoi usato di dire, che andava a trovare uno esercito senza capitano, e che appresso tornerebbe a trovare un capitano senza esercito. E quantunque egli fusse ritardato nello assedio di Marsiglia, la quale nel passare gli aveva chiuso le porte, ed ancora per la carestia grande delle vettovaglie, nondimeno in poce tempo superò ogni difficoltà, e soggiogò ogni cosa.

# Vince Pompeo, Tolomeo e alcuni altri.

Quinci ritornato in Roma, e passato in Macedonia, avendo assediato Pompeo a Durazzo con grandissimi steccati, ed altri edifizii, e ripari maravigliosi, e tenutolo così assediato circaquattro mesi, all'ultimo nella battaglia Farsalica lo ruppe e vinse; e perseguitatelo dipoi per sino in Alessandria, dove e' si era fuggito,-come egli trovò, ch'egli era stato là ammazzato, ed accortosi che Tolomeo ancora a lui andava preparando insidie, fece guerra con lui, grandissima certamente, e molto difficile: perciocchè egli non si ritrovò nè in luogo, nè in tempo buono per guerreggiare, ma nel cuore della invernata, e dentro alle mura del nimico, il quale era molto desto e sollecito, e d'ogni cosa abbondevole, come che egli fusse del tutto sprovveduto, e gli mancassero tutte le cose necessarie per la guerra. Ma restato alla fine vincitore di quel puese , e reame d'Egitto, lo lascio a Cleopatra ed al fratello minore di lei, come quello che non si assicurò di ridurlo a provincia sotto lo Impero romano; acciocche abbattendosi alcuna volta ad avere un governatore troppo violente, non gli fusse dato occasione e materia di fare qualche novità, o di ribellarsi. Da Alessandria passò in Soria e quindi in Ponto, stimolato dagli avvisi e' dalle nuove, che gli intendeva di Farnace figliuolo del gran Mitridate, il quale allora, essendo venuta la occasione, si era mosso a far guerra a' Romani, e per aver avuto più volte la fortuna prospera, era divenuto molto insolente; ma Cesare il quinto giorno poi ch'e' fu arrivato. ed in quattro ore, dopo che e' si rappresentò sul campo, con una sola battaglia lo sbaragliò e mandò in rotta. Onde molto spesso usava

di chiamare Pompeo felice, al quale fusse accaduto d'aversi acquistato si gran nome, per avere vinto in battaglia così vil gente. Dopo la predetta vittoria superò e vinse Scipione, e Juba, che in Africa avevano rimesse insieme alcune reliquie delle parti avverse; ed in Ispagna vinse i figliuoli di Pompeo.

# Sconfitte ricevute da' suoi legati.

Non riceve danno alcuno, ne ebbe mai la fortuna contraria in tutte le predette guerre civili, se non dove egli si governo per le mani de' suoi commissarii: tra i quali Gaio Eurione ando in rovina, e capitò male in Africa; Gaio Antonio fu fatto prigione dai nemici nella Schiavonia; Publio Dolabella pur nella medesima provincia perde l'armata. Gneo Domizio e Calvino perderono lo esercito in Ponto. Ma egli sempre combatte con molta pròsperità, ne mai se gli mostro turbata la fortuna, se non due volte; la prima a Durazzo, dove essendo ributtato con ló esercito, e non seguitando Pompeo la vittoria, ebbe a dire, ch'egli non sapeva vincere; la seconda in Ispagna nell'ultima battaglia, dove sendosi disperato d'ogni cosa pensò insino di ammazzarsi.

#### Trionfi di Cesare.

Terminato ch'egli ebbe tutte le predette guerre, trionfò cinque volte; quattro in un mese medesimo, poi che egli ebbe vinto Scipione, ma col mettere alcuni giorni in mezzo tra l'un trionfo e l'altro; la quinta volta trionfò, poi che egli ebbe superato i figliuoli di Pompeo. Il primo è più glorioso trionfo fu quello della Gallia; seguitò appresso lo Alessandro; di poi quello di Ponto; dopo questo venne lo Africano; l'ultimo trionfo fu quello della Spagna: e ciascun de' predetti trionfi fu celebrato con istromenti. ed apparati diversi l'un dall'altro. Il giorno del trionfo gallico passando per il velabro, essendosi rotto il timone del carro, fu quasi per cascare a terra. Venne in Campidoglio con quaranta lumiere, avendo dalla destra e dalla sinistra sopra gli elefanti coloro, che portavano le torce. Nel trionfo di Ponto, tra le cose che si portavano appiccate in su un'asta nella pompa ed ordinanza trionfale, fece portare avanti a se dentro ad una tavoletta notate tre parole venni, vidi e vinsi. Il che significava, che quella guerra non era stata come l'altre, ma ch'ella s'era terminata agevolmente e con prestezza.

Come rimeritasse i soldati veterani, e della sua liberalità col popolo.

Alle legioni de' soldati vecchi, sotto nome di preda, oltre ai cinquanta scudi ch'e' diede per ciascun fante a piè, che nel principio delle rivoluzioni civili egli aveva pagati loro, ed agli uomini a cavallo cento scudi, assegno loro ancora alcune possessioni e terreni; ma in diversi luoghi, per non esser forzato a far danno a quegli che avevano le lor possessioni allo interno. Al populo diede per ciascuno cinque staia di frumento, ed altrettante libbre d'olio e circa otto scudi, i quali aveva lor promessi innanzi e vi aggiunse di più due scudi e mezzo, per avere indugiato a premiarli. Fece che quegli, che abitavano in Roma a pigione in sino alla somma di duemila nummi, non pagassero cosa alcuna di censo. A quelli, che abitavano in Italia, non fece grazia di più che cinquecento sesterzii. Fece un convito pubblico, oltre alla distribuzione del carnaggio, secondo il costume di chi trionfava: e dopo la vittoria di Spagna fece due conviti, perciocche parendogli non aver nel primo soddisfatto alla sua liberalità, cinque giorni appresso ne fece loro un altro abbondantissimo.

Varii spettacoli, e giuochi da lui fatti rappresentare.

Le feste e giuochi, che egli fece celebrare, furono di varie sorti: e primieramente il giuoco de' gladiatori; e per tutta la città, regione per regione ordinò, che si rappresentassero commedie e feste, dove intervennero istrioni e dicitori d'ogni linguaggio. Fece ancora celebrare i giuochi circensi, il giuoco della lotta, e fece fare una battaglia navale. Nel giuoco sopraddetto de' gladiatori, combatterono in piazza insieme Furio Lettino di stirpe pretoria ed Aulo Calpeno senatore, il quale era già stato avvocato. La moresca degli uomini armati, chiamata Pirrica ferono i principali giovanetti d'Asia e di Bitinia. Nelle feste e rappresentazioni sopraddette Decimo Laberio, cavaliere romano, recitò una sua rappresentazione e (1) farsa, e gli fu donato cinquecento sesterzii; ed allora ebbe l'anello d'oro, e fu fatto cavaliere, e passò l'orchestra (luogo dove stavano a vedere i senatori), ed andò a sedere tra i cavalieri. Celebrandosi i giuochi circensi accrebbe da ogni banda lo spazio del cerchio, ed attorno attorno lo circondè di canaletti e zampilli d'acqua. Le carrette, che erano tirate da quattro cavalli, e quelle che erano tirate da due, le

(1) Farsa, significa una commedia mozza e imperfetta.

guidarono giovani nobilissimi, i quali maneggiarono ancora i cavalli da saltare dell'uno in su l'altro. Il giuoco chiamato Troia. ló fecero due squadre di fanciulli di maggiore e di minore età. Cinque di intieri non si fece altro che caccie, ed ultimamente si fece un torniamento, ovvero battaglia con cinquecento fanti per banda, venti elefanti e trecento uomini a cavallo: e perchè ei combattessero più agiatamente e con più largo campo, si levarono le mete, ed in luego di esse crano posti due eserciti a fronte l'uno dell'altro. I lottatori giuocarono insieme alle braccia per tre giorni in un campo fatto solo per quel conto, nella regione di campo Marzio. Nella battaglia navale avendo fatto cavare un lago a guisa di chiocciola, si affrontarono, insieme galee di due, di tre e di quattro remi per banco, avendo fatto venire l'armata di Tiro e quella d'Egitto con gran número di combattenti. Alle quali feste e spettacoli concorse di tutte le bande si gran numero di gente, che la maggior parte de' forestieri dirizzavano le trabacche, ed alloggiavano per i borghi e per le strade: ed in più volte vi furon infrante, e vi creparono assaissime persone. ed infra gli altri due senatori.

Riordina il calendario, e determina quali debbano essere i giorni festivi.

Quindi rivoltosi a ordinare lo stato della Repubblica, corresse i libri, dove si tenea conto delle feste pubbliche e dell'ordine di tutto l'anno, chiamati Festi, per difetto de' pontefici già molto tempo stati ripieni di confusione, per la licenza dello intercalare (cioè dello intramettere i giorni consueti nell'anno), di maniera che le ferie della mietitura non corrispondevano alla state, nè quelle della vendemmia all'autunno. Accomodò l'anno al corso del sole, facendolo di giorni trecento sessantacinque: e tolse via il mese intercalario (cioè che ogni tanti anni s'intrametteva nell'anno) e fece che ogni quattro unni si aggiungesse un giorno di più. Ed acciò che in futuro l'ordine delle stagioni corrispondesse al primo di di gennaio, interpose tra novembre e decembre due altri mesi, e fu quell'anno, nel quale queste cose si ordinarono, di quindeci mesi, con quello che ordinariamente vi si aggiugneva: il quale secondo la consuetudine venne a punto a cadere in quell'anno.

## Recluta il Senato, o lo riempie,

Rimise tra i senatori quelli che mancavano al numero solito. e perfetto. Fece alcuni patrizii, accrebbe il numero de' pretori e degli edili, e de' questori, ed ancora de' magistrati di meno importanza: restituì nel pristino grado quelli, ehe per opera dei censori erano stati segnati e privati della dignità loro, o per la rigidezza de' giudici condannati per ambiziosi: fece il populo partecipe della creazione de' magistrati, ed ordinò, che eccettuatine i competitori del consolato, in tutti gli altri magistrati il popolo per la metà potesse nominare chi a lui paresse, e per l'altra metà quegli che esso proprio ordinava. L'ordine, che ei teneva nel nominare, e far creare i suoi, era, ch'egli mandava a ciascuna tribù una polizetta con le infrascritte parole. « Io. Cesare dittatore alla tale tribù, vi raccomando questo, o quello, che mediante il vostro favore ottenga la sua dignità. » Fece abili. a' magistrati ancora i figliuoli di quegli, ch'erano stati proscritti e condannati. Ridusse i giudizii sotto due sorta di giudici, cicè a quelli dell'ordine equestre ed a quelli del senatorio: levando via i tribuni erarii, ch'era il terzo ordine. Fece fare la rassegna del popolo non secondo il costume, ne ancora nel solito luogo, ma dai padroni dell'isole, borgo per borgo; e di trecento ventimila, che ricevevano il grano del pubblico, gli ridusse a cento cinquanta mila. Ed acciocchè per cagione della rassegna non potessero per alcun tempo levarsi su nuove congreghe di persone non rassegnate, ordino che ciascuno anno, in luogo di quelli ch'erano morti, si rimettessero di quelli, che non erano stati rassegnati, ed il pretore gli avesse ad eleggere per sorte.

## Ordini da lui promulgati.

Ordino ancora, che ottantamila cittadini andassero ad abitare nelle regioni e colonie transmarine, come in Cartagine e Corinto; per riempiere le città vuote d'abitatori. Ordino, e per leggi stabilì, che niuno cittadino romano, che passasse venti anni, o che per dieci anni ancora non aggiugnesse al tempo di pigliare il sagramento, ed obbligarsi alla milizia, potesse stare fuor di Italia più che tre anni continui: che niuno figliuolo di senatore potesse andare fuor di Roma in luogo alcuno, se non in compagnia di coloro, che andavano fuori per conto della Repubblica in qual-he amministrazione o governo. E che quelli che attendevano al

bestiame, non tenessino manco che la terza parte de' (1) giovanetti nobili tra i pastori. Fece cittadini tutti quelli che facevano professione in Roma di medicina, ed i dottori dell'arti liberali; acciò che loro più volentieri abitassero la città, e gli altri più volentieri vi venissero ad abitare. Circa ai danari prestati, avendo mandato a terra, e levato via la espettazione delle nuove tavole (cioè di far nuovi conti, non saldar i vecchi, la qual cosa i debitori a ogni poco chiedevano, e mettevano avanti ) ordinò finalmente, che i debitori satisfacessero i lor creditori con le lor proprie possessioni, dandole loro a stima, e per quel prezzo che e'l'avessero comperate avanti alla guerra civile; e che del debito e della somma principale si avesse a shattere tutto quello. che per i creditori si fosse númerato, o messo a conto per la usura: per lo quale sbattito veniva ad andare a terra quasi la quarta parte del debito. Levò via tutte le compagnie e congregazioni dell'arti, da quelle in fuora che anticamente erano state ordinate. Accrebbe le pene agli uomini di mala vita e micidiali; e perchè quegli che erano ricchi si curavano poco di commettere qualche scelleratezza, perciocche ancora che e' fussero banditi. si godevano nondimeno tutti i lor beni, determinò che a quelli, che avessero ucciso il padre e la madre (come scrive Cicerone) fussero tolti tutti i beni, ed agli altri omicidiali fusse solamente levata la metá de' lor beni.

Sua attenzione nel render giustizia, e le leggi da lui fatte.

Nel tener ragione si affatico grandemente, e fu severissimo. Quelli ch'erano stati per giustizia convinti, e chiariti di essersi prevaluti straordinariamente nel maneggiare i danari del pubblico, gli privò, oltre alla pena ordinaria, ancor dell'ordine dei senatori. Non lasciò seguire il matrimonio d'uno dell'ordine dei pretori, il quale avea tolto per moglie una, che di due giorni avanti era stata licenziata dall'altro marito, benche non vi fusse sospezione alcuna di adulterio. Pose le gabelle, ed i dazii alle mercanzie forestiere. Proibì, che e'non s'andasse in lettiga, ne si portassero vesti di porpora, ne pietre preziose; eccettuandone certe persone, e per insino a una certa età, ed in certi dì. E sopra



<sup>(1)</sup> Il vero senso di Svetonio è, che quei che avevano bestiami non potessero mettervi alla loro custodia persone, che fossero tutte schiave, ma che almeno la terza parte di loro dovesse esser di giovani ingenui, e liberi.

d'ogni altre legge messe più diligenza in quella dello spender troppo, e disordinato, avendo posto intorno alla beccheria, ed altri luoghi, dove si vendeano le cose da mangiare, le guardie, le quali togliessero i camangiari, che fussero stati comperati contro all'ordine della legge, e gli portassero a lui; mandando alcuna volta di nascosto i littori, e soldati, i quali, quando le guardie avessero fatto fraude in cosa alcuna, entrassero per le case, e levassero via le vivande fin poste in tavola.

Sua fretta nell'abbellir la città, e nell'aggrandire l'impero.

E circa all'ornare ed ordinare la città, e similmente quanto al fortificare, ed ampliare il dominio, di giorno in giorno andava ordinando più cose; e maggiori l'una che l'altra; pensando primieramente di edificare il tempio a Marte, maggiore che non era mai stato fatto in luogo alcuno, avendo fatto riempiere e rappianare il lago, nel quale aveva fatto fare la battaglia navale; e così ordinava di edificare un teatro di grandezza smisurata, sotto il Monte Tarpeio, e di ridurre la ragion civile in una certa regola e moderanza; e la grande e smisurata copia delle leggi, ridurla in pochissimi libri, scegliendo quelle che erano migliori, e più necessarie. Ancora pensava di far fare libreriè pubbliche greche, e latine, quanto egli potesse maggiori, e più copiose : avendo dato la cura a Marco Varrone di procacciare i libri, ed i volumi, e di mettergli per ordine. Volea seccare le paludi Pontine; dar l'uscita al lago Fucino; lastricare, e far fare una via dal mare Adriatico, per insino al Tevere, attraversando il dorso dell'Apennino. Voleva far tagliare l'Istmo (cioè lo stretto della Morea). Ridurre dentro a' lor confini i popoli della Dacia, che s'erano spanti pel Ponto, e per la Tracia; di poi muover guerra a' Parti per l'Armenia minore: e disegnava di non venir con loro në a giornata, në a fatto d'arme senza averli prima sperimentati con qualche scaramuccia. Nel trattare, e pensare a queste cose gli sopraggiunse la morte, della quale avanti che io parli, non sarà fuor di proposito di narrar sommariamente quelle cose, che appartengono alla sua forma, e statura, all'abito, ed ai costumi, ed ancora ai suoi studi quanto afte cose civili, e quanto a quelle della guerra.

#### Sua statura, e coltura del còrpo.

Dicono che ei fu di grande statura, di color bianco; aveva le membra che ritraevano al lungo, e tondo, la bocca un poco grossetta, gli occhi negri, vivi, e sfavillanti: della persona fu sano. e prosperoso, se non che nell'ultimo della sua età soleva alcuna volta in un subito venirgli una fiacchezza d'animo, e di corpo. per la quale tutto s'abbandonava; ed alcuna volta tra il sonno si spaventava. Fu preso ancor due volte nel far faccende dal mal maestro. Circa la cura, ed ornamento del corpo fu alquanto esquisito, e fastidioso, tal che non solamente con gran diligenza si tosava, ma ancora si faceva radere, e pelare per tutto: il che gli fu da alcuni rimproverato. Sopportava molto mal volentieri la bruttezza, che era in lui dell'esser calvo, parendegli che gli uomini faceti e di mala lingua avessero uno appicco di beffarlo, e schernirlo; ond'egli usava di tirarsi giù i capegli della sommità del capo per ricoprire cotale calvezza; e perciò ancora tra tutti gli onori concessigli dal senato e dal popolo, niuno ve ne fu che egli più volentieriaccettasse, ed usasse, che il portare in perpetuo la corona dell'alloro in testa. Dicono ancora, che e' fu molto notabile nel vestirsi, ed ornarsi la persona: perciocchè egli usava la veste senatoria, chiamata il Lato Clavo, frappata da mano, nè mai uso di cingersi se non sopra la predetta vesta, e cingersi largo: onde dicono esser derivato quel detto usato da Silla con gli amici della fazione degli ottimati. ricordando loro spesso, che e'si avessero cura dal fanciullo mal cinto.

## Luogo della súa abitazione, e struttura-delle sue ville.

Abito da principio nella Suburra, în una casa piccola: ma dopo il pontificato massimo nella Via sacra, in una casa pubblica. Molti hanno scritto, ch'egli era fortemente studioso, ed accurato intorno alla dilicatura e splendidezza del vivere, e dello abitare; e ch'egli fece gittare a terra, e disfare interamente un casamento di una sua villa nel contado Némorense, il quale aveva principiato dai fondamenti con grandissima spesa, perciò ch'e'non gli era così riuscito secondo l'animo suo. E quantunque egli fusse ancor povero ed indebitato, portava attorno nelle espedizioni i solari e pavimenti intarsiati, e che si scommettevano.

Suo diletto nelle gioie, perle, e statue antiche.

Dicono ch'egli ando insino in Inghilterra, perche dilettandosi delle gioie, aveva inteso esservene gran quantità; e nel paragonare della loro grandezza, alcuna volta tastava il peso di quelle, e bilanciavale così colle mani; e che e' fu sempre molto animoso nel comperare gemme, figure ed opere di basso rilievo, e statue di marmo, e di bronzo, e pitture antiche: e che egli similmente comperava gli schiavi, quando egli erano garbati, e non ancora adoperati ne' servigi, a prezzi smisurati, talchè egli stesso se ne vergognava, nè voleva che tali spese si scrivessero, o se ne tenesse conto alcino.

## Conviti, sua pulitezza, e suoi modi civili.

Nelle provincie e paesi, dove si trovava a governo, era solito sempre di far due tavole; una per i soldati, e forestieri di bassa condizione, l'altra per i senatori, e per i gentiluomini, e nobili del paese. Fu tanto accurato, e severo nelle cose domestiche e particolari della sua casa, ch'egli fece mettere ne ferri, e ne ceppi un suo panattiere, perchè e poneva il pane differenziato dal suo dianzi ai convitati. Fece tagliare la testa ad un suo liberto, alquale e portava grande affezione, per avere usato con la moglie d'un cavalier romano, quantunque niuno se ne querelasse.

## Sua pudicizia prostituita sotto il re Nicomede

Non s'intese mai cosa disonesta dei fatti suoi in giovinezza, se non quando egli dimorò in corte di Nicomede re di Bitinia. Il che nondimeno segui con grave e sempiterno suo carico, ed obbrobrio: ed ognuno ne sparlava senza rispetto. Io lascio andare i versi di Calvo Licinio, che sono noti a ciascuno, e cominciano: Ciò ch'ebbe mai la Bitinia, e il soddomito di Cesare. Trapasso gli scritti di Dolabella, e Curione il padre, nei quali Dolabella lo chiama la femmina che fa le corna alla regina di Bitinia; e lo chiama ancora sposa segreta della lettiga regale: e Curione lo chiama stalla di Nicomede, e bordello di Bitinia. Lascio ancora andare i bandi, e protesti di Bibule, dove egli chiama il suo collega, cioe Cesare, la regina di Bitinia; e dice che per addietro egli s'era innamorato dei re, ed ora dei regni: nel quale tempo, secondo che riferisce Marco Bruto, ancora un certo Ottavio, il quale, per essere un poco scemo di cervello, parlava senza ri-

spetto, in una ragunata grandissima di gente, avendo salutato Pompeo, e chiamatolo re, saluto Cesare, e lo chiamo reina. Ma Gaio Memmio ancora gli rinfacciò, che egli era stato coppiere. e mescitor di vino di Nicomede, insieme con gli altri suoi bardassoni, sendo pieno il convito, deve si ritrovavano ancora alcuni mercatanti romani; de'nomi de'quali fa ancor menzione Cicerone, non gli bastando di avere scritto in alcune epistole. come Cesare da' cortegiani, e ministri del re era stato condotto al letto regale; e come egli era giaciuto entre un letto d'oro colla veste di porpora; e che il fiore della età di quel nobile Romano, che aveva origine da Venere, era stato colto e guasto in Bitinia. Disse ancora nel senato, difendendo Cesare strettissimamente la causa della figliuola di Nicomede, e raccontando i beneficii del re inverso di sè: Lascia andare per tua fè coteste parole; percio ch'egli si sa oramai quello, che egli ha fatto a te. e quello che tu hai fatto a lui. Finalmente nel trionfo gallico i suoi soldati, oltre agli altri versi, i quali nello andar dietro al carro per buffoneria, e per burla si vanno cantando, cantarono ancora quel verso vulgatissimo.

> Cesare ha sottoposto la Gallia, Nicomede Cesare: Ecco Cesare che trionfa, Che ha soggiogato la Gallia: Nicomede non trionfa, Che ha soggiogato Cesare.

## Sua lussuria, e libidine.

E ferma epinione, Cesare essere stato uomo molto lussurioso, e dedito alla libidine, ed avere in ciò speso assai, e largamente, è moltissime femmine nobili, ed illustri essere state da lui corrotte, e contaminate; tra le quali fu Postumia moglie di Servio Sulpizio. Lollià di Aulo Gabinio, Tertulla di Marco Crasso, ed ancora Muzia di Gnee Pompeo: perciocche a Pompeo fu rimproverato dai Curioni, cioè dal padre, e dal figliuolo, e da molti altri, come egli per cupidigia di regnare avea preso per moglie la figliuola di colui, che in prima gli avea data cagion di fargli rinunziare, e rimandare la moglie, dopo averne avuti tre figliuoli; e il quale egli era solito con le lagrime sugli occhi di chiamarlo Egisto. Ma tra l'altre fu innamorato di Servilia di Marco Bruto, al quale comperò nel suo consolato una pietra preziosa cento cinquanta mila scudi; e nella guerra civile, oltre a molti pre-

senti e doni, gli tiberò ancora nel vendere allo incanto, per vilissimo prezzo, alcune possessioni molto grandi; perche Cicerone, maravigliandosi in Roma la maggior parte degli uomini, che possessioni si grandi si fussero date per si piccolo prezzo, disse molto facetamente: Sappiate, che la compera e stata ancor migliore che voi non credete, perciocche e'se n'e sbattuto la terza (1) parte; alludendo al nome di Terza figliuola di Servilia, della quale era opinione, che essa Servilia ne avesse accomodato Cesare.

Sua lussuria con molte donne delle provincie.

Che egli ancora non avesse rispetto alle donne delle provincie, che egli ebbe in governo, ne fa fede il distico, che parimente era cantato da' suoi soldati, nel trionfo gallico, in dispregio, e disonor di quello:

> Romani, abbiate cura alle mogli, Che noi vi conduciamo un adultero calvo; Tu comperasti in Gallia gli adulterii, E qui in Roma ne hai fatto baratto.

#### Suoi amori con varie reine.

Fu aneora acceso dell'amore di alcune regine, tra le quali fu Eunoe Maura moglie di Bogude, alla quale dono moltissime cose, e di gran valore, ed al marito di lei similmente; ma sopra tutte l'altre amò Cleopatra, con la quale molte volte stette a tavola, ed in convito dalla sera insino alla mattina, e se lo esercito lo avesse voluto seguitare, sarebbe andato per mare in sua compagnia d'Etiopia sino in Egitto: ed all'ultimo volendosi partire, la fece chiamare a sè in Alessandria, e le diede licenza, con averle prima fatto grandissimo onore, ed in gran manjera premiala: e volle che ad un figliuolo, che di lei avea avuto, fosse posto neme Cesare, il quale, secondo che alcuni Greci hanno scritto, nell'andatura, e nelle fattezze lo somigliava assai. Marco Antonio ancora scrisse al senato, che lo avea riconosciuto, e raffigurato per figliuolo di Cesare; il che dicevano esser noto a Gaio Marzio,

(1) La parola usata da Cicerone è questa: se u'è dedotta la Terza, alludendo al significato equivoco del verbo dedurre, che tanto vuol dire sottrarre, quanto condurre; e significa, che anche Terza, facendosene mezzana sua madre, compiacesse del suo corpo Cesare.

e Gaio Oppio, ed agli altri amici di Cesare: tra i quali Gaio Oppio, come se proprio la cosa avesse avuto bisogno d'essere difesa, compose un libro, come quel fanciullo, ch'era nato di Cleopatra, non era figliuolo di Cesare. Elio Cinna tribuno della plebe confesso a molti, ch'avea scritta ed apparecchiata una legge, la quale Cesare volea, che si pubblicasse nel tempo che e' non era in Roma; per la quale si permettea, ch' e' fosse lecito a ciascuno, per cagione di far figliuoli, poter torre quante mogli, e quali l'uomo volesse. E per chiarire brevemente, come egli quanto al fatto della lussuria fu riputato disonesto, ed adultero, Curione il padre in una certa sua orazione lo chiama marito di tutte le mogli, e moglie di tutti i mariti.

## Sua moderazione, e sobrietà nel bere e mangiare.

Che nel bere egli fusse moderatissimo, lo affermano ancora i suoi nemici. Ecci il detto di Marco Catone, che solo Cesare fra tutti gli altri s'era messo sobriamente a mandar sottosopra la Repubblica; perciocche in quanto all'altre cose, ch'al vitto appartangono, che egli fusse molto a caso, e trascurato, ne fa fede Gaio Oppio, il quale scrive ch'essendogli posto inuanzi da un forestiero, che l'aveva convitato, olio vecchio, e sappiente, come che tutti gli altri non volessero assaggiarne, egli solo con grande appetito e gusto ne mangio; per non parere di riprender l'amico suo come poco accurato, e mal pratico.

## · Sua rapacità.

Quanto alla avarizia, non ebbe mai alcun ritegno, nè quando e' fuacapitano e governatore fuori di Roma, nè quando egli in Roma fa di magistrato alcuno; perciochè (come scrivono certi autori) egli in Ispagna prese, e si fece dare danari dal proconsolo, e dai confederati de' Romani, senza bisogno della Repubblica; e gli andò mendicando solo per riparare a' suoi debiti. Mandò a sacco, e trattò da nemiche alcune terre de' Lusitani, non ostante che gli si fussero offerte di stare a ubbidienza, e nello accostarsi gli avessero aperte le porte. In Gallia rubò, e spogliò i tempii, e luoghi sacri degli Iddii, ripieni di molte ricchezze, e doni; saccheggiò melte città, e le mandò in rovina; più per cagion di preda, che per errore che avessero commesso. E di qui nacque, che tanto oro gli avanzò, che egli ne vendè in Italia, e per gli altri paesi sottoposti al popolo romano, il va-

lore di tre mila nummi a peso. Quando egli fu la prima volta consolo rubò tre mila libbre d'oro, che erano in Campideglio, e ve ne pose altrettante di rame indorato. Fece molte leghe, e confederazioni per danari; e similmente i regni, ch' e' pigliava, gli restituiva per danari, conciossiacosache e' pigliasse da Tolemeo solo per restituirlo nel regno, sotto nome suo, e di Pompeo, presso a sei mila talenti: e con queste rapine, e ruberie, e spogliamenti di tempii, e cose sacre, sostenne i carichi, e le smisurate spese, che egli fece nelle guerre civili, e ne' trionfi, e nelle feste, e conviti per dar pasto, ed intertenere il popolo romano.

#### Sua eloquenza, ed arte nel trattar cause.

Nel parlare a' soldati era eloquentissimo, e pareggiò in questo tra gli antichi quegli, che furono riputati più eccellenti, e forse gli trapassò; e nel vero quanto alla eloquenza dopo l'accusazione di Dolabella, senza dubbio alcuno, egli fu connumerato tra i principali di quegli, che orando difendevano le cause. Cicerone, raccontando nella sua opera intitolata Bruto gli oratori passati. confessa liberamente, che non sa vedere a chi Cesare in cotal facoltà sia inferiore: e dice che il suo stile ha dello elegante, e del leggiadro, e che egli è ancora grande e magnifico; scrive ancora a Cornelio nipote, parlando di Cesare: quale oratore è da essere anteposto a Cesare, pigliando ancor di quegli, che in vita loro non attesono mai ad altro, che a questa facultà? chi è più acuto di lui, o più copioso nei concetti? chi nelle parole più ornato, e più elegante? pare che egli quanto allo stile abbia imitato così giovanetto, come egli era, Cesare Strabone, della cui orazione, di quella dico, ch'è intitolata pro Sardis, cioè per difensione de Sardi, egli nella sua divinazione traduce alcune parole, che sono appunto le medesime. Dicono, che quando ei parlava, e faceva qualche orazione, era acuto, e stridente nella voce, ardente ne' movimenti, e ne' gesti non senza grazia, e leggiadria. Lascio scritte alcune delle sue orazioni, tra le quali una, che per errore dicono essere intitolata per Quinto Metello, come se ella fusse stata fatta da Cesare; la quale non senza ragione Augusto più presto giudica essere stata male scritta, mentre che egli parlava, da varii scrittori, che non potevano tener dietro alla fuga, e velocità del suo dire, che da esso mandata fuora: per ciò che io trovo, che in alcuni originali ella è intitolata non per Metello, ma insieme con Metello; conciossiachè il parlare sia in persona di Cesare, e lo difenda insieme con Metello dalle accuse di coloro, che erano nimici a l'uno e l'altro. Ne si risolve interamente Auguste a dire, che la orazione fatta in Ispagna a' soldati sia di Cesare, la quale è fuora in due modi: in uno, come s'ella fusse stata fatta nella prima battaglia; nell'altro.come s'ella fosse stata fatta nell'ultima: nella quale scrive Asinio Pollione, che per lo assalto subito de' nemici non ebbe pur tempo di aprir la bocca a parlare.

## Libri commentarii e le pistole da lui scritte.

Lasciò scritti i suoi Commentarii, che trattano delle cose fatte da lui nella guerra Gallica, e nella guerra civile contro a Pompeo. La guerra Alessandrina, e quella d'Africa e d'Ispagna, si sta in dubbio chi ne fusse lo scrittore; alcuni pensano che sia stato Oppio; altri Ircio, il quale fini ancora l'ultimo libro della guerra Gallica, che era imperfetto. Quanto a' predetti Commentarii Cicerone scrive ancora nel sopraddetto libro intitolato Bruto in questo modo: Scrisse Cesare ancora i suoi Commentarii, i quali nel vero meritano d'essere grandemente lodati, perciò che lo stile è puro, e netto, naturale, e leggiadro, nè vi si vede ornamento alcuno, non altrimenti che se egli si fusse tratto i panni di dosso, e rimasto ignudo. Ma conciossiacosache egli in quel modo notasse le cose da lui fatte, per dar materia agli altri scrittori, che avessero voluto comporne la istoria, venne per ventura a far cosa grata agli scrittori inetti e vani, che vanno orpellando, e adornando le loro composizioni di parole superflue. Ma gli uomini di saldo giudizio, quanto allo scrivere, furono da lui piuttosto spaventati, che altrimenti; conciossiacosache la Istoria, che merita d'essere approvata, sia più dilettevole, e più grata a chi legge, quanto ella è più breve, e più semplicemente scritta. Ircio in questa maniera parla de' medesimi Commentarii: Sono i Commentarii di Cesare in tanto approvati dal giudizio d'ogni uomo, che e' pare a ciascuno, che egli abbia più tosto tolto, che dato facoltà di scrivere agli storiografi. Il che nondimeno è di maggior maraviglia a noi, che agli altri; perciò che gli altri solamente sanno, quanto e'sono da lui stati scritti bene, e correttamente; ma noi sappiamo ancora quanto agevolmente, e con quanta prestezza esso gli abbia scritti. Asinio Pollione è d'opinione, che e'siano scritti con poca diligenza, e che non sia da prestar loro molta fede, affermando che Cesare credette inconsideratamente la maggior parte delle cose, nelle SVETONIO. Vite dei Cesari.

Digitized by Google

quali si governo per mano d'altri, e scrisse quelle che esso in persona aveva fatte, e le mandò fuora in gran parte al contrario in prova, ovvero per dimenticanza. E dice, che se avesse avuto vita, crede che e' le avrebbe riscritte e corrette. Lasciò ancora scritti due libri d'Analogia (cioe della proporzione, e convenienza del parlare, e dello scrivere), e due altri ne lasciò scritti, chiamati Anticatoni (cide contro a Catone); lasciò oltre a ciò scritto un poema intitolato Iter (cioè viaggio), de' quali volumi compose i primi quando egli passò le Alpi, e che tornando in Lombardia, ed avendo fatto le visite, ritorno allo esercito. Gli Anticatoni compose nella guerra di Munda. L'ultimo libro chiamato Iter, lo compose nel viaggio, che egli fece in ventiquattro giorni da Roma in Ispagna (che è chiamata Ulteriore). Sonci ancora le sue epistole scritte al senato, e si vede, che egli fu il primo che le accomodasse, e scrivesse a guisa di memoriale; conciossiacosache per lo addietro i consoli, e capitani le mandassero scritte per il traverso del feglio. Sonci ancora le pistole scritte a Cicerone, ed agli altri suoi amici, e famigliari, delle faccende di casa; nelle quali quando é voleva far loro intendere cosa alcuna segretamente, e. che altri non la intendesse, scriveva in cifera, e per via di caratteri, acconciando in tal modo le figure delle lettere, che ci non se ne poteva rilevare parola alcuna: il quale ordine se alcuno desiderasse ritrovarlo, e intenderlo, vada scambiando egni quarta lettera dello alfabeto, cioè pigliando il d. per l'a, e così seguendo di mano in mano dell'altre lettere. Sono ancora fuor di suo alcuni scritti, quando egli era fanciullo, e giovanetto, come le lodi di Ercole, ed una tragedia di Edippo, similmente alcuni detti da lui raccolti: le quali operette Augusto non volle che fussero pubblicate, vietandolo in una certa epistola molto semplice e breve, che egli scrisse a Pompeo Macro, al quale aveva dato la cura di ordinare le librerie.

## Sua perizia e fatiche nelle armi.

Sapeva molto bene manegglare ogni arme, e cavalcava eccellentemente; sopportava i disagi e la fatica più che non si potria giammai credere. Nei fatti d'arme sempre era innanzi agli altri, raro a cavallo, ed il più delle volte a piede, sempre senza cosa alcuna in testa, piovesse o fusse sole. Fece grandissimi viaggi con prestezza incredibile, conciossiachè sopra una carretta tolta a vettura egli facesse centomila passi per giorno. E se i fiumi lo tenevano à bada, gli passava a nuoto, o appoggiato sopra agli

otri gonfiati; di maniera che molte volte arrivo ne' luoghi innanzi a coloro che portavano la nuove della sua venuta.

Come fosse audace insieme e guardingo, e quanto fosse speditivo nelle sue imprese.

Malagevolmente si può giudicare, se egli nelle sue imprese e spedizioni era o più cauto, o più audace. Non condusse mai lo esercito per viaggi pericolosi, se prima non aveva diligentemente esaminato il sito dei luoghi. Nè si messe a passare in Inghilterra, se egli non andò prima in persona ben considerando la qualità de' porti, e la facilità del navigare, e da che banda vi si poteva andare più sicuramente. Sendogli similmente dato avviso, come le genti sue nell'Alemagna si trovavano assediate negli alloggiamenti, stravestitosi alla francese, passando per mezzo delle guardie de' nimici, si condusse a quelle salvo. Da Brindisi passò a Durazzo di verno tra l'armata de' nemici, e tardando le genti, alle quali aveva ordinato che lo seguitassero, mandato più volte a sollecitarle, e non comparendo, ultimamente una notte sconosciuto e solo monto sopra ad un piccolo legnetto, ne mai si diede a conoscere; ne acconsenti, che il nocchiero tornasse indietro, per dar luogo all'ira del mare, fino a tanto ché e non si vide quasi ricoperto dall'onde.

Dispregio de' portenti e di qual si sia apparizione.

Non fu mai ritardato, o rimosso da alcuna impresa per paura di prodigii, o d'altre cose simili. Sendogli fuggito l'animale, che egli voleva sacrificare, non perciò differi l'impresa contrò a Scipione e Juba. Sendo ancora nell'uscir di nave sdrucciolato, mostrò di averlo per buon augurio, e disse: o Africa io t'ho. Per mostrare che e' teneva poco conto delle profezie, le quali dicevano, come egli era destinato, che il nome degli Scipioni fusse felice, ed invitto in Africa, menò seco in campo un certo sciagurato di quella casata de' Cornelii, il cui cognome per la sua vita vituperosa era Saluzione, che gli era stato posto il detto soprannome per significare in tutto il contrario.

Sua risoluzione nell'attaccar le battaglie presentandosegli le occasioni.

Veniva alle mani co' nemici, non tanto secondo le determina zioni, che egli faceva, quanto secondo le occasioni che se gli offerivano. Il più delle volte camminando, e qualche volta nei tempi crudelissimi, usava simil tratti, di venire alle mani fuori della opinione di ciascuno, e quando manco si pensava che e' si dovesse muovere. Solamente nell'ultimo della sua età andava alquanto più rattenuto al combattere, giudicando che quanto era maggiore il numero delle volte, che egli era restato vittorioso, tanto era meno da tentare ed esperimentare la fortuna, e che la vittoria non gli poteva tanto dare, quanto la mala fortuna gli poteva tôrre. Non messe mai in rotta i nemici, che non gli spogliasse degli alloggiamenti, e così voltato che gli avevano le spalle. non diede mai lor facoltà di poter riaversi e rifar testa. Nelle battaglie dubbie faceva levar via i cavalli, ed il suo avanti agli altri lacciocche la necessità gli stringesse a combattere per forza. sendo levata via ogni comodità di fuggire.

Di un suo cavallo, che aveva li piedi quasi d'un uomo.

Il cavallo che egli cavalcava era molto notabile, per avere i piedi quasi d'uomo, con l'unghie fesse a modo di dita; il quale essendogli nato in casa, e pronosticando gl'indovini, che ciò al suo padrone prometteva lo impero del mondo, lo allevò con gran diligenza; e fu il primo a cavalcarlo, non sopportando il cavallo, che altri vi montasse sopra: la cui immagine egli di poi consagrò, e pose dinanzi al tempio di Venere genitrice.

Suo valore nel rimettere le squadre piegate.

Spesse volte visto il suo esercito in volta, gli fece rifar testa col pararsi dinanzi a color che fuggivano, e ritenendogli ad uno ad uno, ed alcuna volta storcendo loro il collo, gli volgeva verso il nemico; e gli ritrovò tanto inviliti, che uno che portava l'insegna dell'Aquila, non volendo andare innanzi, minacciò di ammazzarlo, e d'un altro che e' volle ritenere, gli rimase in mano l'insegna che e' portava.

#### Sua animosità con Cassio.

Grandi indizii furono i sopraddetti della costanza, e fermezza dell'animo suo, ma non minori anzi maggiori furono quelli, che si videro dopo il fatto d'arme di Farsaglia: conciossiacosache avendo mandato innanzi le genti in Asia, dopo la vittoria, e passando come vincitore per lo stretto di Costantinopoli sopra d'una navicella, ri scontratosi con Lucio Cassio, uomo della parte avversa, con dieci galee, non lo sfuggi, ma appressatosegli lo confortò a rimettersi in lui, e darsegli in potere, e domandandogli Cassio perdono, fu da lui ricevuto per amico.

## Sua mirabile fuga nuotando.

Nel combattere un ponté in Alessandria, costretto da subito assalto de' nemici, salto dentro ad una scafa, e saltandovi sopra molta altra gente si getto in mare; e nuotando circa a dugento passi si condusse salvo alla nave che gli era più vicina, con la sinistra fuori dell'acqua, e sempre alzata, acciocchè i suoi Commentarii, che in quella teneva, non si bagnassero; avendo ancora preso la veste con i denti, acciocche i nemici non si onorassero delle sue spoglie.

Come facesse prova dei soldati e della disciplina militare.

Non gli piacevano i soldati, perchè e' fussero nobili o ricchi, ma quegli che erano poderosi e gagliardi; e con tutti parimente era severo e piacevole, perchè non sempre, ed in ogni luogo gli teneva a freno, ma quando l'esercito inimico era vicino non la perdonava loro in conto alcune; nè mai diceva loro quando ei voleva camminare o combattere, ma gli voleva apparecchiati e spediti a qualunque occasione e momento, per potergli subito condurre dove a lui piaceva. E molte volte ancora senza cagione alcuna usava i sopraddetti termini, massimamente ne' giorni delle feste, o quando pioveva, ricordando loro ad ogni passo, che l'osservassero e gli tenesseromente; ed in un subito, e di giorno e di notte spariva loro dinanzi, ed affrettava il cammino per affaticare coloro, che erano più tardi a seguitarlo.

#### Della cosa stessa.

Quando e' conosceva, ch'egli erano spaventati, per avere inteso che il numero dei nemici era grande, dava loro animo, non con negarlo o diminuirlo, ma con accrescerlo ed amplificarlo, onde essendo la espettazione della venuta di Juba spaventevole, chiamati i soldati a parlamento, disse: Sappiate che infra pochi giorni sarà qui il re con trenta legioni di cavalieri, e cento mila armati alla leggiera, e perciò alcuni che sono tra voi facciano ormai fine di cercare più oltre, e di andarsi immaginando più una cosa, che un'altra, e credano a me, che lo so del certo; altrimenti io gli metterò dentro ad una nave vecchia, dandogli in preda ai venti ed alla fortuna.

# Suoi trattamenti co' soldati e come li lasciasse andar pomposamente vestiti.

Non poneva così mente ad ogni delitto de' suoi soldati, nè aveva regula in punirgli; ma come che egli fosse acerbissimo inquisitore e punitore de' fuggitivi e scandalosi, quanto agli altri difetti e mancamenti, mostrava di non se ne accorgere. E alcuna volta dopo qualche gran battaglia e vittoria dava loro la briglia in sul collo, e gli lasciava pigliare ogni piacere, e cavarsi ogni lor voglia; usando di dire, che i suoi soldati, ancora ch'e' fussero ben profumati, sapevano combatter valorosamente: e quando ei parlava loro in pubblico non gli chiamava militi, ma con nomi più piacevoli e graziosi, gli chiamava compagni e commilitoni, e gli teneva tanto bene a ordine, che e' guarniva loro le armi d'oro e d'argento sì per bellezza ed ornamento, sì ancora perchè per la paura di non le perdere e' fussino più ostinati nel combattere; e tanto gli amava tutti, che poichè egli ebb e inteso come Titurio era stato morto, si lasciò crescere la barba ed i capelli. nè prima se la levò ch'e' n'ebbe fatto le vendette. In questa maniera gli fece divenire valorosi, e se gli rende ubbidienti e fedeli.

#### Fedeltà e svisceratezza de' soldati di lui.

Onde quando egli entrò nella guerra civile, i centurioni di ciascuna legione gli offersero un uomo a cavallo per uno a loro spese. I soldati tutti si offersero di servirlo in dono senza soldo, e senza vettovaglie, pigliando quelli che erano più ricchi la cura

di mantener quegli che erano più poveri, nè in così lungo tempo che durò la guerra, non se ne ribello giammai alcuno. E una gran parte di loro, che furon fatti prigioni, sendo stato lor promesso d'esser salvi della vita, in caso che e' volessero pigliar l'armi contro Cesare, non vollero accettarlo. La fame, e l'altre necessità, non solo quando erano assediati, ma nello assediare altri, tanto valorosamente le sopportavano, che nello assedio di Durazzo veduto Pompeo la sorte del pane d'erba, con il quale si sostenevano, disse, che aveva a fare con bestie; e comandò che e' fosse, levato via presto, e che e' non fosse mostro a nessuno, acciocchè i suoi soldati, nel vedere la pazienza e l'ostinazione de' nemici non si sbigottissero. Con quanta fortezza di animo eglino combattessero, ne fa fede, che avendo solo una volta piegato e dato addietro nel combattere a Durazzo, da per loro domandarono d'essere di ciò puniti, di maniera che il capitano ebbe più a consolargli, che a punirgli. Nell'altre battaglie, così pochi come egli erano, molti luoghi, e con poca difficoltà superarono gente infinita. Finalmente una sola compagnia della sesta legione, posta alla guardia d'un castello fatto da Cesare. sostenne per alguante ore quattro legioni di quelle di Pompeo; onde i soldati della predetta compagnia furono quasi tutti percossi e feriti dalla gran quantità delle freccie tirate dai nemici. delle quali ne furono ritrovate dentro allo steccato cento trenta mila. Ma risguardando ai fatti di ciascuno di loro in particolare, non parranno le cose sopraddette maravigliose; come di Cassio Sceva centurione, o di Caio Acilio soldato per non raccontare degli altri. Sceva, sendogli cavato un occhio, ed avendo trapassato il fianco e le spalle, e forato lo scudo da cento venti colpi, mantenne la guardia della porta del predetto castello. Acilio nella battaglia di mare a Marsiglia, appiccatosi con la destra alla poppa d'una galea de' nemici, gli fu tagliata; onde egli imitando quello esempio memorabile di Cinegiro appresso de' Greci, saltò dentro alla galea, aprendosi la via, e facendosi far largo con lo scudo.

## Sua franchezza nell'ir contro alle sedizioni.

I suoi soldati in dieci anni, che duro la guerra gallica, non mai si ammutinarono, ma si bene di poi nella guerra civile; nondimeno presto ritornarono al segno, non tanto per l'agevolezza e benignità del capitano, quanto per l'autorità, che egli si era acquistata con loro, perche non mai per timore cede a quegli

che tumultuavano, ma sempre si fece loro incontro. Licenzio molto vituperosamente vicino a Piacenza, quantunque Pompeo fosse allora in arme, tutta la nona legione, e dipoi con gran fatica, e dopo molte preghiere, e sommissioni la ripiglio; avendo nondimeno punito prima coloro, che avevano mosso lo ammutinamento.

Con qual facilità abbia rappacificati gli animi sdegnati de' suoi soldati.

Domandando importunamente, e con minaccie i soldati della decima legione in Roma, d'esser pagati e licenziati, non avendo rispetto al pericolo e mal essere della città, sendo allora la guerra grande in Africa, non dubitò d'andargli a trovare in persona, con proposito di licenziargli, ancora che gli amici, spaventandolo, ne lo sconfortassero; ma arrivato alla presenza di quegli, con una sola parola, chiamandogli invece di soldati, Quiriti (per il qual nome si chiamava il popolo romano), gli mitigò e fecè mutar d'animo, come che loro ancontanente gli rispondessero, che erane soldati e non Quiriti, e spontaneamente; ancor che egli non volesse, lo seguitarono in Africa: e nondimeno puni ciascun di quegli, che erano stati più sediziosi; col tor loro la terza parte della preda stata loro distribuita, e la terza parte ancora de'terreni, che erano stati loro assegnati.

## Sua fede e ardore nel difendere i suoi clienti.

Non mancò mai d'amore, di fede e diligenza inverso de' suoi clienti e partigiani, ne anco in giovanezza giammai, poiche egli difese Masinta, giovane nobile, contro a Jempsale re tanto ardentemente, che nel contendere prese per la barba il figliuolo del re Juba; cavò Masinta delle mani a coloro, che lo volevano menar via ancora che fosse stato giudicato suddito tributario del predetto re; e tennelo un pezzo nascoso in casa sua. E dipoi, uscito dell'uffizio della pretura, e andando in Spagna lo meno seco dentro alla sua lettiga, non ostante che egli avesse intorno i littori ed altre genti, che l'accompagnavano.

Sua umanità, e come rimunerasse i suoi amici.

Fu sempre tanto facile e piacevele co'suoi amici, che accompagnandolo Gaio Oppio, ed essendo costui sopraggiunto da subita malattia per un aspro e tristo cammino, si fermo ad una osteria, dove non era se non un luogo da riposarsi, e quello il concedette ad Oppio, ed egli si dormi in terra allo scoperto. Poi ch'egli ebbe preso la signoria del tutto, onorò e premiò grandemente alcune persone di bassa mano, con dar loro magistrati onorevoli; ed essendo di ciò biasimato, disse palesemente, che se quegli che avevano difesa la sua dignità e l'onor sue fussero stati assassini e gente di mal affare, nondimeno che e sarebbe stato per rimunerargli secondo i meriti loro.

## Facilità sua nel deponer gli odii e inimicizie.

Non ebbe mai con alcuno si grave odio, e nimicizia, che egli non la deponesse agevolmente avendone occasione. Fece favore a Gaio Memmio nel chiedere il consolato, alle cui asprissime e mordacissime orazioni egli poco innanzi aveva risposto con non minore asprezza ed acerbità. Avendo Gaio Calvo composto certi epigrammi vituperosi contro di lui, e cercando appresso per mezzo di amici di rappasificarsi con quello, fu il primo che si mosse a scrivergli. Valerio Catullo, il quale aveva composti certi versi in dispregio di Mamurra, dove ancora dispregiava e vituperava Cesare in gran maniera (come Cesare stesso affermava), scusandosi, e confessando di avere errate, fu da lui il medesimo giorno invitato a cena; e seguito di praticare in casa del padre di quello, siccome egli era solito in prima.

Sua piacevolezza e mansuetudine nel vendicarsi de' torti ricevuti.

Fu ancora di dolcissima natura nel vendicarsi. Onde avendo ricevuto in suo potere i corsali, da' quali era stato preso (perciocche egli aveva giurato di fargli crocifiggere), comando che prima fussero scannati, e dipoi posti in croce. Nè gli sofferse mai l'animo di far villania a Cornelio Fagita, dalle notturne insidie del quale, sendo malato, ed andandosi nascondendo per non esser condotto a Silla, a fatica con dargli danari era scampato. Filemone suo cancelliere, il quale aveva promesso ai suoi nemici di avvelenarlo, non punì più gravemente, che con una semplice morte. Essendo citato per testimenio contro a Publio Clodio adultero di Pompea sua moglie, e che per la medesima cagione era stato accusato di aver corrotto e contaminato le cose sacre, disse, esaminandosi, che non ne sapeva cosa alcuna, ancora che Aurelia sua madre, e Giulia sua sorella avessero esposto davanti ai giudici fedelmente la verità; domandato adunque, per-

chè cagione egli ne aveva rimandata la moglie, disse: perchè io voglio, che i miei siano non solamente netti dal peccato, ma ancora da ogni sospezione.

#### Della sua moderazione e clemenza.

Dimostrossi molto clemente, e moderato, si mentre ch'egli amministrò e governò la guerra civile, sì ancora poi che egli ebbe conseguita la vittoria di detta guerra. Facendo Pompeo intendere pubblicamente, che avrebbe per nemici tutti quegli, che non fussero dalla sua in servigio della repubblica, disse, che tutti quegli, che si stessero di mezzo, gli terrebbe per amici. A tutti coloro, a'quali nella guerra già aveva dato grado per raccomandazione di Pompeo, diede licenza, e fece abilità, che e' potessero passare a Pompeo. Sendosi mosso appresso a Ilerda una pratica di accordo, e convenzione tra i soldati pompeiani, e quelli di Cesare, per lo assiduo conversare, e praticare insieme dell'una parte e dell'altra ed avendo Afranio, e Petreio capitani di Pompeo, per essersi in un subito di ciò pentiti, fatto ammazzare tutti i cesariani, che e' poterono sopraggiungere tra l'un campo, e l'altro, non volle Cesare in simil tradimento imitare il nemico. Nellà battaglia farsalica, andava gridando, che e'si perdonasse ai cittadini, e si avesse loro riguardo: e dipoi concesse a ciascuno dei suoi di poter salvare uno chi e' voleva della parte avversa: nè si trova che niuno vi fusse morto, se non quegli che morirono nel fatto d'arme, fuori che Afranio solamente, Fausto e Lucio Cesare giovane; nè questi ancora si stima essere stati ammazzati per sua volontà, ancora che Afranio e Fausto fossero stati i primi, che poi che egli ebbono impetrato perdono da Cesare, si ribellarono. E Lucio Cesare, avendo col fuoco e col ferro crudelmente ammazzati i servi e liberti di Cesare, aveva ancor fatto ammazzare le bestie, e gli animali provveduti da Cesare per dar piacere al popolo ne giuochi delle caccie. Finalmente nell'ultimo tempo della sua età fece abilità di poter tornare in Italia a tutti coloro, ai quali egli non aveva ancor perdonato; facendogli ancor abili agli uffizii, e magistrati, e gcverni di eserciti, come gli altri cittadini. Fece ancora rimettere in pubblico la statua di Lucio Silla, e quella di Pompeo, che erano state mandate a terra e spezzate dalla plebe. E da quel tempo innanzi, quando contra di lui era stato pensato, o detto cosa alcuna ingiuriosa, o grave a sopportare, volle piuttosto provvedervi, e rimediarvi di qualche maniera, che vendicarsene. E

perciò essendosi scoperte certe congiure, e ragunate, che di notte si facevano, vi rimedio solamente col mandare un bando, e fare intendere, come gli erano manifeste; ed a quegli che parlavano sinistramente contra di lui, gli bastò solo far loro intendere, che attendessero ad altro. Sopporto ancora pazientemente, che Aulo Cecinio, in certi suoi componimenti, e così Pitolao, con certi suoi versi maligni e mordaci avessino cercato di offenderlo nell'onore, e torgli la riputazione.

## Abuso della sua grandezza e potenza.

Sono riputati nondimeno i suoi detti e fatti essere stati gravi. ed insopportabili, per aver ambiziosamente usato la signoria, e l'impero di Roma, onde si giudica, che e' fosse morto a ragione: perciocche non solamente fu troppo, ambizioso in attribuirsi alcuni magistrati, ed alcune dignità, come il farsi consolo, e non volere surcessori, e l'essersi ancor fatto dittatore a vita, e censore, ed oltre a ciò appropriatosi il nome d'imperatore, e'l cognome di padre della patria, ed acconsentito, che la sua statua fusse posta tra quelle dei re, ed una sedia, dove i senatori sedevano a veder le feste, nel più eminente ed onorato luogo, ma permise ancora, che gli fussero fatti maggiori onori, che non si conveniva all'umana condizione; cioè d'avere nella curia, e dove si ragunavano i senatori, una sedia d'oro: e d'avanti al tribunale, e nella pompa solenne dei giuochi circensi, la (1) Tensa ed il Ferculo; e che in suo onore fussero edificati tempii, e dedicati altari; e che la sua statua fusse posta tra quelle degli Iddii; e di avere ancora i sacerdoti come Giove, e come quegli di Marte chiamati Luperci; e che un mese fosse chiamato per lo suo nome. Diede ancora, e ricevette alcuni onori, e magistrati a suo arbitrio, e come a lui piacque. Amministro il terzo e quarto consolato solo in nome, contento dell'autorità, ch'egli aveva per essere dittatore in quel tempo; e in ciacuno de predetti anni, ne' tre mesi ultimi dell'anno, sostitui un consolo in suo luogo; ne in quel tempo si raguno mai il popolo, se non per creare i tribuni, e gli edili della plebe, ed in vece di pretori fece alcuni prefetti a mano, i quali alla sua presenza rendessino ragione, ed amministrassino le cose civili. L'ultimo di di quello anno, essendo morto in un subito il consolo, concesse quel luogo, che

<sup>(1)</sup> Tense erano certi carri sacri destinati al culto degli Dei; e Ferculi erano certi Pulpiti, ove riponevansi le loro immagini.

vacava tra poche ore, ad uno che glielo dimando. Con la medesima autorità, e licenza, e contro al costume della patria, creò i magistrati per parecchi anni, che si solevan fare anno per anno. Concesse a dieci uomini, ch'erano stati pretori, le insegne e gli ornamenti consolari. Fece senatori certi Galli mezzo barbari che da lui erano stati fatti prima cittadini. Oltre a ciò propose ai danari, ed all'entrate pubbliche suoi schiavi, e persone particolari, che da lui dipendevano; e lasciò la cura e'l governo di tre legioni di soldati, ch'egli aveva lasciate in Alessandria, ad un figliuolo d'un suo liberto, chiamato Rusione, il quale lungo tempo s'aveva tenuto.

## Sua ambizione e arroganza.

Lasciavasi useir di bocca parole piene di arroganza, come scrive Tito Amprio, cioè che la Repubblica era allora niente, e ch'ell'era un nome senza corpo, e senza apparenza alcuna. Usava di dire ancora, che Silla non aveva avuto buone lettere a diporre la dittatura; e che gli uomini dovevano oramai parlar con seco più consideratamente, e ayere in luogo di legge quel ch'egli diceva. È venne in tanta arroganza, che dicendogli lo indovino, che le interiora dello animale sagrificato erano triste, e che non vi si era trovato dentro il cuore, rispose: « l'altre, ogni volta che a me parra, saranno più felici, e prospere; e che non era da tener per miraçolo, se ad una bestia mancava il cuore. »

## Sua superbia e disprezzo degli altri.

Dettegli sopra ad ogni altra cosa grandissimo carico, e da non lo poter purgare, questo: che venendolo a trovare tutti i patrizii con melte belle deliberazioni fatte in suo onore, gli ricevette dinanzi al tempio di Venere Genitrice, senza levarsi da sedere. Pensano alcuni, che volendosi levare in piedì, e' fosse ritenuto da Cornelio Balbo; altri dicono, che non pur non fece segno di rizzarsi, ma che ammonendolo Gaio Trebazio, che si rizzasse, lo risguardò con volto manco che di amico: la qual cosa parve tanto più intollerabile, quanto che passando nel trionfare dalle panche de' tribuni, si sdegno di maniera (perciocchè Ponzio Aquila, uno di quel magistrato, non s'era levato in piedi a fargli riverenza), ch'egli gridò: « o Aquila, cavami la Repubblica dalle mani, poi che tu sei tribuno; » e per cinque giorni continui non promesse mai a nessuno cosa alcuna, che gli fusse addoman-

data, se non con dire: « in caso però che Ponzio Aquila se ne contenti. »

Della cosa stessa e della sua inclinazione ad esser chiamato re.

Aggiunse a così notabile offesa d'avere dispregiato il senato. una cosa molto più arrogante. Perciò che tornando egli dal sacrifizio delle feste latine inverso casa, e tra le molte grida, e romori insoliti, che il popolo faceva nel suo passare, per festa ed allegrezza, avendo uno di quegli posto alla sua statua una corona di alloro legata con una benda bianca, ed avendo Epidio Marullo e Cesezio, tribuni della plebe, comandato che la detta benda fusse levata via, e fatto mettere quel tale in prigione. Cesare se ne dolse assaì, come se con mal principio fusse stata fatta tal dimostrazione per onorarlo come re: ovvero (siccome egli diceva) se ne dolse per essergli stata tolta la gloria, che in ricusare tal cosa ne avrebbe riportata; e fece un gran rabbuffo ai tribuni, e gli privò del magistrato, nè si curò per quello d'acquistar biasimo, avendo ambiziosamente desiderato di esserchiamato re, con tutto che egli rispondesse alla plebe che lo salutava re, che era Cesare, non re; e che nel celebrarsi le feste, e i sacrifizii di Marte, sendo in ringhiera, ricusasse il diadema che più volte Antonio consolo gli aveva voluto porre in testa: e lo mandasse nel Campidoglio a Giove Ottimo Massimo. Oltre a ciò ancora si sparse una voce, che voleva andare a fare residenza in Alessandria, o a Troia, e portarsene seco tutte le facoltà, e ricchezze dell'imperio; e cavate d'Italia tutte le genti migliori, lasciare la cura delle città a'suoi amici e partigiani. Dicesi ancora, che la prima volta che si aveva a ragunare il senato, Lucio Cotta, il quale era de'quindici uomini sopra alla cura de'libri Sibillini, aveva a proporre, e fare intendere in senato, come per ciò che in detti libri si conteneva, che i Parti non potevano esser vinti, se non da un re, era necessario di dare a Cesare titelo di re.

## Della congiura contro di lui.

Il che fu cagione che i congiurati, per non avere ad acconsentire a tal cosa, anticipassero. I quali comunicarono insieme le pratiche e i disegni, che avean fatto l'un con l'altro separatamente, accorgendosi ancora che il popolo era mal contento di quel modo di vivere; ed in segreto, ed in palese biasimava la

tirannide, ed estremamente desiderava trovare chi lo liberasse da tanta servitù. In dispregio dei forestieri, che erano stati fatti senatori, fu appiccato certé polizze, che contenevano, come egli era bene, che niuno insegnasse a'nuovi senatori dove si ragunava il senato, ed universalmente si cantavano per le strade cotali parole: Cesare ha condotto i Galli prigioni nel suo trionfo: i medesimi Galli hanno in senato posto giu la lor veste, e preso la veste senatoria. Entrando Quinto Massimo nel teatro, il quale era uno de consoli, stato sustituito per tre mesi; e comandando il littore, secondo il cost ume, che gli fusse fatto largo, e data la via, fu da ciascuno universalmente gridato, che poi che Cesare aveva avuto poco rispetto all'autorità de' tribuni, avendone privato Cesezio e Marullo, non lo tenevano per consolo: e dipoi nella creazione dei consoli il detto Cesezio e Marullo ebbono nel popolo di molte vaci, quasi che fussero degni di tal magistrato. Furono alcuni che scrissero appie della statua di Bruto: « Dio volesse che tu fossi vivo. » Similmente appiè della statua di Cesare su scritto: « Bruto, perchè egli cacciò i re, su il primo ad esser fatto consolo: costui, perchè egli ha cacciati i consoli, è stato l'ultimo ad esser fatto re. » I congiurati furono sessanta, o più, ed essendo capi della congiura Gaio Cassio, e Marco, e Decio Bruto, i quali nel principio stando in dubbio, se e'l'ammazzavano in campo Marzio, mentre ch'e' faceva chiamare le tribù a rendere i partiti, con gittarlo alcuni di loro giù del ponte, ed alcuni altri, cascato che egli era, lo uccidessero, o pure, se lo assaltavano nella Via Sacra, ovvero nello entrare nel teatro; all' ultimo poi ch'e' fu mandato in bando, come a' quindici di marzo si dovesse ragunare il senato nella curia di Pompeo, parve loro, che'l tempo, ed il luogo fusse più a proposito per mandare ad effetto i loro disezni.

Segni e prodigi, che precedettero la di lui morte.

Apparvero noudimeno evidenti segni, e prodigii, i quali a Cesare manifestamente significarono lui dovere essere ammazzato. Pochi mesi innanzi quegli, che per una legge fatta da esso Cesare erano stati mandati ad abitare a Capua, disfacendo, per edificar casamenti nelle lor ville, alcuni sepolcri antichissimi, volendo servirsi di quelle pietre, ed usando in cio molta diligenza, per avere nello andare a dentro scoperto alcuni vasi di magisterio antico, fu ritrovata in una di quelle anticaglie una tavola di rame, nella quale era scritto, Capi edificatore di Capua essere

ivi sepolto, con lettere e parole in questa sentenza: che ogni volta ch' e' fussero scoperte l'ossa di Capi, allora uno nato di Julo dovea essere ammazzato per mano de suoi parenti e consanguinei; e di poi vendicato con grandissime afflizioni, e rovine d'Italia. Della qual cosa, acciò che niuno pensi che ella sia favola, o qualche trovato, ne è autore Cornelio Balbo, famigliarissimo di Cesare. Pochi giorni avanti le greggie dei cavalli, che Cesare passando il Rubiconé aveva consagrate, e lasciate andar libere, ed a lor piacere, furono trovate che ostinatamente s'astenevano dal pascere, é fortemente piangevano. E nel sagrificaré, Spurina Aruspice lo avvertì, che si guardasse da un pericolo. che non aveva a passare i quindici di di marzo. Il di avanti al predetto giorno, uno uccello chiamato Regaliolo, entrato con una ciocca d'alloro nella curia di Pompeo, fu perseguitato da varii uccelli usciti d'un boschetto ivi vicino, i quali in quel medesimo luogo lo sbranarono: e la notte davanti al giorno della uccisione gli parve nel dormire alcuna volta volar sopra le nuvole, altra volta porgersi la destra con Giove. Ed a Calfurnia sua moglie parve in sogno, che la sommità della casa rovinasse, e che il marito gli fusse ferito in grembo, e le porte della sua camera da per sè in un subito s'aprissero. Per queste cose adunque, e per sentirsi ancora indisposto, stette un pezzo sopra di se a pensare, se egli in quel giorno si doveva stare in casa, ed indugiare in altro tempo a trattare nel senato quello che di già si aveva proposto. Finalmente confortandolo Decio Bruto, che non mancasse a tanti uomini da bene, che già gran pezzo lo avevano aspettato, circa a diecisette ore usci di casa; ed essendogli stata presentata da un certo che gli si fece incontro, una scritta a guisa di memoriale, che gli dava notizia del trattato, la messe tra gli altri memoriali, che e'teneva nella man sinistra, come se e' l'avesse voluto leggere di quivi a un poco. Appresso avendo nel sacrifizio ucciso più animali, e non potendo renderlo accetto a gli kidii, secondo i segni che ne apparivano, facendo poca stima della religione, entrò nella curia, e sbeffando Spurina, con dirgli che e'non s'era apposto, perciò che essendo venuți i quindici di di marzo non gli era ancora intervenuto cosa alcuna sinistra, Spurina gli rispose, che s'egli erano venuti, e' non erano ancor passati.

#### Sua morte e accisione.

Stando Cesare in Senato, i congiurati si gli misero dattorno. come per rendergli onore, e subito Tullio Cimbro, il quale aveva ad essere il prime a manometterlo, si fece innanzi, come se egli. volesse dimandare qualche grazia; ed accennandolo Cesare, che indugiasse ad un'altra velta, Tullio prosuntuosamente lo prese per la toga da tutte le bande, perchè gridando Cesare, questo è un volerni sforzare, Casca gli diede una ferita poco di sotto al gorgozzule: Cesare allora, messo mano ad uno stiletto di rame da scrivere, gli passò un braccio, e fatto forza di uscir loro delle mani, fu impedito da un'altra ferita che gli fu data: e come egli s'accorse, che da ogni banda i congiurati gli venivano addosso con i pugnali, s'avvolse la veste interno al capo, e con la mano sinistra si tirò giù il lembo di quella insino a' talloni, acciò che coprendosi le parti inferiori del corpo venisse a cadere in terra con maneo vergogna: è così toccò ventitre ferite, avendo solo gittato un sospiro, senza altra parola, al primo colpo che gli fu dato: benche alcuni hanno scritto, che e' disse in greco a Marco Bruto, che gli correa addosso: E tu figliuolo? Stette un gran pezzo morto in terra, fuggendo ognuno, chi in qua, e chi in là, insino a che tre servi dei più disutili, gittatolo sopra ad una lettiga con un braccio spenzoloni, ne lo riportarono a casa: e tra tante ferite, si come giudicava Antistio medico, niuna ve ne era mortale, se non la seconda, ch'egli avea ricevuta nel petto. Erano di animo i congiurati di strascinar il suo corpo morto nel Tevere, confiscare i suoi beni, annullare le cose fatte da lui, ma per paura di M. Antonio consolo, e di Lepido maestro di cavalieri, si levarono dall'impresa.

#### Pubblicazione del di lui testamento

Fu aperto e recitato il testamento suo in casa di Marco Antonio, ad istanza e richiesta di Lucio Pisone, suo suocero, il quale testamento aveva fatto ai tredici di settembre passato, nella villa chiamata Labicano; ed avealo dato in guardia alla priora delle vergini vestali. Scrive Quinto Tuberone, che Cesare dal primo suo consolato insino al principio della guerra civile, fu sempre in proposito di lasciar suo erede Gneo Pompeo; e ciò in un parlamento aver fatto palese ai suoi soldati: ma nel testamento fatto ultimamente, fece suoi eredi tre nipoti, nati delle sue sorelle, cioè Gaio Ottavio per i tre quarti; Lucio Quinto Pinaria,

e Quinto Pedio per la quarta parte; certi altri furono nominati per secondi, appie del testamento. Adottò ancora Gaio Ottavio, dandogli il suo nome, e facendolo della sua casata. Aveva nominato la maggior parte di quelli, che l'ammazzarono, per tutori dei figliuoli, nascendogliene alcuno. E Decio Bruto era nel numero de' secondi eredi. Lascio gli orti, che egli aveva lungo il Tevere, al popolo in comune, ed in particolare a ciascuno trecento sesterzii.

Suo funerale, e la celebrità del suo mortorio, e del pianto del popolo.

Sendo pubblicate le sue esequie, fu acconcio la pira, dove il suo corpo aveva a essere arso, nel campo Marzio, vicino al sepolcro di Giulia, e gli fu posto in Ringhiera un tempio indorato, a simiglianza di Venere genitrice, e dentrovi un cataletto di avorio, con le coltri d'oro e di porpora, ed al capezzale gli fu posta la veste, con la quale era stato ucciso, a guisa di trofeo. Fu ordinato a quelli, che innanzi al corpo portavano i doni per gittar sopra al capannuccio, che veggendo che un giorno intero non era bastante, volendo procedere ordinatamente, gli portassero in campo Marzio, ciascuno per quella strada che gli era più comoda. Furone cantati nel celebrare l'eseguie alcuni versi di un'opera di Pacuvio, intitolata Giudizio dell'armi; i quali movevano le genti a compassione di Cesare, e generavano odio contro a quegli che l'avevano ucciso, i quali son questi. Ed egli possibile, che io abbia salvato la vita a quegli, che a me l'avessero a tôrre? e similmente alcune cose tratte della tragedia di Accio, intitolata Elettra, nel medesimo senso. Antonio consolo, in cambio di lodarlo, fece recitare al banditore la determinazione fatta in senato, per la quale a Cesare erano attribuiti tutti gli onori, e le dignità umane e divine. Similmente fece ridur loro a memoria il giuramento, che eglino avevano preso per la salute di quello, alle quali cose di bocca sua soggiunse alcune poche parole. Il cataletto, sopra'l quale era il corpo, fu portato in piazza dai magistrati, e da quegli ancora, che s'erano ritrovati in simili dignità. E volendo una parte, ch'e' s'ardesse nella cappella maggiore del tempio di Giove Capitolino, un'altra parte nella curia di Pompeo, in un subito due con le spade a canto, e coa un dardo in mano per uno, con due torchi accesi vi attaccarono fuoco; e incontanente quegli che erano d'attorno, ragunarono certe legna secche, e ve le gittarono sopra, e finalmente SVETONIO. Vite dei Cesari.

5. Sykionio, file aet Cesafi.

la sedia con le panche, e ciò che venne loro alle mani. Appresso i sonatori de' pifferi, ed i recitatori di feste, cavatesi di dosso quelle vesti, che di gia avean portate per onorare i suoi trionfi, ed allora se l'erano messe per onorare l'esequie stracciandole, le gittarono in sul fuoco; ed i soldati vecchi delle legioni vi gittarono l'armi, con le quali s'erano adornati per onorare il mortorio. Il simigliante fecero la maggior parte delle gentildonne degli ornamenti, che elle portavano, e delle collane, pendenti, e vesti de' lor figliuoli. In cotal pianto pubblico la moltitudine de' forastieri, ragunandosi ciascuna nazione separatamente a cerchio, secondo il suo costume, lamentandosi, lo piangevano; e principalmente i giudei, i quali ancora parecchie notti continove non restarono di visitare la sua sepoltura.

#### Onori fattigli dalla plebe dopo la morte.

La plebe subito, partitasi dalle esequie, corse alle case di Bruto e di Cassio col fuoco; ed essendo con vergogna ributtata, riscontrandosi in Elio Cinna, ed avendelo preso in cambio lo ammazzo, portando la sua testa fitta in su un'asta per tutta la città, credendo ch'egli fosse Cornelio; il quale, per aver lui il giorno avanti parlato di Cesare disonorevolmente, era stato da quella minacciato, e cercato per fargli villania. Dipoi pose in piazza una colonna di porfido, tutta d'un pezzo, alta circa venti piedi, e scrissevi dentro: AL PADRE DELLA PATRIA. E perseverò lungo tempo di sacrificare appie di quella, e quivi si botavano, e giurando ancora sotto il nome di Cesare, si terminarono alcune liti e controversie.

## Sospetto che lasciò di sè ai suoi.

Ebbero opinione alcuni amici di Cesare, che il vivere gli fusse venuto in fastidio, e che non molto si fusse curato di vivere o di morire, per essere mal sano; e per questo non aver tenuto conto di quelle cose, che dai cieli, e dagli indovini gli erano state pronosticate, e dagli amici avvisate. Sono alcuni che pensano che sendosi confidato in quel partito fatto ultimamente dal senato, e nel giuramento prese dal popolo, rimovesse da sè ancora gli Spagnuoli, ch'e' teneva a guardia della persona sua. Altri sono di contraria opinione, cioè, che egli avesse giudicato, che considerando nel grado ch'e' si trovava, rispetto a' nemici, che da ogni banda gli tendevano insidie, fusse meglio morire una

volta che mitto. Altri dicono, che egli era solito di dire, che non meno alla Repubblica che a se stesso importava il suo bene essere e la sua salute; perciocche oramai, quanto a sè, si aveva acquistato assai di gloria e di riputazione; ma la Repubblica d'ogni suo travaglio era per patirne, e per ritornare nelle guerre civili con maggiore pericolo e danno dello universale.

Che gli avvenne quella morte, ch'egli aveva desiderata.

È manifesto quasi a ciascuno, ch'e' morì in quella maniera ch'ei desiderava; perciocche avendo letto in Xenofonte, che Ciro nell'ultimo della sua malattia aveva ordinato, che e' si facessero alcune cose circa il suo mortorio, biasimando il morire così a stento, desiderava piuttosto di morir presto ed all'improvviso. E il di dinanzi che e' fusse ucciso, cenando in casa di Marco Lepido, e disputandosi a tavola, che sorte di morte fusse manco dispiacevole, aveva preferito a tutte l'altre la repentina, e non aspettata.

Sua età; d'una stella cometa; e il luogo e giorno della sua morte.

Morì Cesare di cinquantasei anni, e fu messo nel numero degl'Iddii, non solamente per bocca di coloro, che sopra ciò erano deputati, ma ancora secondo che il volgo si persuase: con ciò sia cesa che in que' giorni che Augusto suo erede faceva celebrare le feste in suo onore, per sette di continui apparse una cometa, che nasceva intorno alle ventitre ore, e si credette ch'ella fusse l'anima di Cesare, che fusse stata ricevuta in cielo. E per questa cagione in testa della sua immagine si pose una stella. Determinarono che la curia, nella quale egli fu ucciso, fusse rimurata, e che il quintodecimo di di marzo fusse chiamato patricidio, e che il senato in quel giorno non si dovesse mai ragunare.

## Morte degli ucciditori di Cesare.

Nessuno di quelli che lo ammazzarono, visse quasi più che tre anni, e niuno morì di morte ordinaria, tutti furono condannati, e capitarono male, chi in un modo, e chi in un altro; alcuni perirono in mare, alcuni in guerra, alcuni altri con quel medesimo pugnale, col quale ei avevano ucciso Cesare, s'ammazzarono.

## TRADUZIONE DELLA GIUNTA FATTA

ALLA VITA

D

## GIULIO CESARE

DA G. L. VIVES

#### Giovanni Ludovico Vives al suo Ruffaldo.

A due segni possiamo principalmente raccogliere, che Svetonio sia imperfetto e tronco, così come è mancante Curzio, alcune orazioni di Cicerone, e le opere di Tacito. Il primo, per non esser egli solito di mai pretermetter l'origine della gente, e famiglia di quel Cesare, la di cui vita abbia impreso a scrivere; ne della fondacion della Julia ei ce ne fa alcun motto, e pure al pari d'ogni altra ess'era chiara, e nominatissima: l'altro; perchè ne' testi vecohi leggesi questo certamente monco principio, Essendo in età di anni sedici, tralasciato il nome di Cesare, da che può vedersi, che di quello si era prima messo a parlare. Io adunque ciò, che hanno gli autori antichi scritto accuratamente leggendo, e alla vita di Gesare annestandolo, ho riempiuto questo vuoto: quandochè vana sarebbe la speranza che possa rinvenirsi mai ciò che Svetonio egli medesimo ha scritto: che se avverrà che ritrovisi, a me non rincrescerà già di aver fatto getto di una non grande fatica. Procurai per tanto di rassomigliarmi alla di lui dettatura e modo di scrivere, e alla sua esattezza eziandio ne'racconti. Se ad alcuno non averò soddisfatto, di poco danno gli sarà l'aversi imbrattata poca carta, e di poca noia il poco tempo, che avrà concesso alla lettura de'nostri scartabegli; ove all'incontro, se ad alcuno avrà piaciuto, me ne terrò bastevolmente rimunerato. Qualunque ella sia questa mia opericciuola, io la dono a te. Geronimo Ruffaldo, il migliore de' miei scolari, e a me il più caro. Sta sano.

Da Loven dell'anno 1521.

#### Della Gente Giulia.

Affermasi di certo, che la gente Julia provenga da Julo figlio d'Enea, quegli che abbandonato Lavinio, edifico Albalonga, nella quale anche regno. Dopo la costui morte essendo ritornato l'imperio de popoli latini ad Ascanio figliuolo medesimamente d'Enea, e di Lavinia, la cura delle cose sacre, e delle cerimonie della gente latina, e troiana risiede appresso la discendenza, e lignaggio di Julo, da cui sono originati i Julii. Questi con parecchie altre nobilissime famiglie del Lazio furono indi traspiantati a Roma, e fattivi patrizii da Tullo Ostilio re de'Romani, da poi aver egli messo Alba a fuoco e fiamma. Passarono molti anni, e molti, anzi che i Julii potessero spuntare di esser eletti di alcun maestrato; perciocche ascritti quasi gli ultimi al (1) patriziato delle genti maggiori, solamente dell'anno dalla fondazione di Roma 301 trovasi deputato al scriver delle leggi un Gneo Julio decemviro, e questa fu la prima loro entratura ai magistrati. Ouindi innanzi occuparono tutti gli onori, rimanendo tuttavia nel patriziato, e nell'ordine senatorio. Possedevano mezzane ricchezze, ne fin a quest'ora avevano operato cosa, che potesse accrescer loro la riputazione, e metterli al di sopra degli altri cittadini.

## La famiglia de' Cesari.

Nella gente Julia vi è la famiglia de'Cesari; qual di così soprannominarla fosse la causa, non ci è manifesto; come pure non si sa, chi fosse il primo a portare questo cognome. Concio-fossechè avanti Cesare dittatore, avanti il padre, e l'avo, i Julii furono chiamati Cesari; come quello, che nella guerra seconda cartaginese fu mandato a Crispino consolo per la nomina del dittatore. La romana favella chiama Cesari quelli, che sono tratti dal ventre tagliato della madre, e quelli che nascono capelluti, o che abbiano gli occhi glauchi. Aggiungono certuni d'un elefante ucciso nell'Africa, quali dagli abitatori essendo detti Cesari, d'indi primamente esser sorvenuto cotal sopramnome all'avo del dittatore. Ma quelli che ciò scrivono sono uomini d'un menomissimo credito, cioè Sparziano, e Servio. E credonla una fola, quei che

<sup>(1)</sup> Quelli che furono creati Patrizii dai Re romani, si chiamavano Patrizii delle genti maggiori, e quelli creati da Lucio Bruto, delle genti minori.

sanno, che non il di lui solo ramo fra i Julii portò questo cognome, ma gli altri ancora; e anni anni innanzi del dittatore furonvi dei Cesari d'una stessa gente con esso, e alcuno di quelli ancora console, come Sesto Julio Cesare con Lucio Marzio Filippo sul principio della guerra sociale, e nel seguente anno Lucio Cesare con Rutilio Lupo, nè avanti di questi due vi fu alcuno de'Cesari, che fusse memorabile, o che siedesse nel primo magistrato di Roma. Di là ben a molti anni dalla stessa famiglia venne un altro Lucio Cesare figlio di Sesto, che fu console, e questo era fratello cugino di Lucio Julio Cesare padre del dittatore, quale non passò più in là della pretura, ed essendo a Pisa, una mattina mentre calzavasi improvvisamente cadde morto non si sa di qual male.

#### Nascimento ed éducazione di Cesare.

Nacque Cesare a Roma, essendo consoli Caio Mario, e Lucio Valerio Flacco a dì 13 del mese anticamente chiamato quintile. il quale per una legge posta da Antonio dopo la morte di Cesare fu denominato Julio, che appresso noi convertesi Luglio. Fu allevato da Aurelia sua madre figliuola di Caio Cotta, e da Giulia sua zia moglie di Mario. Ouindi comunque fosse patrizio se l'insinuò l'inclinazione alla plebe, e l'odio verso di Silla. Introdusselo nelle lettere greche, e latine, e dielli i primi inviamenti del dire un certo Marco Antonio Gnifone francese, uomo d'ingegno sollevato, d'una memoria non comune, condiscendente, e di mansuetissimi costumi. Costui insegnò la grammatica greca. e latina e la retorica primieramente nelle case di Lucio Cesare padre, e poi in casa sua propria, essendosi avanzato in fortune per la molta liberalità de suoi discepoli, non essendo egli per altro solito di pattuire con alcuno della ricompensa. Fu Cesare d'un'incredibile docilità, e pareva nato e fatto al perorare. Il di lui discorso fu colto, e pulito dalla domestica conversazione della madre Aurelia, la qual con proprietà, eleganza, e purità parlava romanamente così come le Muzie, le Lelie, le Cornelie, e altre primarie matrone, dalle cui famiglie sono usciti gli oratori più splendidi.

## LA VITA ED I FATTI

DI

## CESARE AUGUSTO

SECONDO IMPERATOR ROMANO

#### OTTAVIO CESARE AUGUSTO

Che la famiglia degli Ottavii fusse già la principale in Belletri, ce ne sono molti riscontri: perciocchè il borgo principale di quella terra un tempo addietro si chiamava Ottavio, dove era un altare consagrato ad uno degli Ottavii; il quale essendo fatto capitano in una guerra contro a'convicini, avuto in un subito avviso d'una scorreria fatta da essi, mentre che egli per avventura sacrificava a Marte, tolte le viscere dello animale così mezze crude del fuoco, e con prestezza tagliatele pel mezzo, e presone una parte, ando a trovare i nemici, e fatto il fatto d'arme ritornò in Belletri vincitore. Era oltre a cio nella predetta città un decrete pubblico, per il quale si determinava, che per lo avvenire ogni anno in cotal guisa si sacrificasse a Marte, e che la maggior parte delle interiora fusse portata a quelli della casa degli Ottavii.

## Origine del casato di Ottavio.

Questa famiglia fu da Tarquinio Prisco re accettata in Roma nel numero de' cento senatori fatti da lui, i quali furono dipoi chiamati i minori; e poco dipoi da Servio Tullio fu eletta nel numero de' patrizii: e in processo di tempo divento plebea, e di nuovo, non senza gran contradizione, per opera di Decio Giulio, si ridusse un'altra volta tra i patrizii. Il primo di loro, che avesse magistrato in Roma, l'ottenne per favore del popolo, Gaio Ruffo; il quale era stato questore e fu padre di Gneo, e di Gaio.

da' quali la famiglia degli Ottavii ebbe origine, e si divise in due rami, la cui condizione anco fu diversa, perció che Gneo, ed i suoi discendenti ottennero tutti i primi magistrati. Ma Gaio, e quegli che di lui discesero, a caso, ovvero industriosamente s'intrattennero sempre nell'ordine dei cavalieri insino al tempo del padre di Augusto. Il bisavolo di Augusto nella seconda guerra cartaginese, fece il mestiero del soldo in Cicilia, dove egli fu tribuno de'militi, sendo Emilio Pappo capitan generale. L'avolo contentandosi delle dignità, ed offizii della patria sua di Belletri, essendo ricco di patrimonio, visse lungo tempo con grandissima: tranquillità, e quiete d'animo. Ma di queste cose ne è stato fatto menzione da altri. Augusto medesimo scrive d'esser nato solo di famiglia equestre antica e ricca, e che il suo padre fu il primo tra loro, che fosse fatto senatore: Marco Antonio gli rimprovera, che il bisavolo suo nacque di schiavo, e fece l'arte del funainolo nel casale di Turino, e che l'avolo fu banchiere. Ne altro mi ricordo aver letto degli antichi d'Augusto, quanto è al padre.

#### Del padre d'Ottavio.

Il padre d'Ottavio fu sempre facultoso, e di grandissimo credito insino da piccolo: tal che io mi maraviglio alcuni avere scritto. lui essere stato banchiere, e nel numero di quegli che servivamo a coloro, che addomandavano il consolato in campo Marzio, e che distribuivano i danari per comperare i favori del popolo nella creazione de'magistrati : perciò ch'essendo nutrito in grandissime ricchezze, venne agevolmente ad ottenere qualunque magistrato, ed in quelli si portò sempre valorosamente, e da uomo da bene. Fu dopo l'uffizio della pretura tratto governatore della Macedonia, e nell'andare in detto luogo per commissione datagli dal senato. per lo straordinario, spense interamente i fuggitivi, che erano restati delle genti di Spartaco, capo della ribellione degli schiavi, e spense ancora una squadra di Catilina, i quali avevano occupato il contado di Turino, e governo quella provincia con molta giustizia, e severità: perciocchè avendo in una gran battaglia rotto i Bessi, e quelli di Tracia, si portò tanto bene con gli amici, e confederati del popolo romano, che Marco Tullio Cicerone scrivendo a Quinto suo fratello, il quale in quel tempo era proconsolo dell'Asia, ed i suoi portamenti erano, anzi che no, biasimevoli, lo esorta ed ammonisce, che pigli esempio da Ottavio suo vicino in farsi ben volere, e mantenersi amici que' popoli,

La morte del padre d'Ottavio, e de' figliuoli ch'egli ebbe.

Partendosi di Macedonia, prima che egli si potesse dichiarare abile a potere addomandare il consolato, morì di morte repentina, e lasciò due figliuole femmine ed uno maschio, cioè Ottavia maggiore natagli di Ancharia, ed Ottavia minore, ed Augusto, che gli nacquero di Accia figliuola di Marco Accio Balbo, e di Giulia sirocchia di Gaio Cesare. Balbo per istirpe paterna fu di Arizia: nella cui casata erano stati molti senatori, siccome appariva per le immagini, che di quelli si vedevano: e dal lato di madre era parente strettissimo di Pompeo. Costui fu pretore, e dopo tal magistrato fu fatto de' XX uomini a dividere il contado di Capua alla plebe romana, secondo una legge fatta da Giulio Cesare. Ma il sopraddetto Marco Antonio, per avvilire ancora la materna origine di Augusto, usa di dire, che il suo bisavolo fu africano, e gli rinfaccia ora, che fu profumiere, ed ora ch'e' fu mugnaio in Arizia; e Cassio parmigiano in una certa epistola tassa Augusto, non solo come nipote di un mugnaio, ma ancora d'un banchiere, scrivendo in questo modo: il banchiere di Nerulano, con le mani tinte dal sudiciume del rame, ti manda questa epistola formata, scritta con la farina materna dell'asproe ruvido molino d'Arizia.

## Il tempo ed il luogo del nascimento d'Ottavio

Nacque Augusto: sendo consoli Marco Tullio Cicerone, ed Antonio, a' 23 di settembre poco innanzi il lever del sole, nella regione Palatina, in un luogo chiamato ad Capita Bubula (cioè ai capi de buoi) dove ora è una cappella, che vifu posta in suo onore poco avanti ch'ei morisse: perciocche come è scritto nel libro, dove giornalmente si notavano le azioni del senato, Gaio Lettorio giovanetto di stirpe patrizia, nel pregare e raccomandarsi d'essere liberato ed assoluto dalla pena, nella quale era incorso per l'adulterio commesse, oltre allo avere ricordato a' padri conscritti, che gli avessero rispetto come a giovanetto e nobile; allego ancora di possedere, e tenere in guardia, come una cosa sacra quella parte del terreno, che ad Augusto tocco, subito ch'e' fu nato; e pregando che facessero un presente di lui ad Augusto, come ad uno Iddio, del quale egli era particolarmente divoto, determinarono per pubblico decreto, che quella parte della casa per tal cagione fusse consagrata.

## Il luogo dove fu allevato.

È ancora in piedi il luogo dove egli fu allevato, il quale è una stanzetta piccola presso a Belletri in una villa del suo avolo, fatta a somiglianza di un magazzino di villa: ed i vicini di quella villa tengono perfermo, che quello sia il luogo dove egli nacque. Lo entrare in questo luogo non è permesso se non in certe occorrenze necessarie, e bisogna andarvi con gran riverenza e religione; perciò che egli è stata opinione antichissima de' paesani, che coloro che vi entravano a caso ed inconsideratamente, fuscor soprappresì da un certe orrore e spavento maraviglioso: in confermazione della quale, accadde, che une, che nuovamente era divenuto padrone di quel luogo, o che e' lo facesse a caso, o pure per voter fare la esperienza, vi entro una notte a dormire, e in termine di poche ore che e' vi fu soprastato, sospinto e ributtato fuora con grandissima e subita forza, fu trovato mezzo morto, con la coperta del letto attorno fuora dinanzi alla porta.

I suoi nomi e cognomi con le cause de' medesimi.

Mentre che ancora si allattava, fu cognominato Turino in memoria dell'origine de' suoi antichi; ovvero perchè e' nacque poco di poi, che suo padre Ottavio nel contado di Turino aveva dato quella rotta alle genti, che erano avanzate di Spartaco e di Catilina. Che egli fusse cognominato Turino, io ne posso dare un riscontro assai manifesto, sendomi venuto alle mani una picciola immagine del suo ritratto, quando era fanciullo, vecchia e di rame, con certe lettere rose dalla ruggine per antichità e quasi consumate, intitolata del predetto cognome; la quale, avendola io donata al principe, se la tiene in camera tra le cose più care. Marco Antonio ancora spesse volte scrivendogli per dispregio lo chiama Turino; ed egli non risponde altro, se non maravigliarsi che ei si dia ad intendere di vituperarlo, chiamandolo nel nome suo. Prese appresso il cognome di Gaio Cesare, e di poi quello di Augusto. Il primo per testamento di esso Cesare fratello della madre di sua madre; l'altro per consiglio e determinazione di Numacio Planco; e non ostante che alcuni giudicassero, che più tosto e' fusse da chiamarle Romolo, come se anco egli fusse stato edificatore di Roma, ando innanzi nondimeno il cognome di Augusto, non tanto per esser nuovo, quanto per avere più del magnifico: conciossiacosache ancora i luoghi religiosi, e nei quali per autorità degli auguri si consagra alcuna cosa, siano detti augusti, dallo augumento, ovvero da gesti e dal gusto degli uccelli; siccome ancora ci significa Ennio in quel verso, dove egli dice:

Poi che l'inclita Roma con Augusto augurio fu edificata.

Breve descrizione di tutta la vita, e fatti dello stesso.

Resto senza padre di quattro anni; e ne' dodici anni fece una orazione in laude di Giulia sua avola, che era morta quattro anni innanzi. Avendo preso la toga virile, gli fu donato da Cesare nel trionfo della guerra africana alcuni ornamenti militari quantunque per la poca età non fusse ancora esercitato nella guerra: dipoi andato Cesare in Ispagnà contro a' figliuoli di Gneo Pompeo; Augusto gli ando dietro; e con tutto che per una grave infermità avuta, non avesse ancora racquistato interamente le forze, camminando con pochissimi compagni per strade non secure e rotte da' nemici, e travagliato ancora dalla fortuna in mare, a lui salvo nondimeno si condusse: onde Cesare, considerato la industria e prestezza del giovinetto in quel viaggio, ed il presagio della sua virtù, sommamente lo commendò e gli pose grandissima affezione. E deliberanda Cesare, poi che egli si fu insignorito della Spagna, di andare contro a quegli di Dacia, e dipoi contro ai Parti, lo inviò ad Apollonia, dove egli diede opera agli studi. E subito che egli intese, Cesare essere stato morto e lui esser fatto suo erede, stette lungamente sopra di se, pensando se ei doveva ricercare lo esercito, il quale egli aveva vicino in Macedonia, che lo favorisse e pigliasse la sua protezione; finalmente si risolve di por da parte tal disegno come pericoloso e fuor di tempo. Ma ritornato a Roma prese la eredità contro alla voglia della madre, sconfortandonelo ancora assai Marzio Filippo suo patrigno, uomo consolare. Da quel tempo innanzi, tirate tutte le genti, ch'erano a soldo della Repubblica, a sua divozione, tenne nel principio la Repubblica insieme con Marco Antonio e Marco Lepido; appresso in compagnia di Marco Antonio circa a dodici anni : ultimamente la resse e governo solo anni quarantaquattro.

Cinque guerre civili da lui intraprese.

Avendo descritto la sua vita così sommariamente, seguitero le parti di quella ad una ad una, non servando l'ordine de' tempi, ma narrando cosa per cosa; acciò che più distintamente si possa dimostrare e intendere, quale ella fusse. Egli adunque fece cinque

guerre civili, la prima fu quella di Modena; la seconda quella de Campi Filippici; la terza quella di Perugia; appresso quella di Sicilia; e dipoi l'Aziaca: delle quali la prima, e l'ultima furono contro a M. Antonio, la seconda contro a Bruto e Cassio, la terza contro a Lucio Antonio fratello di Marco Antonio,-la quarta contro a Sesto Pompeo figliuolo di Gneo Pompeo. Mosse e fondò le sopraddette guerre sopra il dire, che a lui s'apparteneva, sopra ad ogni altra cosa, vendicare la morte di Cesare e difendere le cose fatte da lui.

## La guerra di Modena e altri di lui fatti.

Subito che ei tornò di Apollonia in Roma, deliberò con l'armi di assaltare Bruto e Cassio alla sprovveduta; ma perciò che loro si erano levati dinanzi alla furia, prese partito di mover loro guerra con le leggi, e così delibero d'accusarli come manifesti ucciditori di Cesare. Non avendo ardire coloro, a chi si apparteneva di celebrare le feste della vittoria di Cesare, egli medesimo prese tale assunto, e per potere mandare ad effetto e facilità meglio ogni suo disegno, domandò d'esser fatto tribuno della plebe, in luogo di quello che in quel tempo era morto, ancora che egli fusse patrizio, ma nondimeno non era stato ancora senatore: ma contrapponendosi a' suoi disegni Marco Antonio consolo, del cui aiuto e favore, più che di quello che di tutti gli altri, s'era promesso, e mostrando di tener poco conto di lui, si nelle cose pubbliche, come nelle private, nè gli conferendo o comunicando cosa alcuna, se non per premio e con promesse grandissime, determinò di gettarsi dalla parte degli Ottimati, alla quale egli s'accorgeva che Marco Antonio era in odio: massime che il detto Marco Antonio faceva ogni sforzo di opprimere Decio Bruto, avendolo assediato in Modena, città della provincia, che da Cesare gli era stata data in governo e confermatagli dal senato. Per tanto persuadendolo alcuni, cercò per le mani di certi suoi fidati di farlo ammazzare; ma sendo scoperto il tradimento. dubitando che Marco Antonio non facesse a lui il medesimo, fece amici a sè ed alla Repubblica i soldati vecchi con la liberalità grandissima, che egli usò inverso di loro: ed essendogli ordinato dal senato, che in luogo di pretore, insieme con Ircio e Pansa consoli, porgesse aiuto a Decio Bruto, recò a fine quella guerra in tre mesi con due battaglie. Nella prima, scrive Antonio, che e' si fuggi, e in capo di due giorni fu ritrovato spogliato e senza cavallo; nella seconda è manifesto, che non solo fece l'uffizio del

capitano, ma ancora del soldato privato: e nel mezzo della zuffa, sendo ferito gravemente quello che portava l'insegna dell'aquila del suo colonnello, la prese, e ponendosela in su le spalle, la porto gran pezzo.

#### Dello stesso e della morte dei Consoli.

Come che nel predetto fatto d'arme, Ircio nel combattere e Pansa poco di poi sendo feriti morissero, andò fuori una voce, che amendue erano morti per opera di Augusto; acciò che discacciato Marco Antonio e la repubblica privata de' consoli, egli solo s'insignorisse degli eserciti vincitori. Fu ancora di maniera sospetta la morte di Pansa, che Glicone medico fu incarcerato, dubitandosi che e' non gli avesse avvelenata la ferita. Aggiugne alle predette cose Aquilio Nigro, che Ircio l'altro consolo nel mezzo della baruffa fu da esso Augusto ammazzato.

### Abbandono della fazione de' Nobili.

Ma come egli intese che Antonio, dopo l'essersi fuggito, era stato ricevuto da Marco Lepido, e che gli altri capitani ed eserciti si venivano con loro, senza metter tempo in mezzo, abbandonò la parte degli Ottimati. E ricoprendo e onestando questo suo mutamento di proposito, con dolersi d'alcuni di loro, che si erano lasciati uscir di bocca, ch'egli era un fanciullo, ed alcuni altri avevano detto ch'egli era da ornarlo ed (1) allevarlo (parole che si poteano pigliare in mal significato, come è a dire, che e' bisognava aggirarlo e levarselo dinanzi ) per non avere ad avere obbligo, nè rimeritare lui, nè i soldati veterani; e a tale che più evidentemente apparisse lui essersi spiccato dalla parte degli Ottimati, pose a' Norcini grandissime gravezze, da non poterle in modo alcuno pagare, e gli sbandi della terra: perciò che in un sepolcro pubblicamente fatto ai suoi cittadini, che erano stati morti nelle battaglie di Modena, avevano scritto, quegli esser morti per la libertà.

(1) La parola latina è questa tollendum, che tanto significa avanzar in onori, quanto tor di mezzo ed uccidere.

Guerra Filippica e come dividesse l'Imperio con Antonio.

Sendosi convenuto ed accordato insieme con António e con Lepido, benchè e fusse mal disposto dell'animo e del corpo, terminò la guerra con Bruto e con Cassio con due battaglie: nella prima delle quali avendo perduto gli alloggiamenti, a pena col fuggirsi ebbe tempo di ritirarsi a salvamento dalla banda dello esercito, dev'era M. Antonio; dipoi ottenuta la vittoria, non seppe por freno all'insolenza dell'animo suo: ma avendo mandato la testa di Bruto a Roma, perchè la fusse appiccata sotto la statua di Cesare, fece morire crudelmente delli prigioni. che egli aveva fatti, i più onorati e riputati, usando verso di loro parole ingiuriose e villane; di maniera che ad uno che lo pregava, che, poi ch'e' fusse morto, lo facesse seppellire, si dice avergli risposto: « Ormai noi lasceremo cotesta briga agli uccelli; » ed un padre insieme col figliuolo pregandolo che volesse perdonar loro la vita, comandò ch'e' traessero per sorte, ovvero combattessero insieme chi di loro dovea essere liberato; ed avendogli fatti combattere, stette a veder morire l'uno e l'altro, come che il padre nel primo affronto restasse morto, fattosi ammazzare in pruova, ed il figliuolo, veduto il padre morto, ammazzasse se medesimo. Per la qual cosa tutti gli altri, tra' quali era Marco Favonio discepolo ed imitatore di Catone, condotti alla presenza sua e di Marco Antonio, incatenati, salutando onorevolmente Marco Antonio come imperatore, a lui dissono in faccia molte parole vituperose ed infami. Essendosi dopo la vittoria compartiti tra loro gli uffizii, avendo preso Antonio la cura dell'Oriente, ed egli a ridurre i soldati vecchi in Italia e a distribuir loro i contadi di quelle città, che godevano il benefizio di Roma, non n'ebbe grado nè dai soldati, nè dai padroni di quelle possessioni: perciò che questi si dolevano d'esserne stati discacciati, quest'altri di non essere rimunerati delle fatiche loro, secondo che giustamente pareva lor meritare.

# Guerra di Perugia.

Nel qual tempo egli costrinse Lucio Antonio a rifuggirsi in Perugia (perciò che Antonio, confidatosi nello essere consolo e nella autorità e grandezza del fratello, andava macchinando cose nuove) e quivi assediatolo finalmente, lo costrinse ad arrendersi; ma non senza suoi grandissimi pericoli innanzi la guerra ed ancora nello assedio. Avendo comandato (stando a veder celebrare

le feste che si facevano) a uno di quei ministri, che mandasse via un soldatello, che s'era posto a sedere dove stavano i cavalieri, ed essendo cavato fuori una voce vana e falsa da quegli, che gli volevano male, che egli aveva fatto tormentare ed uccidere quel tale, sarebbe capitato male per la moltitudine dei soldati, che quivi concorsero sdegnati e adirati, se colui, per cui si tumultuava, non fusse comparso in un subito salvo e senza aver ricevuta alcuna ingiuria. Sacrificando ancora intorno alle mura di Perugia, fu quasi per esser morto da una squadra di soldati, che in un tratto, usciti dalla terra, lo sopraggiunsero.

Con quali pene incrudelisse contro ai prigioni nella guerra di Perugia.

Avendo preso Perugia, puni la maggior parte di coloro, che gli vennero nelle mani; ed a quegli che addomandavano perdono, o s'ingegnavano di scusarsi, a tutti serrava la bocca dicendo, che gli era necessario che e' morissero. Scrivono alcuni, che di coloro, che se gli erano dati a discrezione, seeltine trecento, tra dell'ordine senatorio e de cavalieri, ai quindici di marzo gli uccise e sacrificò dinanzi all'altare da lui edificato in onore di Cesare. Sono stati alcuni che hanno scritto che in prova lascio pigliar l'armi a costoro, acciocchè gli occulti avversarii, e che più per paura che per volonta non si scoprivano, con aver dato loro facoltà di avere per capitano Lucio Antonio, si palessassero; e con tale occasione avendogli shattuti e confiscato loro i beni, potesse rimunerare i soldati vecchi, secondo che loro aveva promesso.

## La guerra di Cicilia ed altri di lui fatti-

La guerra di Cicilia fa delle prime che egli cominciò, ma lungo tempo l'andò prolungando, dismettendola ora per rifare l'armata, che due volte di state aveva perduta per fortuna di mare, ora con far pace; perciocchè il popolo romoreggiava, che per essergli serrati i passi, non poteva per la via del mare aver del grano, e la carestia ad ogni ora cresceva in Roma. La qual pace intrattenne insino a che avendo fabbricato nuove galee, e fatto liberi ventimila schiavi, e messigli al remo, ebbe edificato il porto Giulio, vicino a Baia, con fare andare il mare nel lago Lucrino ed Averno. Dove tutta quella invernata esercitò le sue genti, colle quali poi superò Pompeo tra Mila e Naulo; con la qual battaglia appropinquandosi l'ora del venire alle mani, fu

in un subito assalito da un sonno tanto profondo, che egli ebbe ad esser desto dagli amici, per dare il segno del combattere. Donde io mi penso, che M. Antonio pigliasse occasione di rimproverargli, che non pure con gli occhi aperti non aveva potuto risguardare le schiere armate, ma attonito si era giaciuto col viso voltato verso il cielo, e che non prima si era levato da giacere e rappresentatosi al cospetto de'suoi soldati, che Marco Agrippa ebbe rotto e messo in fuga l'armata de' nimici. Alcuni altri lo biasimano, dicendo, che avendo perduta l'armata per fortuna di mare, gridò, ch' ancora a dispetto di Nettuno era per vincere. Ed il di innanzi alle feste circensi avea fatto nella pompa e processione solenne levar via la immagine di Nettuno. Nè in alcun'altra guerra portò più pericoli, nè maggiori, che in questa. Avendo fatto passar l'esercito in Cicilia, e tornando per il resto delle genti, che erano rimase in terra, fu assaltato all'improvviso da Democrate ed Apollofane, capitani di Sesto Pompeo, e finalmente con un sol naviglio si fuggi. Similmente, andandosene a piede a Reggio, e facendo la via da Locri, vedute di lontano le navi pompeiane di due remi per banco, che andavano costeggiando, e credendo fussero le sue, disceso al lito, fu quasi per esser preso. E allora fuggendo per tragetti e fuori di strada, uno schiavo di Paolo Emilio, che andava con esso seco. dolendosi che il suo padrone Paolo era già stato da lui proscritto. e condannato a morte, parendogli che se gli fusse offerta buona occasione di farne la vendetta, s'ingegnè di ammazzarlo. Dopo la fuga di Sesto Pompeo, avea fatto venir di Africa in Sicilia con venti legioni in suo aiuto e soccorso Marco Lepido, il secondo suo compagno nel triumvirato; costui insuperbito, vedendosi capitano di tanta gente, ed in quella raffidandosi, cercò con gli spaventi e con le minacce di ottenere tra lor tre il primo luogo. onde Augusto lo spoglio dello esercito, e costrettolo a chiedergli supplichevolmente la vita, gliela concesse e confinollo per sempre a Cercelli. Ruppe finalmente l'amicizia e lega con Marco Antonio, la quale era sempre stata dubbia ed incerta, e più volte in varii modi tra loro rappiastrata. E per far più chiaro al popolo che il detto Marco Antonio aveva mancato dell'uffizio di buon cittadino, ordinò che alla presenza di quello fusse aperto e recitato il testamento da lui lasciato in Roma, dove infra gli altri eredi che ei lasciava, aveva anco nominato i figliuoli di Cleopatra. Nondimeno con tutto che e' lo avesse giudicato suo nemico e ribelle del popolo romano, permesse e fece abilità ai suoi parenti ed amici, di potere andare a trovarlo, e tra gli altri

Gaio Sosio, e Tito Domizio. Fece ancora grazia in pubblico ai Bolognesi, i quali erano stati sotto la protezione della casata di Marco Antonio, di potersi congiugnere e collegare con chi paresse loro in Italia in favore di esso Marco Antonio: nè molto di poi lo vinse per mare, vicino ad Azio, avendo differito il venire alle mani insino alla sera, talche la notte, vincitore, si dormi in nave.

Guerra Aziaca ed Alessandrina, e la Vittoria da lui riportata di Antonio e Cleopatra.

Sendosene andato a svernare da Azio a Samo, perturbato, per aver avuto avviso, che quei soldati, dei quali ottenuta la vittoria aveva fatto una scelta tra tutto l'esercito, e mandati a Brindisi. s'erano ammutinati, addomandando di essere licenziati e rimunerati, tornò in Italia; e due volte nel passar del mare fu combattuto dalla fortuna. La prima vicina a' promontorii del Peloponneso e di Etolia; la seconda vicino ai monti Cerauni, e nell'uno e nell'altro luogo andarono in fondo una parte delle sue navi chiamate Liburniche: oltre a ciò sendosi spezzato il timone della nave, che lo portava, perdè una parte degli strumenti da nave. Ne dimorò a Brindisi più che ventisette giorni, fino a tanto che egli ebbe contenti e quietati i soldati; e pigliando la volta dell'Asia e della Soria ritornò in Egitto; ed assediata Alessandria, dove Antonio insieme con Cleopatra s'era rifuggito, in breve tempo se ne insignori. E cercando Antonio (ma tardi) di far seco pace, lo indusse ad ammazzarsi da se stesso, e lo vide morto. Cleopatra, la quale egli desiderava grandemente di conservare per il suo trionfo, sendosi fatta mordere da un aspido, e pensandosi che per tal morso dovesse morire, gli fece succiare la ferita, e tirar fuora quel sangue marcio ed avvelenato da uno di quelli chiamati Psilli (cioè ciurmadori di serpe) per vedere s'era possibile, che ella da tal morso scampasse. Ma essendosi morta, gli fece con onore mettere amendue in una medesima sepoltura e fornire il sepolcro, che eglino avevano incominciato. È preso Antonio giovane, il maggiore de' due figliuoli di M. Antonio nati di Fulvia, dalla statua di Giulio Cesare, alla quale dopo molte vane preghiere s'era rifuggito, lo ammazzo. Similmente fatto pigliare Cesarione per cammino, che si fuggiva, l'uccise; poiche egli andava dicendo, che egli era figliuolo di Cesare e di Cleopatra. Gli altri figliuoli di M. Antonio e di Cleopatra conservò, non Svetonio. Vite dei Cesari.

altrimenti che se a lui fussero stati congiunti per parentado; e dipoi, secondo il grado di ciascuno, gli sovvenne ed aiutò.

# Le cose da lui operate nell'Egitto.

Nel medesimo tempo avendo fatto cavare del sepolcro la cassa con il corpo di Alessandro Magno, postoselo dinanzi agli occhi e messogli una corona d'oro e copertolo di fiori, gli fece riverenza e adorollo; e domandato se e'voleva vedere anco Tolomeo, rispose, che aveva voluto vedere un re e non persone morte. Ridusse l'Egitto in forma di provincia e fecelo distretto della città di Roma; e perchè l'entrate di quel paese fussero più copiose ed abbondevoli, in servigio del popolo romano, fece dai suoi soldati purgare e nettare tutte le fosse, nelle quali il Nilo sgorga e trabocca, che per essere state assai tempo senza rimondare, erano ripiene dal fango e dalla mota. E perche la memoria della vittoria ricevuta in quelle bande fusse nel futuro più celebrata, edificò vicino ad Azio una città e gli pose nome Nicopoli, ed ordino, che ogni cinque anni vi si facessero alcuni giuochi in onor d'Apollo; ed avendo rinnovato ed accresciuto l'antico tempio di esso Iddio, consecrò a Marte ed a Nettuno il luogo, dove erano stati gli alloggiamenti del suo esercito; adornandolo delle spoglie delle navi, con le quali contro a M. Antonio aveva combattuto.

# Congiure e cospirazioni fatte contro di lui.

Oppresse dopo queste cose in diversi tempi alcuni tumulti e principii d'innovazioni, e più congiure stategli rivelate, prima che elle petessero acquistar forza: la prima fu quella di Lepido giovane; appresso quella di Varrone Murena e di Fannio Cepione; dipoi quella di Marco Benato; dopo questa quella di Plauto Ruffo, e di Lucio Paolo, suo secondo genero; appresso quella di Lucio Andasio, stato accusato per falsificatore di testamenti, vecchio e di mala complessione; e quella di Temasino Epicardo, il quale o per padre, o per madre era di nazione partica; ultimamente quella di Telefo, che serviva ad una gentildonna, per ridurle a memoria i nomi de'cittadini (come in quel tempo per salutare l'un l'altre e chiamarsi per nome, si costumava). Ed ancora che e'fosse in tanta grandezza, pur si trovò anco tra uomini vili e di bassa mano, chi ebbe animo di volerlo ammazzare. Adasio ed Epicardo avevano disegnato di cavar

Giulia, sua figliuola ed Agrippa suo nipote dell'isola, dove da esso erano stati confinati e menarnegli con esso loro. Telefo, persuadendosì di aver per destino dei cieli a succedere nello imperio, aveva disegnato di ammazzar lui e sforzar il senato. Oltre a ciò fu preso ancora vicino alla camera, dove e'dormiva; con un coltello da cacciatore a canto, un saccomanno di quegli che portano l'acqua, venuto dello esercito, che e'teneva in Ischiavonia; il quale avendo di notte ingannato le guardie della porta del palazzo, era entrato dentro, che niuno se n'era accorto. È cosa incerta, se costui era scemo di cervello, o se pure e'fingeva di essere matto: perciocche essendo esaminato con tormenti, non si potè mai ritrar da lui cosa alcuna.

#### Guerre esterne da lui fatte.

Delle guerre esterne ch'e' fece, solo a due si ritrovò in persona, come capitan generale; a quella della Schiavonia, essendo ancor giovanetto, ed a quella de' Cantabri, poi che egli ebbe vinto M. Antonio. In Ischiavonia ricevette due percosse in due zuffe, in una fu percosso d'una pietra nel ginocchio destro, nell'altra s'infranse una coscia ed amendue le braccia, per la rovina d'un ponte. Nell'altre guerre si governò per le mani dei suoi commissarii. Ritrovossi nondimeno in alcuni fatti d'arme che si ferono in Pannonia ed in Germania, e dove egli non si ritrovò presente, non fu molto lontano; perciocchè e'si condusse, quando insino a Ravenna, quando insino a Milano e quando insino ad Aquileia,

Provincie da lui debellate, e con quali altre stringesse confederazione.

Soggiogò parte in persona e parte per mano dei suoi capitani, e sotto suo nome, la Cantabria, l'Aquitania, la Pannonia e la Dalmazia con tutta la Schiavonia. Soggiogò ancora i Rezii e i Vindelici ed i Salassi; gente che abitano nelle Alpi. Raffrenò le scorrerie di quegli di Dazia, con avere uccisi tre loro capitani con gran numero di gente. Costrinse i Germani a ritrarsi indietro ed abitare di la dal fiume Albi; ed i Svevi ed i Sicambri, che se gli dierono, fece venire ad abitare in Gallia ed assegnò loro il paese vicino al Reno. Oltre a ciò ridusse a sua obbedienza alcune altre nazioni inquiete e che non sapevano vivere in pace. Nè mai mosse guerra ad alcuno senza giusta e necessaria cagione; e tanto fu alieno dalla cupidità d'accrescere lo

imperio, o d'acquistar gloria per virtu d'armi, che per fuggire tale occasione, costrinse alcuni capi delle genti barbare a giurare nel tempio di Marte Vendicatore, di mantenere la fede e la pace, che eglino addomandavano. Da alcuni altri ricercò le femmine per sicurtà, il che a' Romani era cosa nuova; ed egli lo fece per avere inteso ch'e' non tenevano conto dei maschi, e con tutto questo fe' sempre abilità ad ognuno, che ogni volta che a loro piacesse potessero ripigliarsi i loro statichi: e contro a que popoli, che o troppo spesso, o troppo ingiustamente si ribellavano, non usò mai più grave punizione, che vendere i prigioni, che di loro si pigliavano, con patto che e'non potessero stare a servigii d'alcuno nei luoghi vicini a paesi loro, e che infra trenta anni non potessero essere fatti liberi. Divulgatasi adunque la fama della sua modestia e virtù, gl'Indi e gli Sciti, poco addietro solo per nome conosciuti, si mossero spontaneamente a mandar loro ambasciadori a Roma, a dimandare l'amicizia sua e del popolo romano. I Parti ancora, mentre che egli andava ripigliando l'Armenia, senza molta repugnanza, si ridussono alla ubbidienza di quello, e renderono le insegne militari, che a Marco Crasso ed a Marco Antonio tolte aveano: oltre a ció gli offersono statichi. Insomma gli accadde spesse volte, che essendo disparere e differenza tra i principi del regnare, non vollero altro arbitro, che lui; e quello era approvato per re, che da lui era eletto.

Le porte del tempio di Giano chiuse al suo tempo, e de' suoi trionfied orazioni.

Il tempio di Giano Quirino, stato chiuso da che Roma fu edificata solo due volte innanzi a' tempi suoi, fu da lui serrato tre volte, in molto manco spazio di tempo; avendo posto in pace tutto il mondo per mare e per terra. Due volte entro in Roma vittorioso e senza trionfare; l'una poi che egli ebbe vinto Bruto e Cassio ne' campi filippici; l'altra avendo vinto Sesto Pompeo in Cicilia. Trionfò tre volte in tre dì, l'un dietro all'altro; l'una per la vittoria ricevuta in Dalmazia, l'altra per quella ricevuta lungo il Promontorio Aziaco, la terza per la vittoria avuta in Alessandria.

#### Delle due sconfitte da lui ricevute.

I suoi soldati solo due volte, ed amendue in Germania, furono rotti-vituperosamente, una velta sotto il governo di Lollio, l'altra sotto di Varo: nella rotta di Lollio, fu maggior la vergogna che 'l danno; quella di Varo fu di danno grandissimo, perciocchè vi furono uccise tre legioni di Romani insieme con esso Varo, e con i commissarii e tutte le genti de' confederati venute in aiuto suo. Tosto che egli ebbe tale avviso, comandò che per la città si facessero le guardie di giorno e di notte, acciocche il popolo non si levasse a romore, ed a governatori delle provincie prolungo il tempo del loro uffizio; perciocche avendo presa la pratica e la maniera-di quelle provincie, sapevano meglio in che modo avevano a tener fermi que' popoli, che non facessero qualche innovazione: e fece voto a Giove Ottimo Massimo di celebrare in suo onore i giuochi circensi, se la repubblica si riduceva in migliore essere: il che s'era già fatto nella guerra contro a' Marsi ed in quella contro a' Cimbri. Dicono finalmente ch'ei ne prese tanta maninconia e dispiacere, che e' si lasciò crescere per parecchi mesi continovi la barba ed i capelli; ed alcuna volta si batteva il capo negli stipiti della porta, gridando ad alta voce: O Quintilio Varo rendimi le mie genti; ed ogni anno in tal giorno, da che seguì tale occisione, tenne vita maninconiosa e dolente.

## Suo governo de' soldati.

Quanto alla milizia ordino e rassetto molte cose, ed alcune ancora ne ridusse al costume antico; fu severissimo nel disciplinare e correggere i soldati, nè mai concesse non solo a quegli, ma nè ancora ad alcuno de' suoi commissarii, se non mal volentieri e nello inverno, di andare a riveder la moglie. Avendo un cavalier romano tagliato il dito grosso a due suoi figliuoli giovanetti, perchè e' non fossero costretti a giurare ed obbligarsi al sagramento della milizia, sendo per tale rispetto fatti inabili, fece vendere allo incanto lui e tutti i suoi beni; e perciò che ei vedeva, che gli (1) arrendatori tiravano il prezzo troppo alto, libero la vendita ad un suo liberto, che lo tenesse in contado e

<sup>(1)</sup> Ciò che Svetonio dice, è che vedendo gli Offeritori stare ad ordine per comprarli, egli deliberò la vendita a un suo liberto con questo, che avesse a tenerlo in contado in figura di libero.

gli facesse fare il suo esercizio. Licenziò tutti i soldati della decima legione ignominiosamente, perciocchè mal volentieri e dispettosamente ubbidivano a' suoi comandamenti. Alcuni altri, che importunamente e senza alcuna modestia addimandavano d'essere licenziati, levando loro l'autorità e l'armi, gli licenzio senza far loro alcuna abilità, o comodo, solito di concedersi a quegli, che o per età, o per altra giusta cagione non erano più obbligati alla milizia. Se alcune compagnie di soldati combattendo vilmente si fossero ritirate indietro, gli cibava d'orzo, ammazzandone uno per dieci. A' centurioni, che abbandonavano le guardie lor deputate, e similmente a capi di squadra faceva tagliar la testa. Negli altri delitti, secondo la grandezza di quegli, variamente gli puniva; vituperandogli o con fargli stare in piedi tutto ún giorno dinanzi al padiglione del capitan generale, quando scalzi ed in camiscia, quando con una canna da misurare in mano, o con far loro portare zolle e piote di terra.

> Del suo contegno co' soldati, e di altre sue maniererispetto alle cose militari.

Poi che furono terminate le guerre civili, nel parlare a' suoi soldati, o ne' bandi, dove si facesse di lor menzione, non gli chiamava niù compagni, ma soldati; ne volle mai, che alcuno de' suoi figliuoli o figliastri, sendo capitani, altrimenti che soldati gli chiamassero, parendogli che ciò avesse più dell'ambizioso, che non si conveniva al mestiero dell'armi ed alla quiete dei tempi, ed alla maesta sua ed alla sua casa. De' soldati libertini non si servi mai, se non in Roma per riparare agli incendii ed arsioni ed ovviare alla plebe, quando si dubitava, che per la carestia non romoreggiasse, fuori che due volte; la prima per soccorso di quelle genti romane, che erano state mandate ad abitare ne' confini della Schiavonia, la seconda per guardia del Reno dalla banda di qua, per tenere a freno, che quelli di là non passassero; e tali soldati levatigli dal servigio di quegli uomini e donne che erano danarosi, e liberatigli, incontanente gli cacció sotto la prima bandiera: ne volle che si mescolassero coi soldati nobili, nè anco che si armassero nella medesima maniera. Usava donare a' suoi soldati testiere ed altri abbigliamenti di cavallo, collane d'oro ed altri simili ornamenti d'ero, d'argento, molto più volentieri, che le corone, che si davano a quegli, che montavano in su bastioni, o sopra alle mura de' nemici, le quali erano di manco pregio, ma più onorevoli; e cotali corone di rado

usò donarle, non avendo in ciò rispetto alcuno alla nobiltà, ma alla virtù de' soldati, quantunque minimi. A M. Agrippa donò in Cicilia, dopo la vittoria acquistata in mare contro a Sesto Pompeo, una bandiera di colore turchino. Solo a quelle persone, che avevano trionfato, quantunque e' fossero compagni suoi all'imprese e partecipi delle sue vittorie, non faceva simili doni, parendogli cosa poco onorevole, che essi da lui ricevessero ciò, che lor medesimi avevano già avuto autorità e facoltà di donare a chi pareva loro. Stimava niuna cosa esser più biasimevole e manco convenirsi ad un capitano vecchio e pratico nella guerra. che lo esser furioso ed inconsiderato: e perciò a ogni poco usava di dir queste parole in greco: Sollecita con tardezza e maturità: perciocchè migliore è il capitano che va al sicuro, che quello, che corro in furia. E diceva, che assai si faceva presto, quando le cose si facevano bene: e che non era per modo alcuno da pigliare una impresa, ne da fare giornata, se non quando e' si mostrava maggiore il guadagno, che la perdita, parendogli che coloro, che si mettevano a gran pericolo per picciolo guadagno. fossero simili a quegli, che pescavano con l'amo d'oro: perciocchè rempendosi il filo, non potevano far sì gran presa, che ella ricompensasse la perdita.

De' suoi Consolati, ed altre cose fatte da esso.

Prese alcuni magistrati e dignità, e straordinarii, e a vita, prima che e' fosse in età conveniente. Di venti anni si fece far consolo. Avendo accostate le genti ostilmente alla città e mandato dentro alcuni, che lo domandassero per lui in nome dello esercito, e stando il senato alla dura, Cornelio centurione, che era il principale di quegli ambasciadori, gittatosi giù la vesta, e messo la mano sul pomo della spada, audacemente, e senza aver rispetto al luogo dove egli era, disse: questo lo farà, se voi non lo farete. Dal primo consolato al secondo furono nove anni: dal secondo al terzo vi corse solo un anno; dopo il terzo (1) stette consolo undici anni continui. Sendogli dipoi offerto il consolato più volte lo ricusò, ed in capo di xvii anni per se si mosse a domandarlo, che fui il duodecimo. Infra due anni un'altra volta l'addimandò, che venne a essere il terzodecimo; i quali solo addimandò per accompagnare in persona Gaio e Lucio suoi

<sup>(1)</sup> Quello che dice Svetonio, è, che dopo il terzo ei stette Console sino che terminò undici Consolati.

figliuoli, giovanetti di prima barba, che avevano a pigliare la toga virile, acciocche con più favore e riputazione comparissero in pubblico a far tal cerimonia. Nella amministrazione de' ciuque consolati, tra il sesto e l'undecimo finì l'anno intero; negli altristette solo nove mesi, in un altro sei, in due altri tre o quattro mesi, ma nel secondo stette pochissime ore; perciocche il primo di di gennaio entrando in magistrato, ed essendo la mattina dinanzi al tempio di Giove Capitolino alquanto seduto su la sedia trionfale, dove costumavano di sedere i nuovi consoli, dipose il magistrato, mettendovi uno in suo scambio. I predetti consolati non gli prese tutti in Roma, ma il quarto in Asia, il quinto nell'isola di Samo, l'ottavo ed il nono in Tarracona.

### Le cose da lui fatte negli uffizii del Triumvirato e Tribunato della Plebe.

Amministro dieci anni il triumvirato, per ordinare la Repubblica, nel quale fece resistenza un gran pezzo a Marco Antonio e Lepido suoi compagui, perchè non si procedesse contro di alcuno con far ribelli e confiscar beni; ma messo che e'vi ebbono le mani, si portò più acerbamente e con più crudeltà, che l'uno e l'altro di loro: perciocchè eglino spesse volte si lasciaron vincere dalle preghiere di qualche loro amico, o parente, egli solo stette ostinatissimo, e non acconsenti mai, che e'si facesse grazia a nessuno. Mise ancora nel numero de' proscritti Gaio Foranio suo tutore e che era stato di già edile in compagnia d'Ottavio suo padre. Giunio Saturnino scrive più oltre, che sendosi Marco Lepido, finita la proscrizione, scusato in senato delle cose passate, ed avendo dato speranza che per l'avvenire sarebbe lor usata clemenza, perchè avevano dato loro penitenza a bastanza. Augusto parlò altrimenti, dicendo, che ancorchè la proscrizione fosse finita, voleva che restasse libero nel petto suo il punirli, o far lor grazia per l'avvenire. Nondimeno sendosi poi pentito di tale sua ostinazione, fece dell'ordine de' cavalieri Tito Giunio Filopemene, perche e' si diceva che egli aveva nascoso il suo padrone, il quale era uno de'condannati. Concitossi in questo triumvirato odio e carico grandissimo, perciocche mentre che egli parlava nel conspetto d'una moltitudine di plebei, di quelli non descritti alla milizia, che egli aveva fatto metter dentro al parlamento, accortosi che un certo Pinario cavaliere romano. intromessosi tra i soldati della sua guardia, andava notando e ponendo mente molto curiosamente a quel che non si gli apparteneva, sospettando che e' non fusse entrato la per ispiare, comandò, senza volere intendere altro, che e' fusse subite ammazzato in sua presenza. Ed avendo Tedio Afro, disegnato consolo. biasimato e ripreso alcune sue azioni, con parole alguanto maligne, gli fece tal sopravvento e rabbuffo, che per disperato si gittò a terra d'un luogo alto e si ammazzo. E Quinto Gallo pretoré andando una mattina a salutarlo, secondo si costumava, e tenendo sotto la vesta certe scritture, dubitò Augusto, che e' non avesse sotto armi; ma non avendo voluto farne dimostrazione alcuna, per non mostrare d'essere corso a furia, non molto dipoi. fattolo levare della sua residenza, gli fece porre le mani addosso da'suoi centurioni e soldati, e crudelmente tormentarlo, come se ei fusse stato uno schiavo; e non confessando egli cosa alcuna. gli cavò prima gli occhi di sua mano, e dipoi gli fece tor la vita. Scrive nondimeno esso Augusto, che fingendo costui di volergli parlare, aveva cercato di tradirlo, e che perciò l'aveva fatto mettere in prigione, ed appresso cavatonelo e mandato in esilio. e che egli era capitato male, o per fortuna di mare, o per aver dato nelle mani de' corsali. Egli si fece tribuno a vita, e solo due volte, cinque anni per volta, si elesse uno compagno; usurpossi ancora in perpetuo l'autorità di far conservare le leggi e correggere i costumi. Quantunque e'non avesse titolo di censore, nondimeno tre volte rassegnò il popolo; la prima e la terza in compagnia d'un altro, la seconda volta solo.

Suo pensiero di rinunziare all'Imperio, ed abbellimenti fatti alla Città.

Due volte penso di restituire la libertà a'romani: la prima come egli ebbe vinto Marco Antonio, ricordandosi che da esso molte volte gli era stato rimproverato, che per lui solo restava che la città non si godesse la sua libertà; la seconda fu, trovandosi infastidito da una lunga infermità, perchè fattosi chiamare i magistrati ed il senato a casa, consegnò loro un libro, dove era conto dell'amministrazione dell'imperio. Ma considerando, che rimanendo privato, non poteva stare-senza suo gran pericolo, e che non era bene lasciare il governo nello arbitrio e discrezion di molti, nè molto sicuro, si risolvè a non lo lasciare altrimenti. Non si può discernere, qual sia più da commendare, o il successo della cosa, o la sua buona intenzione, la quale, sempre che egli parlava, s'ingegnava di far conoscere; ed ancora ne fece fede in un certo bando, nel quale usò le parole infrascritte: Così possa io fermare lo stato della romana Repubblica con pace

e tranquillità d'ognuno e dipoi godermene in quel modo, che io desidero, come io spero di avere un di ad essere riconosciuto, come autore di tanto bene, e morendo ne riportero meco questa consolazione, che quei buoni fondamenti, che io della Repubblica avro gittati, si manterranno e dureranno in perpetuo. E si porto di modo, che quanto ei desiderava gli riusci, sforzandosi che a niuno avesse a dispiacere quel nuovo modo di vivere. Adorno e nobilitò la città secondo la maestà e grandezza di quello imperio: e l'accomodo ed ordino di maniera, ch'ella non fu più sottoposta, nè al fuoco, nè alle inondazioni del Tevere; onde meritamente si diede vanto, che avendola ricevuta di mattoni, la lasciava di marmo: e per quanto si poteva provedere per via umana, la rendè ancora in futuro stabile e sicura.

## Fabbriche pubbliche fatte da lui e da altri.

Egli ancora l'adornò ed abbelli con edifizii pubblici, tra i quali furono i principali una piazza, dove edificò un tempio a Marte Vendicatore : edificò ancora il tempio di Apollo nel Monte Palatino e il tempio di Giove Tonante nel Campidoglio. Mossesi a edificare la detta piazza, considerato che per esser cresciuta la moltitudine degli uomini e moltiplicate le cause, le due prime a ciò deputate non erano capaci a bastanza. Avanti che e' fusse finito il tempio di Marte, fece pubblicare ed ordinare, che in quello si facessero le tratte de'giudici distintamente. Erasi votato di edificare il tempio di Marte nella guerra contro Bruto e Cassio. fatta per vendicare il padre. Ordinò e fermò, che il senato in questo luogo avesse a praticare le cose della guerra e le determinazioni de' trionfi: e che quegli, che andavano governatori nelle provincie, di quivi fussero accompagnati sin fuori della città: e che quegli che ritornavano vincitori, nel predetto luogo portassino e consegnassino le insegne e gli ornamenti trionfali. Il tempio di Apolline lo edificò in quella parte della sua casa nel Palatino, che per essere stata percossa da una saetta, si persuasero, mediante la interpretazione degl'indovini, che quello Iddio volca che così si facesse. Aggiunsevi una loggia con una libraria greca e latina. E nel predetto luogo, sendo già oltre di età, fece spesse volte raunare il senato; ed andò riveggendo i quattro ordini de'giudici, che erano chiamate decurie; edifico e consagrò il tempio a Giove Tonante, perciocche nello andare alla impresa della Cantabria, camminando una notte in lettiga. una saetta ammazzo il servitore, che gli portava il torchio acceso davanti, e raschiando la lettiga, non fece ad esso necumento alcuno. Fece ancora alcuni edifizii in nome de nipoti della moglie e della sorella, come il pertico, la basilica di Gaio e di Lucio, similmente il portico di Livia e di Ottavia, ed il teatro di Marcello, Esorto ancora melti altri di quei primi della città, che ciascuno secondo la facultà sua s'ingegnasse di renderla più adorna, o con fare qualche bello edifizio di nuovo, o con rinovarne qualcuno de vecchi, per lasciare di sè qualche memoriz, onde molte cose magnifiche da molti furono edificate e rifatte. Marzio Filippo rinovo il tempio di Ercole delle Muse; Lucio Cornifizio il tempio di Diana; Asinio Pollione l'atrio della Liberta; Munazio Planco il tempio di Saturno; Cornelio Balbo il Teatro; Statilio Tauro l'Anfiteatro; e da Marco Agrippa furono edificate molte cose belle e magnifiche.

Della division della citta, dei tempii, delle strade da lui restaurate, ed allargamento dell'alveo del fiume Tevere.

Scomparti la città in regioni ed in borghi, ed ordinò che delle regioni avessero il governo e la cura alcuni magistrati, che ogni anno per tratta si creavano; e sopra i borghi ordinò certi maestri. Fu il primo che ordinasse le guardie del fuoco di di e di notte per tutta la città; e per raffrenare le inondazioni del Tevere, allargo e purgo il letto di quello, il quale era ripieno di calcinacci e di sassi. Prese sopra di se a far lastricare la via Flaminia, da Roma insino a Rimini. Diede la cura dell'altre strade pubbliche a quei cittadini, che avevano trionfato, che le facessino lastricare de' danari cavati delle prede e spoglie de' nemici; acciocche da ogni banda il cammin di Roma fusse più facile ed ispedito a chi andava e veniva. Restaurò i tempii sacri per antichità rovinati, e dalle arsioni consumati e guasti, adornandogli insieme con tutti gli altri di ricchissimi doni; ed infra gli altri donò in una sola volta a Giove Capitolino, e pose nella sua cella, sedici mila libbre d'oro, e gioie, e pietre preziose di valuta di scudi cento venticinque mila.

Le cose da lui operate nel Pontificato massimo.

Avendo preso il pontificato massimo, la qual dignità non mai volle levare a Marco Lepido, mentre che e' visse, sendo per Roma sparsa una gran quantità di libri, che trattavano delle cose future, fece raccorre tutti i greci, e i latini, senza autore, o con autore di poca fede, che furono più che due mila, e tutti gli fece ardere; conservando solamente i libri sibillini e di questi ancora fece una scelta, ed i maggiori ripose in due cassette dorate nella base della statua di Apollo Palatino. Riordinò e ridusse di nuovo l'anno a trecento sessanta cinque di e sei ore ed un quarto, siccome diligentemente era stato ordinato da Giulio Cesare; ma fu guasto di poi e confuso tale ordine per negligenza de' sacerdoti, nel cui riordinamento chiamò il mese sestile. Augusto, dal suo cognomé, quantunque egli fusse nato di settembre: perciocchè nel mese sestile aveva ottenuto il primo consolato e le vittorie più notabili. Accrebbe il numero e la dignità de' sacerdoti, e fece foro molti comodi ed abilità, e specialmente alle vergini vestali; e come che, essendo morta una di dette vergini, fusse necessario in luogo di lei rifarne un'altra, molti andavano cercando, che non toccasse a niuna delle sue figliuole, egli giurò, che se alcuna delle sue nipoti fusse stata in età conveniente, senza dubbio ve ne avrebbe messo una. Rimise ancora in uso alcune cerimonie degli antichi, che a poco a poco per negligenza si erano dismesse; come la cerimonia del conoscere, mediante i segni degli uccelli, s'egli era in piacere agli Iddii, che il sacerdote sacrificasse loro, pregando per la salute del popolo, chiamato lo augurio della salute; il sacerdozio di Giove, il sacrifizio Lupercale, che si faceva in onore del Dio Pane, le feste e giuochi secolari soliti di farsi ogni cento dieci anni in onore d'alcuni Iddii. e principalmente di Apollo e di Diana; ancora i giuochi Compitalizi, soliti di farsi ogni anno su' crocicchi delle strade maestre di ciascuna regione, in onore degli Iddii preposti a dette regioni. Nel celebrare le feste Lupercali, dove correano uomini ignudi per la città, proibì lo intervenirvi e correre a' giovanetti sharbati; e così ne giuochi secolari proibì a giovani, così maschi, come femmine, ritrovarsi di notte alle celebrazioni di dette feste, salvo che accompagnati da qualcuno de' lor parenti più vecchi. Ordinò, che i Lari compitali, cioè gli Iddii de' predetti crocicchi e regioni fussero ogni anno due volte adorni di fiori novelli, cioè nella stagione di primavera ed in quella della state. Dopo gl'Iddii immortali, onorò ed ebbe in riverenza, sopra ad ogni altra cosa, la memoria di que' capitani, per le cui opere e virtù l'imperio romano di piccolo era divenuto grandissimo; e così rinovò le memorie di cotali uomini in tutti que' luoghi, dove si ritrovavano lor titoli; e pose a ciascun di loro una statua in abito trionfale in amendue i portici della piazza da lui edificata. E fece intendere per un bando, come egli aveva fatto questo, acciocche,

mentre che egli viveva, ancora gli altri principi, che dopo lui verrebbono, fussero costretti ad imitargli, e ne avessino a render conto a cittadini, che da loro erano governati. Pose ancora la statua di Pompeo dirimpetto alla loggia del teatro di quello, sotto la statua marmorea di Giano, avendola fatta levare della curia, nella quale Gaio Cesare era stato ucciso.

Riforma e raddrizzamento dei costumi ed usanze della città.

Corresse e riformò molte cose, che erano in Roma di pessimo esempio e dannose per la Repubblica, messe in consuetudine e causate dalla licenza delle guerre civili, che nella pace ancora duravano; perciocche una gran quantità di ladroni ed assassini portando l'armi, sotto nome di portarle per lor difesa, andavano rubando alla strada ed i viandanti erano presi per forza dai padroni delle possessioni e luoghi donde passavano, e senza far differenza, se erano schiavi o liberi, tenuti in catena a lavorare in dette possessioni. Creavansi molte sette sotto titolo e nome di nuove compagnie di artigiani, oltre alle permesse ed instituite anticamente, facendo d'ogni sorte scelleratezza; per la qual cosa levò via e spense i sopraddetti ladroni ed assassini, messo le guardie dove bisognava, tanto dentro la città, quanto fuori per il contado. Mando a riveder que luoghi e possessioni, dove i viandanti eran per forza ritenuti, liberando tutti quegli che a torto vi erano messi. Proibì il ragunarsi altre compagnie, dalle antiche e permesse dalle leggi in fuora. E tutti quelli, che restavano debitori del comune per conto vecchio delle gravezze, o d'altro, fece cancellare e cassare de' libri dello erario, per levar via quello appicco ed occasioni a maligni ed invidiosi di poter nuocere a questo e quello; come ogni giorno accadeva nel ricorrere a' detti libri. Que' luoghi pubblici nella città, de' quali si disputava e contendeva, s'eglino appartenevano al pubblico o al privato, gli aggiudicò a coloro, che allora gli possedevano. Fece ancora cassare ed annullare le accuse di coloro, che erano stati chiamati in giudizio, e che litigando erano mandati per la lunga, non per altro, che per dar piacere a' lor nemici, in vederli spesso comparire in pubblico mal vestiti e macilenti secondo il costume. a chieder grazia d'essere assoluti; facendo una provisione, che che se alcuno gli richiamasse più in giudizio, cascasse nella medesima pena, che loro sarebbono incorsi sendo condannati. Ed acciocche niuno malefizio passasse senza esser punito, e niuna causa, o lite, per negligenza, o tardità de' giudici, venisse a

scorrere, ordinò che trenta di o più, che si consumavano ogni anno nelle feste che faceva il pretore, chiamati ludi onorari, si spendessero nelle esecuzioni e spedizioni delle cause. Aggiunse alle tre decurie ed ordini de' giudici. che erano dell'ordine dei cavalieri, il quarto ordine di que' cittadini, che avevano la metà manco di valsente, che i cavalieri, secondo la stima de'lor beni, e chiamogli de' dugento, rispetto che il lor valsente era stimato di dugento sesterzi, che erano scudi cinque mila: e questo nuovo ordine prepose alle cause di manco importanza, per tor briga ai sopraddetti tre ordini. Fece che i giudici si potessono eleggere di trenta anni, cioè di cinque anni manco che non era il solito. E perchè la maggior parte di detti giudici mal volontieri accettavano tal briga, concesse, e con gran difficoltà, che ogni anno una di dette decurie, l'una dopo l'altra, fusse libera e disobbligata dal giudicare; e che il mese di novembre e dicembre fusse feriato.

# Sua maniera e costume di render ragione.

Fu molto assiduo nel tenere ragione: qualche volta dava udienza, quando era indisposto, facendosi portare in lettiga nel luozo, dove si teneva ragione, o standosi in casa nel letto, ed in ciò fu non solamente diligentissimo, ma ancora molto compassionevole e benigno: ed infra l'altre essendo una volta accusato uno per cosa certa d'aver morto il padre, perchè e' non avesse ad esser cucito nel sacco col cane, e col gallo, e con la vipera, e con la bertuccia, e gittato in fiume, come si costumava, non potendo però esser punito, se e' non confessava, per dargli appicco ch'e' non confessasse, si dice che e' lo interrogò in questo modo, una volta: egli è vero, che tu non l'hai morto? È trattandosi avanti de' giudici d'un testamento falso, al quale, secondo una legge fatta da Cornelio Silla, eran tenuti ancora quelli, che col segno loro s'eran soscritti per testimoni, pose davanti a' giudici non solo le due tavole, una delle quali assolveva e l'altra condannava, ma la terza ancora, per la quale potevano assolvere quelli, che provavano d'essere stati indotti a soscriversi con fraude, o per errore. Ordino, che quegli cittadini, che litigavano in Roma, avessino ricorso e si potessino appellare al pretore urbano, ed i forestieri a un uomo consolare, de' quali egli proponeva uno per provincia.

. Delle leggi da lui pubblicate, e di altre da lui ritrattate ed annullate.

Ritoccò alcune leggi ed alcune ne rifece di nuovo, come quella de' conviti, degli adulteri, della impudicizia e della ambizione e de' matrimoni; questa de' matrimoni avendola alquanto ristretta più che l'altre, ed ordinatala con più rigidezza, non la pote pubplicare, poiche e' si faceva grandissimo tumulto per coloro che non la volevano accettare; onde e' fu costretto moderarla ed alleggerire le pene, che in quella si contenevano. Diede tempo tre anni ad osservarla, accrescendo i premii a chi l'osservasse. e con tutto ciò romoreggiando i cavalieri romani, nel giorno che si celebravan le feste pubbliche, con dimandare con grande istanza, che tal legge fusse annullata, per quietarli fece chiamare i figliuoli di Germanico, i quali erano nove e ne mostro una parte appresso di sè, ed una parte in grembo ad esso Germanico, significando coi gesti e col volto, e persuadendogli a imitare lo esempio di quel giovane, con tanti figli in sì poca età; accorgendosi nondimeno, che e' s'andava fraudando la legge, col pigliar le mogli di troppa tenera età, e non atta a generare e con lo spesso rimandarnele e licenziarle, dichiarò di che età si avessero a prendere, e che non se ne potesse rinunziare più che insino a un certo numero.

### Riforma del Senato e del modo di convocarlo.

Sendo moltiplicati i senatori in troppo gran numero, nè apparendo in loro ordine, nè maesta alcuna, perciocchè erano più di mille, ed alcuni indegnissimi di tal grado, i quali v'erano stati messi dopo la morte di Cesare, per favore e per forza di danari, chiamati dal volgo sconciature, gli ridusse al numero solito e nella pristina maesta e grandezza, riformandogli in questo modo. Primieramente ordino, che ad arbitrio loro s'eleggessero l'un l'altro sino a un certo numero; de' quali dipoi ne fece una scelta ad arbitrio sue e d'Agrippa. E stimasi, che allora venisse in senato armato di corazza e con la spada sotto la veste, avendo d'intorno alla sua residenza dieci uomini valentissimi, dell'ordine senatorio, suoi familiari. Scrive Cordo Cremuzio, che allora non lasciò entrare in senato niuno de' senatori, se non solo e con farlo prima cercare, se egli aveva armi. Ne costrinse alcuni a dire in pubblico, che si riputavano indegni ed inabili a tal dignità; ed a questi tali fece grazia di portare la vesta senatoria e di sedere alle feste e conviti pubblici nel luogo, dove stavan

gli altri senatori. Ed acciocche quegli che erano stati eletti ed approvati, esercitassero quello uffizio più religiosamente, ordinò che avanti, che si ponessero a sedere, ciascuno di loro s'inginocchiasse e supplicasse con lo incenso e col vino allo altare di quello Iddio, nel tempio del quale si raunavano; e per manco lor molestia, volle che solo due volte il mese si raunasse il numero intero dei senatori, cioè il primo di ed il tredicesimo di; e che nel mese di settembre e d'ottobre non fusse necessario ritrovarvisi, se non un certo numero tratto per sorte, il qual numero avesse piena autorità di poter deliberare. Ed ordinò, che gli fusse dato in sua compagnia e per suoi consiglieri cento senatori, i quali di sei in sei mesi si traessero, e con loro potesse trattare avanti di quello, che s'aveva poi a proporre in tutto il numero del senato. Quando s'aveva a deliberare sopra d'una cosa di grande importanza, non servava l'ordine antico. di domandare il parere di chi aveva più dignità, e di mano in mano, grado per grado, ma a caso ed a chi piaceva a lui; acciocche ognuno di loro stesse in cervello, pensando non solo di avere ad approvare e riferirsi all'opinione degli altri, ma ancora d'averne a dire il parer suo.

Di varie altre provisioni intorno i magistrati di dentro e fuori della città.

Ordinò ancora alcune altre cose, fra le quali fu, che le deliberazioni e partiti ed altre cose fatte dal senato, le quali per ordine di Cesare giornalmente s'usavano scrivere e farne memoria su certi libri, e dipoi si pubblicavano, da quivi innanzi non si pubblicassero; e che quelli, che erano in magistrato, non potessero esser mandati fuora a' governi delle provincie, subito ch'egli erano usciti di magistrato, ma avessero un certo tempo di divieto. Che a' proconsoli fusse pagato una certa quantità di danari, per provvedersi di muli e di cose appartenenti per alloggiare da per loro, dove prima ne solevano esser provyeduti dal pubblico. Che la cura ed amministrazione dello erario, che era uffizio de' questori urbani, fuese data da quivi innanzi a quelli, che erano stati pretori e che di presente erano. Che il consiglio de' cento giudici, il quale solea essere ragunato dai sopraddetti questori, fusse ragunato da un magistrato di dieci uomini, sopra a ciò da lui ordinato.

#### Nuovi uffizii da lui istituiti e creati.

Acciò che e' fussero più cittadini a partecipare degli onori ed utili di quello stato, fece alcuni nuovi magistrati, cioè gli uffiziali sopra le muraglie e edifizi pubblici, sopra alle strade, sopra gli acquidotti e sopra il tener netto e purgato il letto del Tevere. e sopra il distribuir il grano al popolo, ed uno che fusse sopra le cose criminali, chiamato prefetto della città : oltre a ciò tre uomini, che avessero autorità di eleggere i senatori a loro arbitrio; e tre altri per rassegnare le genti d'armi, ogni volta che era necessario. Creò i conservadori di legge chiamati censori; il quale magistrato per un tempo addietro s'era dismesso. Accrebbe il numero de' pretori. Domando al popolo, che ogni volta che gli fusse concesso il consolato, gli fusse dato due compagni, dove agli altri consoli era solito di darsene uno; il che non ebbe effetto, perchè il popolo cominciò a gridare a viva voce e dire, che pur troppo della sua maesta si scemava, amministrando il consolato in compagnia d'altri, la qual dignità a lui solo s'apnarteneva.

### Come onorasse gli uomini valenti nelle armi.

Ebbe sempre in pregio ed onorò grandemente quelli, che nel mestiero dell'armi erano valorosi. Fece che il senato determino, che trenta capitani trionfassero nel più onorevol modo, che era solito di trionfarsi; a più d'altrettanti concesse gli ornamenti, ed insegne trionfali. Ai figliuoli de' senatori, acciocche a buon'ora si esercitassero nelle azioni della Repubblica; permise, che, subito presa la toga virile, pigliassero ancora la veste senatoria, e potessero ritrovarsi in consiglio. E similmente ai figliuoli dei senatori, che incominciavano ad esercitare la milizia, concesse non solo il potere esser tribuni de' militi, ma potere ancora amministrare un'ala e corno dell'esercito, quando erano in battaglia. Ed acciocchè tutti avessero qualche grado nell'esercito, il più delle volte prepose due giovani per ciascuna ala. Fece fare spesso la rassegna dei cavalli; e rimise in uso il fargli andare a mostra per la città con certi ornamenti militari, sì come un tempo addietro si costumava. Ma tolse la facoltà ai loro creditori di potere, mentre che e' andavano a mostra per la città, far pigliare alcun di loro insieme col cavallo, e menarli in giudizio, come era solito per-l'addietro con grandissima loro ignominia. Ma quelli soldati, che o per vecchiezza, o per qualch'altro difetto, SVETONIO. Vite dei Cesari.

.

ed impedimento di corpo, non potevano rappresentarsi alla mostra, lascio in preda dei creditori, bastandogli solo, che i cavalli, quali erano obbligati a rappresentarsi, fussino sicuri, e passassino a vôto: e dipoi fece grazia a quei soldatì, che passavano quarantacinque anni, di poter rendere il cavallo ad arbitrio loro, e d'esser disobblighi dalle fazioni di fuora.

Come si facesse render ragione da ogni cavaliere romano del suo modo di vivere.

Avendo impetrato dal senato dieci compagni coauditori, eostrinse ciascuno de' cavalieri a rendergli conto della sua vita; e di quelli, i cui portamenti non eran buoni, uè commendabili, alcuni ne condanno e punì; alcuni solamente fu contento di svergognarli e vituperargli in pubblico, ma in varii modi: e la più leggiera riprensione, che egli usasse contra di loro, era il dar loro in mano in presenza di ciascuno un libretto, dove avanti che ei si partissero di quivi erano costretti, cesì piano da sè a sè, a leggere i loro difetti, che da lui in detti libri erano stati notati. Notò e vituperò alcuni, che avendo presi certi danari a cambio con poco interesse, gli avevan prestati ad altri con maggiore usura.

Alcune di lui costituzioni intorno al governo della Repubblica.

Nella creazione de' tribuni, se tra i senatori non era chi comparisse in pubblico a domandare tal magistrato, gli creava dell'ordine de' cavalieri; di maniera che fornito il detto magistrato rimaneva in loro arbitrio il potere essere di quale ordine e'volevano, o de' cavalieri, o de' senatori. E avendosi una gran parte de' cavalieri consumato i loro beni nelle guerre e discordie civili, ne avendo ardire, quando si celebravano le feste pubbliche, di sedere nel luogo de' cavalieri, per paura della pena che n'an dava loro, per non aver più i dieci mila scudi di valsente, come si conveniva a tale ordine; fece intendere pubblicamente, che se i padri, o avoli avevano avuto cotale valsente, se ben si trovavano aver consumato le lor facoltà, non eran tenuti ne obbligati a detta pena, e che e' potevano seder nel teatro, dove gli altri lor pari. Fece la rassegna del popolo romano, borgo per borgo. Ed acció che la plebe romana, per conto della distribuzione del grano, non avesse tanto spesso a scioperarsi e levarsi da lavorare, ordino che quel grano, che si distribuiva al popolo ogni

anno mese per mese, si scompartisse in tre volte l'anno, dando loro ogni quattro mesi la terza parte. Ma contentandosi la plebe più tosto dell'usanza di prima, esso ancora se ne contento. Rende al (1) consiglio la sua prima autorità, che egli aveva innanzi al tempo di Cesare, frenando l'ambizione con varie pene. E quando si ragunava il popolo per creare i magistrati, distribuiva nelle tribù Fabiana e Scaziense, nell'una delle quali era nato, è nell'altra adottato, venticinque scudi per ciascuno; perchè non voleva, che quelli delle sue tribù fussero corrotti con danari da coloro, domandavano il consolato. Oltre a ciò parendogli che ei fusse da stimare assai, che il popolo romano si conservasse puro e sincero, e non si mescolasse e imbastardisse col sangue d'uomini forestieri, vili e schiavi, che giornalmente concorrevano nella città, osò molto di rado di far nuovi cittadini: e ordinò, che niuno potesse far liberi schiavi, più che insino a un certo numero. Scrivendogli Tiberio, e pregandolo che volesso far cittadino romano un suo clientolo, gli rispose, che non era per compiacergli in modo alcuno, se egli non veniva in persona a fargli capace, per qual giusta cagione si movesse così a ricercarlo di cotal cosa. Pregandolo Livia del simile per un Francese, ch'era tributario della città, non gli volle concedere tal grazia, ma bene lo fece esente dal tributo; affermando, che più tosto voleva che il fisco patisse qualche cosa, che avvilire la dignità e maestà del popolo romano. Avendo oltre a ciò provvisto diligentemente, e con molte esenzioni e cautele alla liberazione de' servi, mediante la quale diventavano subito cittadini romani, con aver posto e specificato in detta provvisione insino a quanto numero ne poteva liberare ciascun padrone, e di che qualità e condizione dovevano esser quelli, che eran fatti liberi e acquistavano il sopraddetto benefizio; non gli bastando questo aggiunse ancora, che niun servo, che fosse stato incatenato per fuggitivo, o per qualche delitto tormentato, potesse diventare cittadino romano in qualungue modo e' divenisse libero. Oltre a ciò usò ogni diligenza di fare, che le portature e vestimenti si riducessero al modo antico. E parlando una volta al popolo; visto una gran parte di quelli. che erano presenti, in abito forestiero ed alla soldatesca, turbato grandemente recito con alta voce quel verso di Virgilio, la cui sentenza è questa: Ecco i Romani signori del mondo, ecco la gente togata. E commesse agli edili, che avessin cura, che da quivi innanzi niuno comparisse, ne si fermasse in plazza, ne

<sup>(1)</sup> Consiglio intende i Comizii-

dove si celebravano le feste pubbliche, se, diposte le frappe e portatura forestiera, non ritornavano al solito abito e civile, con rimettersi la toga.

### Della sua liberalità.

Fu liberalissimo verso di ciascuno di qualunque grado, o condizione si fusse, sempre che se gli offerse l'occasione: e infra l'altre, avendo fatto condurre in Roma il tesoro e le ricchezze cavate d'Alessandria, per la vittoria acquistata contro a Marco Antonio e Cleopatra, messe tanta abbondanza di danari in Roma, che l'usura e gli interessi scemarono e le possessioni vennono in assai maggior condizione. Ed ogni volta che 'l fisco si ritrovava danari assai de' beni venduti de' ribelli e condannati, usava di accomodare chi d'una somma e chi d'un'altra senza alcuno interesse; pur che que tali che gli pigliavano, gli avessero dato sicurtà del doppio, di restituirgli a un certo tempo. E dove prima bastava, a chi voleva esser senatore, avere di valsente ventimila scudi, volle che e' ne avessino ad avere sino alla somma di trenta mila. Ed a quelli, le facoltà de' quali non ascendevano a quella stima, suppli del suo. Usava molto spesso di far donativi, e dare mance al popolo, variando quasi sempre nella somma: alcuna volta toccava per ciascuno dieci scudi, altra volta sette e mezzo, ed alcuna volta cinque e dodici, o più aneora. Diedela ancora ai fanciulli piccoli, benchè e' non aggiugnessero a undici anni: nella quale età eran consueti di averla. Spesse volte ancora nel tempo della carestia distribuì il grano al popolo, dandolo per vilissimo prezzo, ed alcuna volta in dono; e addoppio ancora i danari, che egli era solito di dare a ciascuno per comperare il grano.

Sua severità nel reprimer le folli ricerche del popolo.

Ma acciocche si conoscesse, che egli era principe, che andava più presto dietro alla salute universale della città che alla propria gloria, riprese con una severissima orazione il popolo, ilquale si rammaricava della carestia del vino; dicendo che il suo genero Agrippa aveva fatto di sorte, che e'si potevan cavar la sete a lor modo, avendo fatto per via di condotti che la città era abbondante di acque. E ricercandolo ancora il popolo, che gli attenesse la mancia, che da lui gli era stata promessa, rispose, che non era uemo per mancare della sua parola; ma importunandolo poi, che gli donasse quello, che e'non aveva loro pro-

messo, riprendendo la presunzione, e poco rispetto, fece loro intendere, che quantunque egli avesse disegnato di compiacer loro, s'era mutato di proposito per la lor presunzione. Dipoi nel distribuirla ritrovando, che tra gli altri s'eran mescolati molti schiavi fatti liberi, e messisi nel numero de'cittadini romani, senza punto alterarsi, disse, che non era per darla a chi egli non l'aveva promessa : e agli altri fece minor parte che non aspettavano, acciò che la quantità disegnata bastasse per ognuno. Ed essendo una volta in Roma una grandissima carestia provenuta dalla sterilità de' terreni non lavorati, alla quale malagevolmente si poteva rimediare, cacciò di Roma le famiglie degli schiavi e tutti i forestieri, eccetto i medici e precettori, e così una parte degli schiavi: onde le grasce finalmente vennero a rinvilire. Scrive esso Augusto, che gli venne in un subito una voglia grandisŝima, visto tale inconveniente, di levar via per lo avvenire la distribuzione del grano al popolo; perciò che standosi a bada di quella, non si lavoravano, nè coltivavano i terreni; ma che poi s'era mutato di proposito, tenendo per certo, che nel tempo avvenire qualcuno, per guadagnarsi il favore del popolo, era per rimettere in campo tal consuetudine; e da indi innanzi s'ingegnò con ogni industria di fare, che quegli, che attendevano a coltivare i terreni, e quelli che si travagliavano in condur grani e altre vettovaglie, fussero tanti che supplissero al bisogno del popolo.

Spettacoli e giuochi di varie sorti da lui fatti rappresentare.

Supero ogni altro in far bellissime feste e varie e spesso. Egli medesimo scrive, aver fatto celebrare quattro volte le feste pubbliche in suo nome, e ventitre volte in nome di coloro che erano assenti, ovvero non potevane sopportare la spesa. Fece ancora celebrare le predette feste alcuna volta alla plebe, borgo per borgo, con far varii e diversi apparati; ed aveva istrioni e recitatori di varii linguaggi. E non solamente ne fece fare in piazza, ma ancora nell'anfiteatro e nel Circo Massimo, ed in Campo Marzio, in quella parte dove si ragunava il popolo a creare i magistrati; ed alcuna volta fece solo fare alcune caccie ed il giuoco della lotta, del saltare e del correre, avendo fatto fare in detto Campo Marzio panche e luoghi da sedere di legname. Similmente fece fare una battaglia navale, avendo fatto cavar la terra dove è al presente il bosco de' Cesari; ed in quelli dì, che la detta battaglia fu fatta, fece fare le guardie per tutta la citta,

acció che concorso quasi tutto il popolo a tal festa e restando la città quasi vota di gente, ella non fosse venuta a rimaner preda de'ladroni e degli assassini. Fece alcuna volta comparire nel cerchio Massimo uomini, che correvano in sulle carrette tirate dai cavalli, e correndo ammazzavano le fiere : il che fece fare alcuna volta ancora a' giovani nobili e de' primi della città. Fece ancor fare il giuoco chiamato Troia spessissime volte: facendo per tal giuoco fare una scelta de' fanciulli piccoli e di quelli un poco maggiori, nobili, bene allevati e di buoni costumi, giudicando che quivi si poteva far congettura della loro virtù. Sendo in cotal giuoco Nonio Asprenate venutosi meno, per esser sdrucciolato e cascato da cavallo, gli dono una collana d'oro, e gli concesse, ch'esso e i suoi discendenti da indi innanzi fossero cognominati Torquati. Pose fine dipoi al celebrare dette feste. sendosi Asinio Pollione grandemente rammaricato nel senato e non senza carico d'Augusto, che Asermino suo nipote nel correre, come gli altri, cascando s'era ancora esso retto una gamba. Nelle rappresentazioni e feste e nel giuoco de' gladiatori si servì alcuna volta ancora de' cavalieri romani, ma usò di far questo, prima che e' fosse proibito per partito del senato: dopo la qual deliberazione non ne fece mai entrar nessuno in campo, salvo che un Lucio giovanetto nato di buone genti, e lo fece solo per mostrarlo al popolo; perciocche egli d'altezza non aggiugneva a due piedi e solamente pesava diciassette libbre. ed aveva una voce grandissima. Celebrandosi una volta il giuoco de' gladiatori, fece venire gli statichi de' Parti, che allora la prima volta gli erano stati mandati, a vedere; e volle che passassero pel mezzo dello anfiteatro e si ponessero a seder di sopra lui. e nel secondo ordine de gradi e luoghi da sedere. Usava ancora ne' giorni, che erano fuori di dette feste, che se per ventura gli era portata di fuori alcuna cosa nuova e degna di esser veduta. la mostrava per lo straordinario in qualunque luogo notabile della città. E infra l'altre mostrò una volta a tutto il popolo un rinoceronte, una tigre, in Campo Marzio, dove si recitavan le commedie e rappresentazioni; un serpente di cinquanta cubiti nel Comizio. Ed una volta facendo celebrare li giuochi circensi. e trovandosi malato, si fece portare in lettiga, per accompagnar le carrette, dove portavano le cose sacre in dette feste. Un'altra volta gli accadde, che nel far celebrare le feste, per dedicare e consagrare il teatro di Marcello, sendosi scommessa la sede trionfale, dove egli era portato a sedere, cadde rovescio. Nel fare celebrare il giuoco de gladiatori per Gaio e Lucio suoi nipoti,

ed essendo il popolo impaurito e spaventato, per paura di una parte del teatro, che stava per rovinare, nè potendo Augusto per medo alcuno rassicurarli, nè fermargli, si levò del suo luogo e si pose a sedere, dove il pericolo era maggiore. E perchè nei luoghi, dove si facevano le feste e giuochi, era una grande confusione tra coloro, che stavano a vedere e non si aveva rispetto, o riverenza a grado, o dignità di alcuno, raffrenò tal licenza del popolo; ordinando non solamente i luoghi da sedere secondo il grado delle persone, ma che è fusse portato riverenza e rispetto a quelli che lo meritavano: e la cagione che lo mosse a far questo, fu il poco onore, che era stato fatto a un senatore; il quale ritrovandosi a Pozzuolo, e andando a vedere certe feste solenni, che ivi si facevano, tra tanti, che vi erano a sedere, non trovo alcuno, che gli facesse luogo.

Assegnazione de' luoghi, dove avessero a sedere i Sanatori e gli altri di altro ordine.

Essendosi adunque ordinato per deliberazione del senato che ogni volta che in luogo alcuno si celebrassero feste e spettacoli pubblici, i primi luoghi da sedere si lasciassero vacui per li senatori, non volle Augusto che gli ambasciadori mandati a Roma dalle terre libere e confederate sedessero nel luogo de' senatori. per aver inteso ch'egli usavano qualche volta di mandarne alcuni nati di sangue servile. Ordino il luogo a' soldati, separato dal popolo; ai plebei che avevano moglie assegnò i luoghi proprii, a' gioyanetti nobili diede il luogo loro separato dagli altri e vicino a quello de pedagoghi. E ordino che niun fanciullo piccolo sedesse nel mezzo dello spazio, tra la moltitudine del popolo. Non volle che le femmine stessino a vedere, se non dalla parte più alta, che veniva ad esser più remota, nè pur il giuoco degli accoltellatori (4), il quale per l'addietro era usanza di stare a vederlo alla mescolata. Solo alle vergini vestali diede un luogo nel teatro separato da tutti gli altri, dirimpetto alla residenza del pretore. Proibi interamente, che al giuoco e spettacolo di coloro che ignudi facevano alle braccia, saltavano e correvano, vi si trovasse alcuna donna; di maniera che sendogli ne' giuochi e feste che si facevano per i pontificali, quando entravano nel pontificato, addomandato un paio di giuocatori di pugna, fece indugiar la festa al giorno seguente; e ordinò che la mattina a

<sup>(1)</sup> Accoltellatori lo stesso che gladiatori.

buon'ora si facesse cotal giuoco della pugna; e per bando fece intendere, che niuna donna venisse nel teatro a veder la festa avanti le diciassette ore, acciò che non si trovassero presenti a tale spettacolo.

In qual maniera e da qual luogo stesse egli a mirare gli spettacoli.

Quando si celebravano i giuochi circensi, stava a vederli il più delle volte in casa de' suoi amici e liberti, alcuna volta nei tempii degli Iddii, e così standosi a sedere, come persona privata, con la moglie e con i figliuoli, consumava una gran parte del giorno, e qualche volta parecchi giorni alla fila, in vedere tali spettacoli. E perche a lui s'apparteneva rappresentarsi in pubblico, come principale e giudicatore di tali giuochi e spettacoli, mandava alcuni altri in suo scambio, scusandosi prima col popolo e pregandolo, che si contentasse di quelli che farebbero l'uffizio per lui, ed a lui lasciassero goder la sua quiete. Mentre che si celebravano dette feste, stava a vederle con somma attenzione e non voleva che gli fusse dato impaccio alcuno: credo per fuggir quel carico, che si ricordava essere stato dato a Cesare suo padre, il quale universalmente da ognuno era biasimato, che mentre che tali giuochi si facevano, non attendeva ad altro che a scrivere e leggere lettere e memoriali: o sì veramente lo faceva, per il gran piacere e diletto che e' ne pigliava; siccome spesse volte liberamente e senza simulazione usò di dire. E che e' si dilettasse grandemente e pigliasse gran piacere di cotali feste, lo dimostra l'aver lui molte volte ne' giuochi de' gladiatori e feste fatte da altri, e non in suo nome, aggiunto, oltre a' premii ordinarii che si davano a' vincitori, alcuni doni e presenti del suo. E a niuno spettacolo di quelli, che si celebravano in Grecia, si trovò, che e' non facesse qualche dono a quelli che giuocavano, secondo i meriti di ciascuno. Stette a vedere congrandissima attenzione il giuoco delle pugna, e massime quando giuocavano i paesani; e non solamente quelli, che eran pratici ed esercitati, e che ordinariamente eran deputati per giuocare, ed alcuna volta messi alle mani con quelli di Grecia, ma ancora le schiere de' terrazzani, che ne' borghi e per le strade tra loro e senza alcun arte o ordine combattevano. E finalmente tolse a favorire e prese la protezione di tutti coloro, di qualunque sorte fussero, che con l'opera loro intervenivano ne' pubblici spettacoli. Ai giuocatori di braccia mantenne ed acrebbe i privilegii:

volle che il premio (1) de' gladiatori che si portavano bene, fusse l'esser disobblighi in tutto da tal esercizio, altrimenti non se ne potesse forzar nessuno a comparire in campo. Levò ai pretori e agli edili e magistrati, l'autorità, la quale prima per un'antica legge avevano, di potere sforzare e comandare agl'istrioni, che si rappresentassero alle feste in qualunque luogo e tempo paresse loro. E circa a' giuocatori di braccia, di pugna, d'armi, di saltare e correre, avendo fatto loro le sopraddette abilità, volle che poi. quando e' comparivano in campo, facessino il debito loro: ne gli risparmio in conto alcuno. Con gl'istrioni e recitatori di commedie si portò rigidamente; e intra l'altre, avendo ritrovato, che un certo Stefanione, maestro di commedie, secondo il costume romano aveva fatto vestire una gentildonna e tagliatogli i capelli a guisa di fanciullo, e menatosela dietro a uso di servidore. fattonelo esaminare dal pretore preposto a tali spettacoli, nel portico del suo palazzo, in presenza d'ognuno lo fece dipoi scopare, e andare attorno per la città e per li tre teatri principali, con grandissima sua vergogna e vituperio, e confinollo. Oltre di questo avendo un altro simil maestro, chiamato Pilade, contro alla legge, mostro a dito e fatto vedere a tutti i circostanti uno. il quale, mentre che e' recitava una commedia, gli aveva fischiato dietro, fece che detto Pilade non potesse star ne in Roma, ne in Italia.

#### Riordinazione delle cose d'Italia.

Avendo Augusto in cotal guisa ordinato la città e riformate le cose di dentro, condusse in Italia ventotto colonie per riempirla di gente ed adornarla in molti luoghi con muraglie ed edifizii bellissimi, assegnando alle città di quelle rendite ed entrate pubbliche; e diede loro tanta autorità e dignità, che gli abitatori di quelle in molte cose potevan dire d'esser pari ai cittadini romani. Ed intra le altre trovò modo, che anco elleno potessero intervenire alla creazione de' magistrati, che si facevano in Roma; ordinando che i principali di quelle colonie, chiamati decurioni, ciascuno nella sua terra, squittinassero quelli, che a loro parevano, e notati e suggellati i partiti, gli mandassero in Roma, in tempo che e'comparissino il giorno, che detti magistrati in Roma



<sup>(1)</sup> Il sentimento è questo. Che non potessero esser costretti i Gladiatori a pugnare quando non fosse proposta a' Vincitori per premio la liberta.

si creavano. Ed acciocche in ogni luogo fusse copia d'uomini valorosi, ordinò per tutto una milizia a cavallo, discernendo in tal ordine tutti quelli che l'addimandavano, e che dalle lor terre gli erano preposti. E perchè i popoli, generando, multiplicassero, ed andando esso in persona a riveder le regioni e i luoghi, si della città di Roma, come dell'altre città d'Italia, a tutti quelli plebei che avevano figliuoli e figliuole di buona fama, distribuiva per ciascuno di detti figliuoli venticinque fiorini.

## Assettamento delle cose dell'altre provincie.

Delle provincie di maggior importanza, e che a reggerle per via di governatori, anno per anno, era molto difficile e pericoloso, ne riservò a sè il governo; in tutte l'altre mandava i proconsoli, traendeli per serte: e nondimeno non servò sempre tale ordine, ma spesse volte andò in persona, tanto in quelle dove ei mandava i governatori, quanto in quelle che per sè s'era riservate. Privò della libertà alcune città confederate, le quali per loro discordie e sedizioni andavano in rovina. Alcune altre, che erano indebitate, sovvenne di danari ed alcune altre rovinate da terremuoti le rifece e le riedifico. E per ristorare i cittadini di quelle terre, che allegavano di essersi condotte in miseria per i travagli in servigio del popolo romano, a una parte concesse che e' godessero i medesimi privilegii, che i cittadini romani, e ad un'altra quelli, che godevano i Latini. Io non credo che sia provincia alcuna, dove non sia andato, eccetto che pell'Africa e in Sardegna. Ma disegnando di trasferirsi ancora in queste due provincie, scacciato ch'egli ebbe Sesto Pompeo di Sicilia, fu impedito allora dalle continove e smisurate tempeste del mare, ne se gli offerse dipoi occasione, o cagione alcuna di andarvi.

## Ordinazioni intorno ai Regni conquistati.

I regni de' quali egli s'insignori per forza e per ragion di guerra, da alcuni infuora, o esso gli rende ai medesimi, ai quali aveva tolti o egli ne rivesti nuovi re. Fece ancora molti parentadi (4) tra i re suoi confederati, e s'intrattenne sempre molto

(1) La vera versione delle parole di Svetonio è questa. Procurò ancora, che i Re suoi confederati s'apparentassero scambievolmente, intento sempre a favorire i loro parentadi, e inframmettersi ancora a rappacificarli insieme, e tenne parimente, ecc.

umanamente con parenti ed amici di qualunque sorte, e tenne parimente cura di ciascuno, come di membra e parti dell'imperio romano. Uso ancora di dare tutori a' pupilli, per fino che ei pervenissino in età di discrezione; e similmente a quegli, che erano impazziti, fino a che e' ritornassero in cervello; ed allevo ed ammaestro insieme co' suoi figliuoli, molti di quegli d'altri.

Riforma delle legioni e della soldatesca ed altri ordinamenti.

Distribui i soldati proprii e gli ausiliarii: ordino che un'armata stesse a Miseno ed un'altra a Ravenna, per (1) guardia dell'uno e dell'altro mare; e de' predetti soldati ne scelse un certo numero parte de' quali servivano per guardia della persona sua, e parte per guardia della città. E licenzió la guardia de' Calaguritani. ch'egli aveva tenuto insino ch'egli ebbe vinto Marco Antonio; e similmente la guardia de' Germani, tenuti insino da che Varo fu rotto e sconfitto in que' paesi, per guardia della persona sua. E nondimeno non volle mai, che in Roma stessero più che tre compagnie di que' soldati e senza alloggiamenti: le altre compagnie era solito di verno e di state mandarle alle stanze per le terre vicine. Ed in qualunque parte dell'imperio romano si ritrovavano i soldati, a tutti fece una provvisione perpetua, secondo il grado di ciascuno, e dichiarò loro ancora, insino a quanto tempo dovevano essere obbligati alla milizia: e la provvisione, la quale dopo ch'egli erano disobblighi e licenziati, voleva lor dare durante la vita loro, acciocche nell'esser disobblighi troppo per tempo, ed ancora robusti e gagliardi di corpo, o sì veramente cacciati dalla necessità, non fussero sollevati a pigliar l'arme contro allo imperio romano, ed acciocche la spesa nel mantenergli e pagargli in perpetuo e senza difficoltà si potesse sostenere, ordinò uno erario particolare per i lor pagamenti col porre nuove gravezze e dazii sopra alle mercanzie. Ed-acciocche con più prestezza ed in un momento si potesse dare e ricevere gli avvisi, come le cose passavano nelle provincie, nel principio mise alle poste certi spediti e bene in gambe per tutte le strade maestre, che portassero le lettere innanzi ed in dietro, consegnandole l'uno all'altro. Ed avendo dipoi trovato migliore spediente, ordinò in luogo de' predetti giovani le carrette, in su le quali, quello che portava gli avvisi, montando posta per posta, in persona si con-

(1) Svetonio dice: Distribui per le provincie i soldati proprii.

ducesse; acciocche oltre alle lettere, potesse, accadendo, anco di bocca riferire quel ch'era di bisogno.

Del suo suggello e come costumasse di scriver le date alle lettere.

Nel suggellare le bolle, i memoriali e le lettere, nel principio usava la impronta di sfinge; appresso cominciò ad usare quella di Alessandro Magno; ultimamente la sua intagliata di mano di Dioscoride, con la quale dipoi i principi, che gli succedevano, di mano in mano continuarono di suggellare le loro: poneva nen solamente il dì, ma l'ora ed il punto, nel quale erano date le sue lettere.

#### Della sua clemenza.

Molti e grandi esempli ci sono della sua clemenza, e come egli era umano e civile. E per non andare raccontando quanti e quali sieno stati quelli della fazione contraria, a'quali non solo perdonò e salvò la vita, ma permettè anco dipoi, che e'tenessero i principali luoghi nelle città, dirò solamente di due uomini plebei, i quali, rispetto a quello ch'eglino avrebbero meritato, furono da lui leggermente puniti; l'uno fu Giunio Novato, il quale avendo mandato fuora, sotto nome di Agrippa giovane suo nipote, una epistola contro di lui, piena di parole ingiuriose e villane, fu solo da lui condannato in una piecola somma di danari: l'altro fu Cassio Padovano, il quale ritrovandosi in un convito. dove era gran numero di persone, usò di dire mòlto audacemente, come e' non gli mancava, nè la voglia, nè l'animo d'ammazzare Augusto; di che egli non ricevè altra punizione che un leggiero esilio. Essendo davanti al suo tribunale, per conto d'una sua lite, Emilio Eliano cordovese, ed essendogli intra l'altre cose apposto dall'accusatore, per renderlo più odioso. ch'egli aveva sempre avuto male animo verso di Augusto ed andavane sparlando, Augusto rivoltosi allo accusatore, e mostrando d'essere alterato grandemente, disse; io avrei caro, che tu me ne certificassi, che io farei conoscere a Eliano, che io ho la lingua anch'io e saprei dire di lui più, ch'egli non ha detto di me; poi non volle ricercar più oltre, ne allora, ne mai. Dolendosi ancor Tiberio di cotal cosa per lettere troppo caldamente con Angusto, gli rispose in questo modo. Non voler, Tiberio mio, in questa cosa lasciarti così trasportare dalla giovinezza e dalla volontà; e non ti paia strano che ci sia chi abbia ardire

di dir male di noi, che non è poco che la fortuna abbia levato a questi tali di potercene fare.

Gli onori che gli furono conferiti e che da lui sono stati sprezzati.

Quantunque egli sapesse, che ordinariamente si costumava nelle provincie di edificar tempii in enore de' proconsoli, che ne erano stati governatori, non volle mai accettarne alcuno in nessuna provincia, se non in nome suo e della città; ma in Roma non volle mai per conto alcuno ricevere tale onore; e certe statue d'argento, che gli erano state poste in pubblico, tutte le disfece e fondutele, fece certe tavole e deschi d'oro; e le pose nel tempio di Apollo Palatino. Facendogli il popolo grandissima instanza, che e' fosse contento di accettare la dittatura, inginocchiatosi e lasciatosi andar giù la toga, e mostrando il petto ignudo con grandissima sommissione, gli prego che piacesse loro non lo incaricare.

Della cosa stessa e di alcuni suoi modi civili.

Ebbe sempre in odio e grandemente l'esser chiamato signore, riputandoselo a vergogna e vituperio, e tra l'altre, stando una volta a veder recitare certe favole in pubblico, accadde che da uno de' recitatori fu detto, ad un certo proposito, in un verso di detta favola: O signore giusto e buono: onde tutto il popolo, quasi che e' fusse detto per amor di Augusto, mostrandone grande allegrezza, si volto verso lui, di che egli colle mani e col volto fece segno, che e'non gli piacessero cotali sciocche adulazioni: e nel giorno seguente mando un bando, dove gravissimamente riprese il popolo di simili leggerezze; e da allora innanzi non volle mai da niuno esser chiamato signore, ne dai nipoti suoi da vero, o da beffe: e proibì ancora, ché tra loro per conto alcuno non si chiamassero signori. Non entrò mai, nè si partì d'alcuna città e terra, se non da sera, o di notte; acciò che niuno della terra venisse ad incontrarlo, o a fargli compagnia per onorarlo. Quando era consolo andava sempre appie per la città; e fuori del consolato si faceva portar coperto sopra un seggiola, Era molto facile e universale nel dare udienza, facendo metter dentro insino agli uomini vili e di bassa mano, che venivano a salutarlo alla confusa; e con tanta benignità e piacevolezza stava ad ascoltare tutte quelle persone, che per loro bisogno gli andayano a parlare; che porgendogli una volta uno un memoriale,

e tremandogli la mano, come a percona timida e di poco animo, Augusto gli disse burlando: e' pare che tu abbia a porger danari all'elefante. Il giorno che si aveva a ragunare il senato, per non tener modi straordinarii dagli altri senatori, non salutava mai, nè faceva motto ad alcuno di loro se non in senato: e quando si erano posti tutti a sedere, salutandogli tutti a uno a uno, nominatamente, senza che niuno gli avesse a ricordare i nomi loro: e similmente nel partirsi, avanti che e'si levassero da sedere, a ciascuno di loro diceva: state sano. Rade volte si lascio vincere di umanità e cortesia. Non mancò mai di ritrovarsi alle celebrazioni del nascimento o delle nozze di ciascuno, per onorargli, se non poi che egli era già vecchio ed in alcuni dì, per essere stato un giorno, che si celebravano certe nozze sbattuto dalla. calca delle genti, che vi erano concorse. Gallo Terrinio senatore, il quale non gli era molto amico, sendo in un subito accecato, e avendo perciò deliberato non voler mangiar per morirsi, lo andò a visitare; e di maniera lo confortò e consolò, che levandolo da tal proposito, lo mantenne in vita.

### La sua tolleranza co' presontuosi e temerarii.

Parlando una volta in senato gli fu detto da uno: io non t'ho inteso; e da un altro: io ti risponderei, se mi fosse concesso di parlare. Ed alcuna volta partendosi esso dal senato tutto adirato, per la confusione che v'era e per il grande strepito, che facevano i senatori nel disputare e contraddirsi l'uno all'altro, vi furono alcuni che sputarono queste parole: che e' bisognava trovar modo, che a' senatori fusse lecito di parlare delle occorrenze della repubblica. Antistio Labeone, essendoli tocco nel senato a chiamare uno de' tre, che erano sopra allo eleggere e squittinare i senatori, chiamo Marco Lepido, nimico di esso Augusto e che allora era sbandito; e dicendogli Augusto, che ben gli era mancato chi eleggere, rispose, che ognuno aveva la sua opinione: e così il parlare liberamente e usare parole sinistre, non fu mai da Augusto ripreso a malignità.

## Libelli fatti contro di lui.

Quantunque e l'ossero molte volte appiccati nel luogo, dove si ragunava il senato, alcuni scritti in suo dispregio e disonore, non perciò ne fe'mai caso; ma 's'ingegno per ogni verso di mostrare, che tali cose contro di lui eran mal fatte, senza ricercare altrimenti chi ne fussero stati gl'inventori. Ordino bene, che per lo avvenire fusse gastigata e punita qualunque persona, che avesse avuto ardire di mandar fuori sotto nome d'altri, o scritti, o versi in vituperio e disonor di alcuno.

### Sua moderazione e umanità nell'operare.

Sendo provocato e incitato da alcuni maligni e prosontuosi, con certe loro facezie e motti mordaci, che gli davan carico, chiuse loro la bocca per via di bando. E volendo provedervi il senato con torre a tali uomini la facoltà di poter fare testamento, non lasciò seguir tal deliberazione. Nel giorno della creazione de' magistrati andava attorno sempre insieme con quelli, che, secondo l'instituto di Cesare, a lui toccavano a proporre e mettere innanzi, a domandare i magistrati, e supplicando con quelle cerimonie e sommissioni, che si costumavano, esso rendeva ancora nelle sue tribù i partiti come privato cittadino. Non aveva punto per male d'essere ne giudizii esaminato per testimonio, ne da giudici riprovato. Fece una piazza: ma per non avere a guastare e rovinar le case che gli erano propinque, molto minor di quello che si conveniva. Non raccomando mai i suoi figliuoli al popolo, che egli non aggiugnesse sempre, in caso che lo meritino. Ed entrando nel teatro i detti figliuoli ancora fanciulletti, tutto il popolo si rizzo, per far loro onore con gran festa e plauso: il che ebbe molto per male, e gravissimamente se ne dolse, come di cosa non conveniente alla età loro. Voleva che gli amici suoi fussero grandi e potenti nella città, ma non già di più autorità che gli altri, e fussero parimente sottoposti alle leggi. Esaminandosi Nonio Asprenate suo parente stretto, sopra un'accusa postali da Cassio Severo, per conto di certi veleni, volle che il senato lo consigliasse, in che maniera si doveva in cotal caso governare; perche dubitava, che pigliandolo a difendere, non togliesse alle leggi un delinquente, e mancandoli, non si pensasse che egli lo abbandonasse come colpevole, e in cotal modo fusse il primo che lo condannasse. Ed esortandolo il senato, che pigliasse tal protezione, stette a sedere tra le panche per alguante ore tacito, senza pure lodare in parte alcuna il parente, come era costume farsi per gli amici, che si trovavano in simil grado. Ritrovandosi ancora in persona ad aiutare e difendere i suoi clienti, infra gli altri difese un suo favorito, che gli portava lo scudo in guerra, il quale era stato accusato, per aver fatto certe soperchierie. Solo una volta libero

uno delle mani de'giudici, avendolo nondimeno con molte preghiere chiesto di grazia allo accusatore, in presenza de'giudici; e questo fu Castriccio, il quale era quel che gli rivelò già la congiura di Murena.

#### L'amor de' Romani verso di lui.

Quanta benevolenza e' si acquistasse con ognuno per cotali sue opere, facilmente si può giudicare. Lascerò andare di raccontare le deliberazioni del senato in onor suo; perche parrebbe forse, che essi fussero mossi, o per non poter far altro, o per essersi vergognati di far altrimenti. I cavalieri romani ogni anno. senza esserne ricerchi, unitamente celebravano il di del suo nascimento due giorni alla fila; e similmente tanto i senatori, quanto i cavalieri e popolani, ogni anno gittavano danari nel lago Curzio, che è tra il Palazzo ed il Campidoglio, per voto fatto per la salute sua; appresso il primo di di gennaio, che è capo di anno, gli donavano la mancia nel Campidoglio. Ne mancavano di osservare tale usanza, ancora che ei fusse assente dalla città; de' quali danari ne comperava statue di Iddii di grandissimo pregio, dicandole e distribuendole in questo borgo ed in quello: come la statua di Apollo nel borgo de' Pianellai; quella di Giove nel borgo dove abitavano i maestri delle tragedie; ed alcune altre nello riedificare la sua casa nella region Palatina, che era abbruciata. I soldati vecchi, le decurie de'giudici, le tribù ed ogni altro di qualunque sorte, spontaneamente e ciascheduno secondo il suo potere, gli portarono denari, ed egli solamente dei danari, che gli erapo posti innanzi a monti, ne levava una picciola moneta per ciascuno. E quando tornava in Ròma di qualche provincia, tutti l'andavano ad incontrare ed accompagnavanlo sino a casa, sempre cantando e pregando gl'Iddii lo mantenessino in somma felicità. Osservarono ancora sempre di non giustiziare alcuno, quando tornando di tali luoghi entrava nella città.

# Onore conferitogli dal Senato e dal Popolo Romano-

Il senato ed il popolo romano unitamente ed in un subito si accordarono che e fusse chiamato padre della patria; e la plebe fu la prima, avendogli mandati perciò ambasciatori a salutarlo con tal cagione sino ad Anzio, dove esso si trovava; non volle per allora accettare tale onore. Di nuovo in Roma un giorno che si celebravano certe feste, se gli fece incontro unitamente, e coronollo d'alloro, chiamandolo a viva voce padre della patria. Di poi il senato sendo ragunato senza altro partito, o gridar a viva voce, ma per Valerio Messala lo mandarono in nome di tutti a salutare, il quale parlò in questa sentenza: « Il senato insieme con il popolo romano, o Cesare Augusto (il che pregan gl' Iddii che sia con somma felicità tua e della casa tua, perchè pregando in tal modo per te, pensiamo di pregar parimente per la salute e felicità perpetua di questa Repubblica), unitamente e d'accordo ti salutano padre della patria. » Augusto allora lagrimando gli rispose con queste parole: « Avendo ottenuto quello che io ho lungamente desiderato, o padri conscritti, di che debbo io pregar più gli Iddii immortali, se non che mi concedano, che questo vostro comune consenso e buona opinione verso di me , sino all'ultimo fine della mia vita si mantenga? »

Onori fatti al suo medico per averlo risanato, e di quelli a lui conferiti spezialmente da alcun cittadino o città.

Ed essendo Áugusto sanato e libero di una infermità gravissima e pericolosa, per opera di Antonio Musa suo medico, fu posto in pubblico una statua a detto Antonio, vicino a quella di Esculapio; avendo ciascuno, secondo la facoltà sua, contribuito alla spesa. Alcuni padri di famiglia alla lor morte lasciarono per testamento, che in Campidoglio fussero condotte alcune bestie per sacrificare, con una scritta inuanzi che dicesse, che ciò si faceva per soddisfare al voto fatto da loro, se morendo lasciavano Cesare in vita sano e salvo. Alcune città d'Italia presero il principio dell'anno dal di che egli era entrato la prima volta in detta città. La maggior parte delle provincie, oltra i tempii e gli altari fatti in nome sao, ordinarono nella maggior parte delle lor terre, che ogni cinque anni si celebrassero certe feste in onor suo.

# Altro onore conferitogli.

I re suoi amici e confederati, ne'lor regni ciascuno di loro in particolare', edificarono città, chiamandole cesaree; e tutti insieme deliberarono a comune spesa, di fornire il tempio di Giove Olimpio in Atene, anticamente cominciato e dedicarlo al suo genio; e spesse volte partitosi de'lor regni, non solo per Roma, ma aucora nell'andar lui attorno per le provincie, con le toghe e senza insegne regie, a guisa di clientoli l'accompagnavano.

8 Systonio. Vite dei Cesari.

Quel ch'egli fosse internamente e nelle cose domestiche.

Avendo di sopra trattato della vita di Augusto, circa le cose pertinenti al governo universale della Repubblica e di tutto lo imperio romano, in tempo di pace e di guerra; andremo ora descrivendo la sua vita particolare e domestica, e in che maniera e con che fortuna visse in casa tra i suoi dalla gioventù insino all'ultima vecchiezza. Nel primo suo consolato resto senza madre: essendo di cinquantaquattro anni, morì Ottavia sua sirocchia; all'una ed all'altra delle quali, avendole ia vita grandemente onorate e riverite, fece ancora loro in morte grandissimi onori.

#### Delle sue spose e mogli.

Sendo giovanetto, gli fu sposata la figliuola di Publio Servilio Isaurico; ma dipoi riconciliato con Marco Antonio, dopo la prima discordia nata tra loro, a richiesta e preghiera dei soldati, dall'una e dall'altra parte, che desideravano, per istabilirla, si congiugnesse la loro amicizia insieme per parentado, tolse per moglie Claudia, figliastra di detto Marco Antonio, nata di Fulvia e Publio Clodio, appena da marito. Ed essendo nato tra lui e la detta Fulvia sua suocera certo sdegno ed odio intrinseco, la licenziò senza aver consumato il matrimonio. Dopo questa, prese per moglie Scribonia, che aveva avuto innanzi due mariti, amendui stati consoli; e dell'uno aveva avuti figliuoli. Licenziò ancora questa fra poco tempo, non potendo più (siccome egli scrive) sopportare la perversità dei suoi costumi; e subito si fece concedere a Tiberio Nerone la sua moglie Livia Drusilla, che era pregna, la quale sommamente gli piacque e perseverò di amarla sempre, insino all'ultimo della sua vita.

### Della figlia e dei matrimonii di quella.

Di Scribonia ebbe una figliuola chiamata Giulia; di Livia non ebbe figliuoli, il che sopra ad ogni cosa desiderava; avendola pregna, si sconciò in un figliuolo maschio. Giulia primieramente maritò a Marcello figliuolo di Ottavia sua sirocchia assai giovinetto; appresso morto il detto Marcello, la maritò a Marco Agrippa, il quale avea per meglie Marcella figliuola di Ottavia sua sirocchia. Ma Augusto fece tanto con Ottavia, che Agrippa licenzio Marcella e divenne genero di Augusto. Essendo morto ancora questo, poiche ebbe

lungo tempo esaminate le condizioni e qualità di molti, insino dell'ordine equestre, finalmente la diede a Tiberio suo figliastro, costrettolo a licenziar la moglie che era pregna è di cui aveva figliuoli. Scrive Marco Antonio, che Augusto la prima volta (1) sposo Giulia al suo figliuolo Antonio, dipoi a Cotisone re dei Geti; e nel medesimo tempo avere ancora addomandato a rincontre per moglie la figliuola del detto re.

# De suoi nipoti per via di Giulia.

Ebbe di Agrippa e di Giulia tre nipoti, Gaio, Lucio ed Agrippa, e due pipoti, Giulia ed Agrippina. Maritò Giulia a Lucio Paulo, figliuolo di Paulo censore: Agrippina a Germanico nipote di Livia Drusilla sua moglie. Adottò Gaio e Lucio, comperati per assem et libram dal padre Agrippa (modo antico di comperare) molto giovanetti, gli cominciò ad introdurre nelle azioni della Repubblica, e disegnati consoli acciocche s'addestrassero e diventassero esperti nelle cose importanti e ne'maneggi della Repubblica, gli mando ne'governi delle provincie, fecegli capitani negli eserciti. Allevo la sua figliuola e le nipoti di tal maniera, che ancora le avvezzo a filare la lana; nè le lasciava parlare o far cosa alcuna se non in palese, ordinando che di per di fusse notato e scritto in su uno libro ciò ch'elle facevano e dicevano a uso di giornale. Sopra ad ogni altra cosa proibi loro il parlare o conversare con forestieri; di maniera che sendo andato Tucinio, giovane nobile e molto leggiadro, a Baia a visitar Giulia sua figliuola, Augusto gli scrisse, che egli s'era portato poco costumatamente, ad essere andato a Baia a visitar la sua figliuola. Insegnò a'nipoti leggere e notare, ed esercitarsi in altre cose simili. la maggior parte di queste cose per se medesimo, ed in niuna cosa in loro più si affatico, che in fargli nello scrivere imitar la sua mano. Sempre che cenava, gli faceva star con lui a mangiare in piè di tavola. Quando andava in viaggio, se gli faceva sempre cavalcare innanzi, o intorno alla sua carretta.

### Malavventurato nella sua discendenza.

Sendo Augusto molto contento ed allegro de suoi figliuoli e nipoti, parendogli che e fussero ben costumati e da sperarne

(1) La parola, che usa Svetonio, è quella di despondisse, che in questo luogo devesi tradur per il verbo promettere

ogni bene, ebbe in questo la fortufa poco favorevole; imperocchè fu costretto, da disonestissimi portamenti di Giulia sua figliuola e Giulia sua nipote, a confinarle. Gaio e Lucio morirono amendui in ispazio di diciotto mesi, Gaio in Licia, Lucio a Marsiglia; onde per questo adotto Marco Agrippa, il terzo de' suoi nipoti, ed insieme Tiberio suo figliastro, in piazza, secondo la legge curiata; de quali Agrippa in breve tempo, per la natura sua rozza e villana, disposta a tutti i vizii é scelleratezze, fu da lui diseredato. privato della casata e confinato a Sorrento. Pigliava manco dispiacere quando alcuno de suoi moriva, che quando commetteva qualche cosa contro all'onor della casa sua; imperocché non si contristò tanto della morte di Gaio e di Lucio, guanto de portamenti disonesti della figliuola e della nipote. Della figliuola prese tanto edegno ed in tantà ira s'accese, che non si potè contenere di non manifestare al senato i portamenti suoi ; il che fece per una lettera recitata in senato dal questore, che esso per la vergogna non si volle trovare presente e stette molti giorni che non si laseiò veder da nessuno, e deliberò anco di farla morire. Occorse nel medesimo tempo, che una serva di Giulia, sua fidata e consapevole de' suoi adulterii, chiamata Feda, da se stessa s'impiccò; onde egli disse, che più presto avrebbe voluto esser padre di Feda, che di Giulia. Privolla ancora del bere vino e del vestire ornatamente. E proibì che niuno, o fusse servo, o fusse libero, l'andasse ne a vedere, ne a visitare, senza sua licenza, Quelli, a cui dava licenza, voleva prima esser certificato dell'etàloro, di che statura, di che carnagione e se avevano alcun segno, neo, o margine alcuna per la persona. Finalmente, dopo cinque anni, la cavo dell'isola e fecela venir ad abitare in terra ferma, con condizioni alquanto più dolci; nè si pote per modo alcuno vincerlo con preghiere, nè impetrar da lui, che in tutto la liberasse. E pregandonelo spesse volte il popolo romano e facendogliene ad ogni ora maggiore istanza, usò dire in un parlamento: « cotali figliuole e cotali mogli possiate aver voi.» Un figliuolo che nacque di Giulia sua nipote, dopo che ella era stata condannata, giudicando che e' non fusse legittimo, non volle che venisse a luce, ne che fusse nutrito ed allevato. Agrippa che era confinato a Sorrento, non diventando punto savio, anzi ogni giorno andando di male in peggio, da Sorrento lo confinò in una isola, ed attorno attorno gli pose guardie di soldati, ed ordino per deliberazione del senato, che ei vi fusse confinato in perpetuo. E tanto era il dolore e dispiacere che si pigliava di si fatte cose, che ogni volta che e'sentiva ricordare Agrippa, o

l'una, o l'altra Giulia, sospirando e dolendosi, usava di dire questo verso d'Omero, la cui sentenza è questa: « Quanto erabene ch' io morissi senza moglie e senza figliuoli. » E non altrimenti soleva chiamare Agrippa e le due Giulie, che tre sue fistole o suoi cancheri.

Difficile nel far le amicizie e costante nel conservarle.

Non così di leggieri pigliava l'amicizia di ognuno, ma era molto stabile e fermo in mantener quegli amici, che una volta s'aveva eletti; e trattavali non solo onoratamente e secondo i meriti e virtù di ciascuno, ma andava ancora comportando i vizii e difetti loro, quando non erano di molta importanza. E che sia il vero, di tutto il numero degli amici suoi, niuno se ne ritrovava essere stato da lui maltrattato, da Salvideno Ruffo e Cornelio Gallo in fuora; l'uno de' quali, sendo di vil condizione, avea fatto salire insino al consolato, il quale tentando di fare innovazione e turbar lo Stato, lo dette nelle mani de'senatori, che lo condannassero. L'altro pur di bassa condizione, avendolo mandato al governo dell'Egitto, fu costretto, per la sua ingratitudine e tristi portamenti, a proibirgli che non gli capitasse in casa e non andasse in alcuna di quelle provincie, che egli si era riservate. Ma sendosi il prefato Gallo, per molti richiami e querele, che gli furon poste, per le severe deliberazioni del senato fatte contra di lui, condotto ad ammazzarsi, commendò sommamente la benevolenza de senatori verso di sè, che contra cui l'offendeva, facessero tali dimostrazioni. Ma dall'altra banda pianse e dolsesi della sua mala sorte, che egli solamente fusse costretto col suo sdegno nuocere agli amici più che non desiderava. Il rimanente de suoi amici e per autorità e per facultà. insino che e' visse, furono de' principali di ciascuno ordine della città, non ostante che alcuna volta l'offendessero; imperocchè qualche volta (per non parlar di più) avrebbe avuto caro, che Marco Agrippa fusse stato un poco più paziente e Mecenate più segreto: conciossiacosachè quegli per leggier cosa insospettito della rigidezza di Augusto verso di sè, e perchè Marcello gli era anteposto, lasciato ogni cosa in abbandono se ne andasse a Mitilene; questi rivelasse a Terenzia sua moglie in segreto, come s'era scoperta la congiura di Murena. Volle ancora esso scambievolmente dagli amici esser amato e che ne facessero segno. tanto in vita, quanto in morte; perchè quantunque egli si curasse poco de lasciti, che gli erano fatti dai testatori, come

quello, che non ne volle mai accettare alcuno da coloro, che ei non conoscevá; nondimeno molto solennemente e curiosamente andava ricercando, se gli amici suoi alla lor morte avessero fatto ne'lor testamenti alcuna menzione, o segno di ricordarsi di lui: e trevando o intendendo, che se ne fussero passati di leggieri e freddamente in nominarlo nella prefazione del testamento, e non con quelle onorevoli e cerimoniose parole, che si conveniva, tanto per l'amicizia ch'era tra loro, quanto per ogni altro rispetto, se ne dolea sconciatamente, e pel contrario grandemente si rallegrava, se con grate ed amorevoli parole di lui avevano fatto menzione. L'eredità o lasciti, che gli pervenivano per i testamenti degli amici, che avevan figliuoli, usava o di subito restituirli a'lor figliuoli, o s'eglino erano pupilli, il giorno che e'pigliavano la toga virile, o quando e'celebravano le fornozze, gli restituiva loro; con aggiungervi qualche cosa di suo, così a' maschi, come alle femmine, quando si maritavano.

# Suo rigore e clemenza verso i liberti,

Fu Augusto non manco severo, che elemente e grazioso verso i suoi servi e liberti. Tenne appresso di sè molti liberti, dei quali onorò grandemente Licinio, Encelado e molti altri. Accorgendosi, che un suo servo chiamato Cosinio teneva male animo verso di lui, non gli fece altro, che tenerlo co' piè nei cenni. Ed un giorno andando a sollazzo insieme con Diomede suo dispensiere, scoprendosi loro all'improvviso un porco salvatico, il quale correndo ne andava difilato alla volta loro, il detto Diomede per la paura afferratosi ad Augusto, se lo parò davanti, perche gli fu da Augusto più presto a timidità che a malignità imputato. E quantunque la cosa passasse con non poco suo pericolo, conoscendo ch'ella non fu fatta da colui maliziosamente. la converti in burla. Fece morire Proculo suo liberto, uno dei suoi favoriti, avendo ritrovato ch'egli andava adulterando certe gentildonne. Ad Attalo suo cancelliere, per aver mostro e rivelato una sua lettera ad uno per cinquanta scudi, fece spezzar le gambe. E perchè subito che Gaio suo figliuolo governatore della Licia ammalo, e poi che fu morto, i ministri ed il pedagogo di quello cominciarono superbamente ed avaramente a trattar que' popoli, attaccato loro un gran peso al collo, gli fece gittare in fiume.

#### Vituperii della sua prima gioventu.

Nella sua prima giovinezza fu infamato, in varii modi, per i suoi disonesti portamenti. Sesto Pompeo lo tassa come uomo effeminato e libidinoso. Marco Antonio dice, che Cesare lo adotto per aver praticato seco disonestamente. Similmente Lucio fratello di Marco Antonio dimostra nel suo scrivere, Cesare aver côlto il fior della sua pudicizia. E che ancora per settemila cinquecento scudi si sottomesse impudicamente ad Aulo Ircio; e come egli usava di abbronzarsi le gambe e le coscie con il guscio della noce affocato, perchè i peli venissero fuori più delicati e morbidi. Un giorno ancora, che infra l'altre favole e commedie si recitava la favola di Cibele madre degli Iddii, nella quale s'introduceva uno de'sacerdoti di quella, chiamati Galli, che colle mani batteva e sonava uno stromento tondo a guisa di nacchera, quale detti sacerdoti usavan sonare in onor di Cibele. avendo uno de' recitatori accennato verso detto sacerdote e recitato un verso in questa sentenza: Vedi quel cinedo come tempera il mondo col dito: il popolo ch'era presente tutti ad una pensarono e tennero per certo, che cotal verso fusse stato detto per tassare ed infamare Augusto, di che fecero manifesti segni.

### Gli adulterii e libidini dello stesso.

Acconsentono anco i suoi amici, lui aver commessi di molti adulterii, ma scusandolo con dire, che egli non lo facea mosso da libidine, ma astutamente per poter meglio intendere i disegni ed andamenti de'suoi nemici, per mezzo delle loro mogli. Marco Antonio gli rimprovera, oltre alla impazienza e furia, ch'egli ebbe in torre Livia a Tiberio, senza pur aspettare, che ell'avesse partorito, che essendo ad un convito mosso da focosa libidine verso d'una gentildonna, il cui marito era stato consolo ed insieme con lei era presente al convito, levandosi da tavola in presenza del marito la menò in camera e dipoi la ricondusse a tavola, ch'ella avea ancora gli orecchi rossi ed il capo scompigliato; e similmente ch'e' licenziò Scribonia sua moglie, perche troppo alla libera s'era doluta del proprio rigoglio, che le parea avesse costei, ch'egli si teneva. Rimproveragli ancora, che per mezzo di certi amici suoi andava richiedendo le donne così madri famiglia, come pulzelle da marito, con condizione che a' detti mezzani si mostrassero ignude: non altrimenti che se s'avessero a vender per le mani di Toranio, cozzone e venditore di servi, per accettarle dipoi e rifiutarle secondo la relazione de'mezzani. Il medesimo Marco Antonio in certe sue lettere scrive ad Augusto famigliarmente, nel tempo che ancora non era divenuto suo nimico, in pubblico, le infrascritte parole: Chi t'ha mutato d'animo, se io mi godo Cleopatra? ella è mia moglie, e già-sono nove anni che io l'ho, ma tu stai contento solo di Drusilla tua moglie? così ti faccia il buon pro, come quando tu leggerai questa epistola, tu te n'andrai alla volta di Tertulla, o Terentilla, o Drusilla, o Salvia Citiscenia, o di chi ti verrà bene: forse che egli importa assai dall'usar con la mogliera in casa, ad usar con altre fuor di casa, che a-te non importa dove e con chi ti vien bene.

Della lautezza d'una cena, nella quale i convitati sederono vestiti a foggia di dei.

Era ancora in favola ed in canzona di tutto il popolo, per una cena fatta da lui in luego segreto, la quale da ciascuno era chiamata in greco la cena di dodici Iddii, avvengache i convitati, che furon dodici, fussero vestiti la metà in abito di Iddii, l'altra di Dee, e nel mezzo di tutti sedeva esso vestito ed adornato a guisa di Apollo; la qual cosa non selo gli e rimproverata da Marco Antonio in certe sue epistole con parole mordacissime, ma ancora in certi versi molto divulgati senza autore:

Quando primieramente costoro cominciarono a cenare insieme, e volere il maestro della festa.

E che nella rocca Capitolina sei Iddii, ed altrettante Dee si rappresentarono, E che Augusto va scherzando con Febo falsamente a lui rassomigliandosi,

E cenando rappresenta adulterii di essi Iddii, non mai più visti,

Tutti i celesti Iddii si sono partiti di terra,

E Giove Capitolino si è fuggito della sede derata.

Accrebbe il romore di detta cena la grandissima carestia e fame, che era allora in Roma; ed il giorno dipoi s'andava gridando per la città, che gli Iddii s'avevan mangiato tutto il grano, e che Cesare certamente era Apolline, ma che egli era quello Apollo tortore, che vuol dire tormentatore, posto in Roma nella contrada, dove si vendevano gli strumenti da tormentare gli uomini, volendo significare, che esso con la fame tormentava il popolo della città di Roma.

Taccia datagli di troppo piacergli le ricche masserizie e di dilettarsi troppo del giuoco.

Di due cose fu assai notato, la prima d'esser troppo vago è troppo appetir cose belle e sontuose per uso di casa sua, e spezialmente i vasi di Corinto; l'altra di essere troppo dedito al giuoco; onde nel tempo della proscrizione, fu appiccata una scritta alla sua statua, che diceva: mio padre fu argentario ed io sono corintiario; volendo significare che suo padre fu banchiero e maneggiava argento, ed egli si dilettava di maneggiar rame. E ciò fu fatto, stimandosi, che egli operasse, che alcuni, che avevano certi vasi corintii, fussero messi nel numero dei proscritti, acciò detti vasi venissero in poter suo. Appresso nella guerra di Cicilia contro a Sesto Pompeo, fu divulgato un epigramma, che diceva: Poi che due volte è stato perditore delle sue navi in mare, giuoca sovente per esser qualche volta vincitore. I quali biasimi e carichi furon cagione, ch'egli agevolissimamente discacció da sè e purgò la infamia della sua impudicità, e similmente il carico, che gli era dato della troppa delicatura e sontuosità, e visse da quivi avanti onestamente e con somma integrità e modestia. Nello acquisto di Alessandria, delle spoglie e masserizie regali non si ritenne altro che un vaso di Mirra; e poco dipoi disfece e fonde tutti i vasi d'oro, ch'egli teneva per suo uso. Perseverò negli adulterii e, secondo dicono, attese molto più alle pulzelle che alle maritate, facendosele procacciare da ogni banda per insin dalla moglie. Del grido che egli aveva del giuoco, non ne fece stima alcuna, ma giocava alla libera e palesemente, per fin ch'egli era vecchio, per passarsi tempo: ed oltre al mese di decembre, nel qual mese era permesso ad ognuno il giuocare. Spassavasi ancora col giuoco in tutti gli altri giorni di festa e di lavoro, e ciò manifestamente appare per una certa lettera di sua mano a Tiberio, dove dice: Io cenai, Tiberio mio, con i medesimi, e di più vi furono Vinizio e Silvio il padre; tra la cena abbiamo giuocato così da vecchi, e ieri ed oggi il giuoco nostro è stato tirando co'dadi, e chiunque traeva il cane o il senione, per ogni tiro metteva a monte un giulio, e chi faceva Venere gli tirava tutti. In certe altre lettere scrive: Noi, o Tiberio mio, in questi cinque giorni delle feste di Minerva, ce la siamo passata assai allegramente, che non abbiamo mai restato di giuocare, e ci siamo ritrovati ogni dì al ridotto pubblico de' giuocatori. Druso tuo fratello antora esso ha giuocato, e non ha mai fatto altro che gridare,

mentre ch'e'giuocava; e fu talora eh'egli aveva fatto di gran perdite, ma dipoi fuor d'ogni speranza s'andò riscuotendo, di maniera che all'ultimo si levò da giuoco con poca perdita. Io ho perduto in mio nome solamente quattrocento dieci scudi, ma l'ha causato la mia troppa liberalità e larghezza, come il più delle volte m'interviene; imperocchè se io avessi voluto tirar da ognuno quelle poste che io vinceva, o ritenutomi quelle che io ho donate a ciascuno, ne avrei vinto più di mille: ma più presto voglio essere di questa natura, perchè l'esser così liberale mi acquisterà gloria immortale. Scrive ancora alla sua figliuola Giulia: Io t'ho mandato ancora venticinque scudi, come io ho dati a tutti gli altri de' convitati, per poter giuocare insieme infra cena a'dadi, o a pari e caffo.

#### Sua continenza ed i luoghi dove aveva case.

Nell'altre parti della sua vita è manifesto, lui essere stato molto continente e senza difetto alcuno. Abitò da principio vicino alla Piazza Romana sopra alle scale annularie nella casa, che fu di Calvo oratore: dipoi nella regione del palazzo ma nondimeno nella casa, ch'era stata di Ortensio oratore, piccola e male agiata, senza alcuna apparenza, o per grandezza, o per adornamento: imperocche ci erano portici non molto lunghi con le colonne di pietra albana, così le stanze di dentro non aveyano alcuno ornamento di marmo, o di bello pavimento. Quaranta anni o più, stette a dormire di state e di verno in una medesima camera. E benchè la stanza di Roma nella stagione del verno non fusse molto sana alla sua complessione, nondimeno non se ne partì mai il verno. E quando e' volea fare, o trattare alcuna cosa secretamente e starsi quieto e remoto dagli altri, acciò non fusse interrotto, ne datogli fastidio, si ritirava nelle stanze di sopra della sua casa, in un luogo appartato e segreto, il qual chiamava Siracusa, e Technophion; o veramente se n'andava alle possessioni d'alcuno de suoi liberti vicine alla città. Quando era malato, se ne andava a riposare in casa di Mecenate. I suoi diporti principali il più delle volte erano i luoghi marittimi e le isole, che sono nel golfo di Napoli e di Baia, ovvero le terre convicine alla città, come Cività, Lavinia, Palestrina, Tigoli, dove e spesse volte tenne ragione ne' pertici del tempio di Ercole, che sono in Tigoli. Gli dispiacevano gli edificii ed i gran palagi nelle ville; ed avendone Giulia sua nipote edificato uno con molta spesa e magnificenza, fece spianarlo sino a fondamenti. I suoi

quantunque e' fussero piccoli, gli ando nondimeno adornando, non tanto di statue e pitture, quanto con boschetti e viottoli scompartiti, spalliere 'di mortina e di bossolo, e con altre cose per antichità e per rarità notabili, come sono nell'isola di Capri, membra smisurate di bestie e di fiere, le quali si dicono essere ossa di giganti ed arme di grandi uomini e valorosi.

Della sua frugalità e della modestia nelle suppellettili e nelle vesti.

Quanto egli fússe parco e moderato nelle masserizie e paramenti di casa, si vede ancora oggi per le tavole e letti, che di suo ci sono restati; le quali cose, non che altro, si disdirebbono a un uomo privato. Dicono ancora, che egli non dormi mai, se non in un letto basso e con poco adornamento. Non usò mai altra veste, che una fatta in casa da una delle sue donne. Le toghe usava ne molto misere, ne molto doviziose. La vesta senatoria, ne molto larga, ne molto stretta; le scarpe, ovvero pianelle, più alte che l'ordinario, per comparire più tra gli altri. Voleva sempre in camera i panni da andar fuora e le scarpe, per avergli presti quando in un subito gli fosse occorso di servirsene.

### I suoi conviti e cene.

Faceva conviti quasi ogni giorno e sempre alla domestica; mettendo ciascuno a tavola, avendo grande avvertenza di scerpersone a suo proposito, tanto dell'ordine senatorio, quanto dei cavalieri e degli altri. Scrive Valerio Messala, ch'egli non convitò mai alcuno di sangue libertino, eccetto un certo Mena, ovvero Menedoro fatto da lui gentiluomo, dopo che egli si fuggi da Sesto Pompeo con l'armata e vennesene ad Augusto. Scrive esso Augusto di aver convitato un certo, ch'era stato già suo staffiere; in villa del quale alcuna volta s'andava a stare. Ponevasi alcuna volta a tavola l'ultimo ed era il primo a levarsene; ende che quelli, che cenavano seco, cominciavano a cenare prima ch'egli si ponesse a tavola, e poi ch'egli si era levato, vi rimanevano. Dava ordinariamente conviti di tre vivande, e sei, quando mai più; e come gli apparecchiava alla domestica, così alla domestica e con molta piacevolezza tratteneva i convitati. Imperocchè egli. per dar cagione a ciascuno di loro di parlare seco familiarmente ed alla libera, invitava quelli che stavano cheti, a parlar e dir qualche cosa. A quelli che sotto voce tra lor parlavano, diceva

lor piacevolmente, che parlassero in modo, che ancora gli altri avessero parte de'loro ragionamenti. Alcuna volta faceva venire a mezzo il convito recitatori di farse, di favole e di altre cose piacevoli; o di quegli che vanno recitando per le contrade cose triviali e ridicole; ed il più delle volte ciurmadori, cerretani e simil sorte d'uomini.

#### Come celebrasse i giorni festivi e solenni.

Era molto sontuoso e splendido in onorare e celebrare i giorni festivi e solenni, ed alcuna volta gli celebrava con doni di poco valore e con cose ridicole. Ne'giorni festivi di Saturno, ovvero in altri dì, secondo che a lui pareva, mandava a presentare vesti, oro, argento e monete di ogni stampa così vecchie, come regali e forestiere : e per il contrario mandava alcuna volta a donare cilicci, spugne, frugatoi da forno, tanaglie da fabbri ed altre cose a queste simiglianti, i nomi delle quali cose si potevano interpretare in più modi. Soleva ancor ne' conviti mettere alle polizze molte cose, differenti assai nel prezzo e di qualità stravaganti. Ed alcuna volta faceva venire certe tavole di pittura. non le mostrando se non da revescio, di maniera che non si poteva conoscere se erano di grande o piccolo valore, e le vendeva a chi più ne offeriva; onde i convitati a tavola per tavola le comperavano, arrischiandosi in comune alla perdita e al guadagno: di che accadeva, che o e'guadagnavano, o perdevano assai, secondo che la sorte dava loro d'essersi apposti.

# De' suoi cibi e dell'ora di prenderli.

Era (per non lasciare indietro ancor questo) di pochissimo pasto, e non andava dietro a'cibi esquisiti e delicati; assai gli andava a gusto e piacevagli il pane bruno, ed i pesciuoli minuti, ed il cacio vaccino premuto, ed i fichi freschi di due volte l'anno. Usava di mangiare innanzi alla cena, e ad ogni ora ed ovunque gliene veniva voglia ed appetito. Allegansi certe parole d'una sua epistola, che dicono: Noi nella carretta mangiamo alquanti datteri, con un poco di pane; ed altrove dice: Mentroche io dal palazzo me ne tornava a casa in lettiga, io mi ho mangiato un'oncia di pane con alquanti acini di uva duracina; ed in altro luogo dice: I giudei, Tiberio mio, non osservano con tanta diligenza il digiunare del sabato, quanto oggi ho fatt'io, che essendo nel bagno, finalmente passato un'ora di notte, presi due

bocconi di pane, prima che io mi cominciassi a ugnere. E perciocche egli viveva in questo modo senza regola, cenava alcuna volta solo, o avanti che gli altri si penessero a tavola, o poi che e' s'eran levati, e mentre che gli altri mangiavano, non toccava niente.

#### Sua continenza e sobrietà nel bere.

Nel bere fu per natura molto regolato. Scrive Cornelio nipote, che quando egli era a campo a Modona, non usava di bere più che tre volte, ed il più che egli bevesse, quando si trovava in compagnia, a sforzarsi, non passo mai sei bicchieri, di quegli che tenevano due oncie: e quando pur passava questo segne, riasciaquandosi la bocca lo sputava. Piacevagli sopra a tutti gli altri il vino retico; e rade volte e per necessità beveva fra giorno, ma in quel cambio per rinfrescarsi la bocca pigliava alquanto di pane bagnato nell'acqua fresca, ovvero una fetta di cocomero, con un torso di lattuga tenera, o qualche pomo fresco, ovver secco, che fusse sugoso e vinoso.

#### Ciò che operasse dopo il cibo.

Dopo desinare così vestito e calzato (1) impeduli, e con pie raccolti dormiva un poco, tenendosi una mano così dinanzi agli occhi. Dopo cena se n'andava in una sua lettiga, dove egli era solito di vegliare, e quivi si stava un gran pezzo di notte per insino ch'egli avesse dato compimento a tutto, o alla maggior parte di quello che gli era restato a fare il giorno. Dipoi andatosene a letto dormiva il più sette ore. Ma in detto spazio di tempo, tre o quattro volte si risvegliava, e se non poteva, come accadde alcuna volta, rappiccare il sonno, mandato a chiamare chi gli leggesse qualche cosa, o chi gli contasse qualche favola, in questa maniera si addormentava, non si svegliando il più delle volte, se non passata l'alba. Ne mai di notte vegliava, che non si facesse sedere a canto qualcuno. Davagli assai fastidio ed offendevalo il levarsi la mattina a buon'ora, e quando o per compiacere a qualcuno, a cui non poteva mancare, o per qualche altra facenda debita, era forzato a levarsi a buon'ora per non guastare l'usanza solita del suo dormire, se n'andava la sera dinanzi a

<sup>(1)</sup> Impeduli significa con quella parte della calza, che calza il piè.

dormire con qualche suo amico e famigliare, che stesse vicino al luogo, dove egli aveva a ritrovarsi: nondimeno spesse volte non avendo dormito abbastanza, mentre che egli era portato, fatto porre in terra le lettiga, alquanto si riposava.

### Statura del corpo e de' suoi membri.

Fu di aspetto bellissimo e molto grazioso, e così s'andò sempre mantenendo secondo l'età insino in yecchiezza; ancora che egli fusse circa il vestirsi e rassettarsi molto trascurate. Nello acconciarsi il capo e pettinarsi la barba era molto a caso e poco diligente, e faceva venire in un subito due o tre barbieri : e quando si tondava solamente la barba; e quando se la radeva, ed in quel mezzo sempre leggeva o scriveva qualche cosa. Era sempre nel volto, o parlasse, o tacesse, tanto lieto ed allegro, che un certo de' principali della Gallia, il quale aveva disegnato nel passar dell'Alpi accostarsegli, sotto ombra di volergli parlare e gittarlo giù da que monti, usò dire tra i suoi, che non per altra cagione s'era di ciò astenuto, che per averlo visto di aspetto tanto grazioso. Aveva glí occhi chiari e risplendenti, ed aveva caro ch'ei fusse creduto essere in quegli un certo che di vigore divino, e rallegravasi quando alcuno nel guardarlo fiso, come offeso dai raggi del Sole, abbassava gli occhi: ma in vecchiezza perdè alquanto più di vista dal sinistro occhio che dal destro. Aveva i denti radi, piccoli e pieni di roccia: i capelli alquanto piegati e di color castagnino, le ciglia congiunte; gli orecchi di ragionevol grandezza; il naso dalla parte di sopra e da basso affilato. Era di colore ulivigno, di statura piccola; nondimeno Giulio Marrato suo liberto, facendo menzione di lui, scrive che egli era alto cinque piedi e tre quarti, ma aveva le membra tanto ben properzionate e corrispondenti l'un coll'altro, che se alcuno nen se gli appressava, maggior di lui non gli pareya.

> Tacche che aveva su per il corpo e di alcuni suoi membri: non troppo gagliardi.

Scrivono, ch'egli aveva certe macchie naturali per la persona sino al numero di sette, sparse e distinte per il petto e pel ventre, simili alle stelle dell'Orsa celeste; ed aveva ancera alcuni calli come volatiche, causati dal troppo grattarsi, per certo pizzicore, che egli aveva per le carni, e per l'assidua e continova usanza af farsi stropicciar la persona. Non era molto sano, ne si valeva molto della coscia, del fianco e della gamba sinistra: di maniera che spesse volte da quella banda zoppicava, ma s'andava facendo certi rimedi con la rena calda e con le canne verdi a ciò appropriate. Sentivasi alcune volte il secondo dito della man destra tanto debole ed intormentito, che pel freddo aggranchiandosi e rannicchiandosi, appena poteva scrivere con un ditale di corniolo. Rammaricavasi ancora della vescica il cui dolore si allegleggeriva finalmente col mandar fuora per via di orina alcuna pietruzza.

#### Delle sue malattie.

Ebbe, mentre visse, alcune gravi e pericolose infermità, e massimamente dipoi ch'egli ebbe domato i Cantabri. Avendo maculato il fegato per la scesa continova, che gli cadeva dalla testa, e disperato quasi della sua salute', fu costretto usare rimedi contrari: perciocche avendo bisogno di cose calde a ciò appropriate, ne gli giovando niente, fu medicato con rimedi freddi da Antonio Musa suo medico. Aveva oltre a ciò alcune infermità, che ogni anno nel medesimo tempo gli ritornavano, perciocche approssimandosi il giorno del suo natale, gli veniva una certa debolezza e fiacchezza di corpo: e nel principio della primavera gli gonfiavano le interiora; e nella trista stagione dello autuuno soffiando Austro era offeso dal catarro ed intasamento del naso; onde avendo il corpo tutto rovinato, non poteva molto agevolmente sopportare nè il freddo, ne il caldo.

# Governo del suo corpo.

Mettevasi in dosso di verno sotto la toga di panno grosso quattro tonache ed un giubbon di lana sopra la camiscia; coprivasi ancora con certi panni gli stinchi e le cosce dalla parte di dentro. Dormiva la state con l'uscio della camera aperto, e spesse volte sotto un colonnato al mormorio di certi zampilli di acqua, con uno d'attorno, che sempre gli faceva vento. Non poteva pure la invernata sopportare il sole: e quando passeggiava in casa allo scoperto, portava sempre il cappello. Ne' viaggi andava in lettiga, e quasi sempre di notte a bell'agio; e facendo piccole giornate, talche in due giorni andava da Roma a Palestrina, o a Tigoli; e quando, avendo a far viaggi poteva andar per maré, lo faceva più volentieri, che andar per terra. Ma usava in difendersi da cotale infermità grandissima diligenza, e prin

cipalmente si lavava di rado e piuttosto s'ugneva spesso, o sudava alla fiamma del fuoco; appresso si faceva bagnare coll'acqua tepida, o riscaldata al sole; ma quando per mollificare i nervi gli bisognava usare l'acqua marina, o l'acque albule e calde, mettevasi a sedere dentro a un vaso di legname a ciò accomodato, che in lingua spagnuola chiamava Durete, tuffava solo le mani ed i piedi, quando nell'una e quando nell'altra acqua.

#### Suoi esercizii.

Fornite le guerre civili, dismesse interamente l'esercitarsi, secondo il costume romano, nel campo Marzio a cavallo e con l'armi, e si diede per suo esercizio al giuoco della palla piccola e grossa: dipoi il suo esercizio era passeggiare a cavallo, e tal volta quando era alla fine dello spazio, dove egli passeggiava, spingendolo lo faceva andar di trotto ed a saltelloni, rinvolto così alla leggiera in un gabanetto, ovvero mantelletto da cavalcare, chiamato l'uno sesterzio, l'altro lodicola. Alcuna volta per ricrearsi e pigliare un poco di esalamento, or pescava all'amo, ora giuocava ai dadi, or si trastullava con fanciulli-piccoli, giuocando con lore alle capannelle, o con simili giocolini, i quali andava ricercando che fussero graziati, vivi e linguacciufi, e spezialmente gli piacevano i Mori e Soriani; avendo in odio i nani e i bistorti, e tutti gli altri simili, come mostri di natura e cose di male augurio.

# Suá elequenza ed arte nel dire.

Attese con somma diligenza e grandissimo desiderio, insino da puerizia, a dar opera all'arte oratoria ed agli studi liberali. Scrivono, che nella guerra di Modona in così l'atti travagli s'esercitava ogni giorno nel leggere e nello scrivere e declamare; onde da quivi avanti non si trovò mai a parlare in senato, ne al popolo, ne a'soldati, se non con l'orazione composta e molto ben pensata avanti: benche quando gli bisognava parlare all'improvviso, non gli mancava materia, e molto ben la sapeva accomodare.

Per non s'avere a fidare della memoria, ovvero per non consumare il tempo nello imparare a mente, prese un ordine di recitare ordinariamente ogni cosa, che gli occorreva. E quando aveva a ragionare con particolari persone e con Livia sua di qualche cosa importante, distendeva e scriveva prima il ragionamento tutto per ordine: acciocche nel parlare all'improvviso

non gli venisse parlato più o manco di quello, che era necessario. Pronunziava con un suono dolce e sonoro. Teneva continovamente appresso di sè un maestro, che gli insegnava pronunziare ed accomodare la voce secondo la materia: ma qualche volta ch'era affiocato, parlamentava al popolo per bocca del banditore.

# I libri ed altre operette da lui pubblicate.

Compose molte cose in prosa sopra varie materie, delle quali alcuna ne recitò nel cospetto de' suoi amici e familiari, non altrimenti che se e' fusse stato in un luogo pubblico, come sono i rescritti di Catone e Bruto; la quale opera, sendo già vecchio, ed avendola in gran parte letta, stracco finalmente la diede a Tiberio, che la finisse di leggere. Compose certe esortazioni a gli studii della filosofia, ed alcune cose della sua vita, avendone fatti tredici libri, e distesosi insino alla guerra de' Cantabri. Ouanto alle cose di poesia se la passò così leggermente. Ecci un suo libro scritto in versi esametri di sua mano, il cui argomento e titolo è Cicilia, dove tratta della guerra fatta in Cicilia contro a Sesto Pompeo. Eccene un altro di epigrammi piccolo, come il predetto; i quali epigrammi usava di comporre, quando egli si stufava e bagnava. Vero è, ch'egli aveva cominciato una tragedia con grande spirito e veemenza, ma non gli riuscendo lo stile, vi dette sopra colla spugna e la scancellò; e domandato dagli amici quello che faceva il suo Aiace, rispose, che il suo Aiace si era gittato e morto sopra alla spugna.

# Del suo stile e maniera di parlare.

Ando sempre seguitando uno stile e modo di parlare elegante e dolce, schifando i concetti e le sentenze inette, e male accomodate, e, come egli usava di dire, i fetori e puzze delle parole e de' vocaboli antichi e disusati; ed attese più che ad altro a dichiarare e bene esprimere i concetti e pensieri del suo animo. Il che acciocchè più agevolmente gli riuscisse, e per non confondere, o tener sospeso in alcun passo delle opere sue chi leggeva, o chi l'udiva, aggiugneva a' verbi le proposizioni e beno spesso replicava le copule e le congiunzioni, le quali levate via arrecano un certo che di oscurità, sebbene accrescono assai grazia e leggiadria al parlare. Avea a noia così i troppo esquisiti ed affettati, come quelli ch'andavano dietro a' vocaboli antichi, e che più non erano in uso: questi per voler parlare troppo all'antica,

e quegli per andar troppo su l'eleganze. Molestava sopra gli altri alcuna volta il suo Mecenate, chiamando i suoi scritti mirobrechi e cincinni, che vuol dire capelli ricciuti, che colano di profumi ed olii odoriferi, i quali vocaboli Augusto ad ogni poco imitando, se ne faceva beffe. Non la perdonava ancora a Tiberio come a quello, che alcuna volta andava cercando parole oscure e non più in uso. Biasimava Marco Antonio come matto: parendogli che egli andasse scrivendo certe cose; per far più presto che i lettori se ne maravigliassero, che le intendessero. Oltre a ciò lo burlava. come quello che non sapea determinarsi ad uno stile fermo di parlare; dov'egli usa queste parole tra gli altri biasimi: Stai tu ancora in dubbio, se tu hai ad imitare Cimbro, Annio o Verrio Flacco? di maniera che ti convenga usare i vocaboli, che Crispo Salustio ha scelti e cavati delle origini di Catone? o più tosto vuoi mettere in uso tra i Romani la velocità e leggerezza del parlar vano degli oratori Asiatici? ed in una certa epistola, lodando lo ingegno della sua nipote Agrippina, dice: Ma e' bisogna ingegnarti nello scrivere e nel parlare di non essere fastidiosa.

### Alcuni detti da lui più frequentati.

Dimostrano alcune epistole scritte di sua mano, che nel parlar suo famigliare e cotidiano egli aveva in pratica ed in consuetudine alcuni vocaboli e detti, come suoi peculiari, i quali spesso erano usati da lui; perche volendo significare, che alcuni non erano mai per pagare, diceva: e' pagheranno alle calende greche (conciossiacosachè i Greci non distinguano i mesi per calende) e nello esortare alcuno a sopportare le cose presenti, qualunque elle si fussero, diceva: contentiamoci di questo Catone: e volendo esprimere la velocità di alcuna cosa fatta in fretta, usava dire: con più prestezza, che non si cuocono gli sparagi. Poneva anco spesse volte in cambio di stolto, bluceolo (quasi baccello), in cambio di pollo per pulledro, pulliaceo, ed in cambio di cerito, vaceroso (che l'uno e l'altro vuol dir pazzo), e questa cosa sta rapidamente, in vece di dire, ella sta male; e betizare, in cambio di languire, che volgarmente si dice lacanizare (cioè bietoleggiare in vece di languire, e d'esser molle e fiacco). Similmente usava di dire simus in vece di sumus, mettendo il modo subiuntivo per lo indicativo; e domi nel caso del genitivo singolare in vece di domus, cioè della casa; nè mai altrimenti usava nel suo scrivere questi due vocaboli, acciocche alcuno non pensasse, che ella fosse più tosto scorrezione del testo, che sua usanza. Ho notato ancora nello scritto di sua mano queste cose principalmente, che e' non usava mai nello scrivere dividere le parole; e le lettere, che gli avanzavano nel fine del verso di una parola ovvero dizione, non le seguitava nel verso seguente, ma le metteva di sotto a cotal dizione nell'estremità del verso con una virgola attorno in questo modo (.

Ortografia, e di una sua maniera propria di scrivere.

Non molto andò dietro all'osservanza dello scrivere corretto secondo l'ordine dei grammatici; e pare che in ciò egli aderisse più tosto all'opinione di coloro, che stimano, che si debba scrivere in quel modo, che si parla. Potrebbe dire alcuno, che lo scambiare e lasciare indietro spesse volte le lettere e le sillabe, come soleva fare Augusto, sia error comune, il che non niego: ma io mi fo maraviglia, che, come alcuni hanno scritte, ei privasse dell'uffizio un suo commissario consolare, come persona ignorante e grossa, per aver trovato in una lettera scritta di mano di quello ixi in vece di ipsi. Il modo che ei tenea di scrivere in cifera era questo; poneva il b per la a il c per il b è così andava seguitando di mano in mano, ponendo per lo x aa.

Sua cognizione delle lettere greche, e sua pazienza nell'ascoltar le composizioni altrui.

Dilettavasi non poco delle lettere greche, nelle quali era molto eccellente, avendo avuto per suo maestro nell'arte oratoria Apollodoro Pergameno; il quale già oltre di età condusse seco da Roma in Apollonia, ove egli da giovanetto diede opera agli studi. Appresso sendo introdotto in varie facultà si mise in casa di Sperarco filosofo, e in compagnia de' suoi figliuoli diede opera alle lettere greche; non già ch'egli parlasse espeditamente, o avesse ardire di comporre alcuna cosa in greco: perciò che quando pure gli accadeva, scriveva in latino e dava a tradurre ad altri in lingua greca. Fu ancora dotto nella poesia; dilettavasi delle commedie al costume antico: e fecene spesse volte recitare in pubblico. Nello rivolgere e rivedere gli scrittori, così greci come latini, a niuna cosa andava più dietro che agli esempli e precetti, che facessero a proposito così del pubblico, come del privato; e quegli cavando e copiando di parola in parola, com'egli stavano, mandava il più delle volte a' suoi amici e familiari, o a' governatori degli eserciti e delle province, o a' magistrati della città, secondo che ciascuno aveva bisogno d'essere ammonito. Recitò ancora libri e volumi interi al senato, ed al popolo spesse volte per via del banditore; come l'orazione di Ouinto Metello, del multiplicare ed accrescere la generazione umana. e quella di Rutilio del modo dello edificare. E ciò faceva per poter meglio persuadere al popolo il seguitare l'una e l'altra cosa: dimostrando come ella non era stata sua intenzione, e ch'egli non era stato il primo che l'aveva considerata, ma che ancora gli antichi ci avevano avvertito e considerato. I virtuosi e gl'ingegnosi de' tempi suoi furono da lui in tutti i modi favoriti ed aiutati. Stava a udire pazientemente e con grande attenzione e benignità quelli, che alcuna cosa gli recitavano, e non solamente i versi e le storie, ma ancora l'orazione e i dialoghi. Aveva nondimeno per male, che di sè fusse composto cosa alcuna, se non con gravità e da uomini rari ed eccellenti; avvertendo i pretori che avessero cura che'l nome suo non fosse intromesso nelle favole e cose ridicole che si recitavano in pubblico: acciocche pensando fargli onore non gli togliessero della maestà sua.

#### · Sua paura de' tuoni.

Dell'osservanza, riverenza e timore circa alle cose divine, ne abbiamo inteso questo, che i tuoni, le saette e baleni troppo sconciamente lo avvilivano e spaventavano; talche sempre ovunque egli andava, portava addosso, per difendersene la pelle del vitello marino: ed ogni volta che 'l cielo era turbato e che si dubitava di gran pioggia e tempesta, si riduceva sotterra in luogo che fosse in volta e concamerato. Sendosi una volta ritrovato in cammino di notte, tutto s'invili e abbandono, come di sopra abbiamo detto.

# Faceva molto caso de' sogni.

Non si faceva beffe de' sogni che esso faceva, ne di quegli ancora che gli altri facevan di lui. Nel fatto d'arme contro a Bruto e Cassio, con tutto che egli avesse deliberato, per essere infermo, di non uscire del padiglione, nondimeno pure ne uscì, mosso da un sogno riferitogli da Antonio suo medico, il che gli successe bene: perciò che essendo presi da Bruto i suoi alloggiamenti, la lettiga dove malato giaceva, che era rimasa, fu per il concorso de' nemici spezzata e guasta. Nella stagione di primavera era solito di vedere in sogno molte cose spaventevoli, vane

e bugiarde: nell'altre stagioni sognava più rade e cose manco vane. Andando del continuo a visitare il tempio dedicato da lui a Giove Tonante nel Campidoglio, sognò che il detto Giove si rammaricava che i suoi sacerdoti gli erano menati via e lui avergli risposto, che per suo portinaio gli aveva dato il (1) Tonante; e perciò ivi a pochi giorni, riempiè e ordinò la sommità del detto tempio di campanuzzi: perciocche tali campanelli eran soliti di appiccarsi alle porte. Parevagli ancor di notte ogni anno nel medesimo giorno, andare accattando e chiedendo la limosina al popolo; porgendo la mano cupa innanzi, come fanno i poveri.

### Credenza che prestava agli auspizii.

Prestava fede a certi augurii e auspizii, come verissimi. Se per ventura la mattina gli veniva messo le scarpe al contrario e la sinistra per la destra, lo pigliava per mal augurio. E se nel mettersi in cammino o per terra o per mare, per andare di lungi fusse piovigginato, lo teneva per buon segnale: congetturando per quello, che 'l suo ritorno dovesse esser presto e con felicità. Ma sopra ogni altra cosa si commoveva pe segni, che apparivano straordinarii. Essendo nata tra le commessure delle pietre dinanzi alla sua casa una palma, la trapiantò nel cortile della sua casa; usando ogni diligenza per farla crescere. Ed-essendo andato all'isola di Capri, e nel suo arrivare avendo trovato rinvenuti e tornati rigogliosi i rami di un vecchissimo leccio che erano appassiti e chiuati a terra, ne prese tanto piacere ed allegrezza che e' volle che i Napoletani gli concedessero quell'isola, dando loro Ischia a rincontro. Erano alcuni giorni da lui osservati, ne' quali non andava fuora in luogo alcuno, come era il di dopo le nundine, cioè le fiere e mercati pubblici : e le none, che venivano a' cinque, ovver sette del mese, si guardava di non metter le mani in cosa alcuna d'importanza. E, come egli a Tiberio scrive, non per altro ciò faceva, se non perchè aveva in mal augurio quelli nomi di nundine e di none, per il loro tristo significato.

(1) Il sentimento di Svetonio è, che Giove Capitolino si rammaricasse, che i suoi adoratori gli erano menati via, e che Augusto gli abbia risposto, che per portinaro di Giove Capitolino gli aveva dato il Tonante, che pur era nel Campidoglio, e perciò vi attaccò i campanelli, perchè i visitatori del Tonante sapessero, che quel tempio deve esser considerato come la porta del Capitolino.

#### Venerava le cerimonie ancora peregrine.

Ouanto al culto divino ed alle cerimonie sacre de forestieri verso gli Iddii, ebbe in venerazione ed osservò le antiche e quelle in cui esso era stato ammaestrato tanto, quanto egli ebbe in dispregio e tenne poco conto di tutte le altre di qualunque sorte. Onde avendo preso in Atene gli ordini sacri, accadendo dipoi tra i sacerdoti di Cerere Eleusina Ateniese alcune controversie sopra alla loro autorità e privilegi, venuti a Roma a deciderle e compariti davanti al suo tribunale, occorrendo loro proporre e rivelare alcun segreto di quegli più importanti a detta religione, Augusto licenziò subito tutti quelli, ch'erano presenti e solo rimase a udire quello che volessero. E per contrario andando attorno per lo Egitto e bisognandogli per visitare il tempio di Api. Dio degli Egizii (che era un Bue), uscir solamente un poco di strada, non lo visito altrimenti; anzi commendo assai Gaio suo nipote, che, passando per la Giudea, non aveva altrimenti visisato il tempio di Gerosolima, nè in quello sacrificato.

Sedici portenti, dalli quali potè presagirsi la sua grandezza.

E perciò che noi siamo venuti a trattare di questa materia, non sara fuori di proposito dimostrare in questo luogo tutto cio ch'occorse prima ch'ei nascesse e nel suo nascimento, e conscguentemente di mano in mano, onde e' si potette facilmente congetturare e antivedere la sua grandezza e felicità. Essendo anticamente in Belletri percossa una parte delle mura da una saetta. fu predetto dagli indovini, che un cittadino di quella terra doveva, quando che sia, essere signore del mondo; dalla quale speranza mossi i terrazzani presero subito l'armi contro il popolo romano, e dipoi più volte in varii modi mossero lor guerra, onde ne segui la loro ultima rovina; e finalmente per isperienza tardi conobbero, che tal segno aveva voluto significare la potenza e grandezza d'Augusto. Giulio Marato scrive, che pochi mesi avanti che Augusto nascesse, segui in Roma una cosa maravigliosa, per la quale si congetturava, che la natura veniva a disporsi a partorire il re del popolo romano; e che il senato di ciò spaventato ordinò che tutti quelli che in quell'anno nascevano, fussero morti; onde chiunque aveva la moglie pregna, giudicando che e' potesse toccare al suo figliuolo, usarono diligenza, che questo partito del senato non fusse come approvato portato nello erario. Nel libro d'Asclepiade Mendete, dove ei

tratta delle cose divine, ho letto, che essendo venuta Accia madre d'Augusto al sacrifizio solenne d'Apollo a mezza notte e fattasi portare dentro al tempio in lettiga, mentre che l'altre gentildonne dormivano, ella ancora si addormentò; e che subito gli compari innanzi un dragone; e come poco appresso andatosene il dragone, ella svegliata si purgò e purificò non altrimenti che se col suo marito giaciuto avesse; e che subito nel corpo suo apparve una macula fatta a guisa d'un dragone, la quale ella non potette mai per modo alcuno mandar via: di maniera che di poi non usò mai d'andare alle stufe e bagni pubblici. E che Augusto nacque nel decimo mese; e che perciò fu stimato esser figliuolo d'Apollo. La medesima Accia, prima ch'ella partorisse, sogno che le sue intestine erano state portate alle stelle e distese e spiegate per tutto il circuito del cielo e della terra. E Ottavio suo padre sognò, che nel ventre d'Accia era nato lo splendore del sole. Nel giorno che nacque Augusto, avvenga che trattandosi nel senato della congiura di Catilina, Ottavio impedito da cotal parto giugnesse in senato alquanto tardi, si divulgò la cagione che l'aveva fatto ritardare, il che inteso Publio Nigidio da Ottavio, e notato anco l'ora del parto, affermò ch'egli era nato il signor del mondo. Oltre a questo guidando e camminando Ottavio pei luoghi deserti della Tracia con l'esercito. e domandando, secondo le barbare cerimonie nel tempio di Bacco, quello che avesse ad essere del figliuolo, gli fu dai sacerdoti affermato il medesimo che da Nigidio; per il che sparso il vino sopra all'altare, fu sì fatto lo splendore della fiamma, che si levò in alto, che avanzando la sommità del tempio, pareva n'andasse insino al cielo. Così fatto segno solo ad Alessandro Magno, sagrificando ai medesimi altari, era già accaduto. Nella notte seguente, al detto Ottavio parve vedere il suo figliuolo trapassar di grandezza la statura e forma umana, col fulmine e con lo scettro e con gli altri ornamenti di Giove ottimo massimo, e con una corona in testa piena di raggi solari, sopra un carro d'oro ornato di rami d'alloro a guisa di trionfante tirato da dodici cavalli di purissima bianchezza. Appresso, scrive Gaio Druso, che essendo Augusto nel tempo che si allattava, posto una sera dalla nutrice nella culla in terreno piano, il giorno di poi non vi si ritrovo; ed essendo un gran pezzo stato cercato, finalmente fu ritrovato sopra una torre altissima che giaceva volta verso Levante. Ancora, che subito ch'egli cominciò a saper parlare, essendo in una villa de' suoi antichi vicina alla città, comando a certi ranocchi, che per ventura quivi facevan rumore, che si

racchetassero; e da indi in qua si dice, che i ranocchi non vi si son mai sentiti romoreggiare. Ritrovandosi lontano da Roma quattro miglia dalla banda verso Napoli a desinare in un boschetto, un'aquila all'improvviso gli tolse il pane di mano e prese un volo altissimo verso il cielo, di nuovo all'improvviso dolcemente calandosi glielo rendette. Quinto Catulo, poi che egli ebbe consacrato il Campidoglio, sognò due notti alla fila; la prima che Giove ottimo massimo, essendo molti fanciulletti a scherzar intorno al suo altare, ne tirò uno da banda e messegli in seno la insegna della repubblica che egli portava in mano; l'altra essergli paruto vedere il medesimo fanciullo in grembo a Giove Capitolino, ed avendo comandato che ne fusse levato, essergli stato proibito da esso Iddio in un certo modo, significandoli che esso s'allevasse per difesa e guardia della Repubblica. E nel giorno dipoi riscontrandosi Catulo in Augusto, non l'avendo mai visto nè conosciuto, riguardandolo fiso, non senza gran maráviglia disse ch'egli era in tutto simigliante al fanciullo che egli aveva visto in sogno. Alcuni scrivono questo sogno di Catulo in un'altra maniera, e dicono, che essendo andati a Giove molti fanciulli a domandargli un tutore e capo, esso accennò verso uno di loro, a cui si dovessero rapportare in tutte le loro occorrenze: e avendo colla sommità delle dita toccoli soavemente le labbra, se lo pose alla bocca in segno di bacio. Marco Cicerone avendo accompagnato Gaio Cesare in Campidoglio, a caso raccontava un sogno, fatto da lui la notte passata, a certi suoi amici famigliari, dicendo, che gli era paruto vedere un fanciullo di nobile aspetto, calato dal cielo con una catena di oro, ed essersi fermo alle porte del Campidoglio, e che Giove gli aveva dato in mano una sferza; ed in quell'istante venendogli visto Augusto ancora da molti non conosciuto, il quale Gesare suo zio aveva fatto venire al sacrifizio, affermo, lui essere quello, che in sogno gli era paruto vedere. Occorse ancora questo ad Augusto, che pigliando la toga virile, la tonica della veste senatoria chiamata laticlavio, sdrucitasi da ogni banda, gli cascò ai piedi. Furono alcuni, che interpretarono ciò non significare altro, se non che l'ordine senatorio, la cui insegna era cotal veste, quando che sia, verrebbe sotto di lui. Pigliando Cesare gli alloggiamenti a Munda città di Spagna, avendo nel far tagliare una selva trovato a caso una pianta di una palma, comandò che la fusse conservata come segno di vittoria. Ed essendone in un' subito nato un ramo in pochi dì, in modo andò crescendo, che non pure pareggiava la madre, ma ancora l'avanzava e rico-

priva e riempiessi di nidi di colombi: quantunque il solito di cotali uccelli sia sopra a ogni altra cosa andare ischifando le foglie aspre e dure. Dicono che Cesare a cotal segno fu mosso principalmente a non lasciar altro successor nel regno, che esso Augusto nipole della sua sirocchia. Sendo andato Augusto a dare opera agli studi in Apollonia, ando a trovare, in compaguia d'Agrippa, Teogene matematico su alto nella scuola, dove egli insegnava, dal quale sendo predetto cose grandi e quasi incredibili ad Agrippa che fu il primo a domandargli della sua natività, Augusto si stava cheto e per modo alcuno non voleva manifestargli la sua natività, dubitando che rispetto a quella di Agrippa la sua non gli riuscisse: avendola nondimeno dopo molticonforti e preghi a rilento manifestata e mostra a Teogene, vista che ei l'ebbe, si levo su e adorollo. Confidossi di poi Augusto e prese tanto animo nel suo destino e buona fortuna, ch'egli divulgò e fece palese ad ogni uno detta sua natività; e fece battere una moneta di argento col segno del Capricorno, nel quale segno era nato.

Prodigii avvenutigli dopo la morte di Giulio Cesare.

Ritornando da Apollonia dopo la morte del suo padre Cesare, nello entrare in Roma, essendo il cielo chiaro e sereno, si vide un eerchio a similitudine dell'arcobaleno, il quale in un subito circondo la sfera del sole; e in quell'istante il sepolero di Giulia figliuola del detto Cesare fu percosso da una saetta. E nel suo primo consolato pigliando lo augurio secondo il costume, si videro volare dodici avoltoi, come avvenne a Romolo nella edificazione di Roma. È facendo una volta sacrifizio a Spoleto, tutti i fegati delle vittime si trovarono ripiegati indentro, e raggricchiati insino all'ultima estremità: onde tutti gli aruspici e pratici in cotale scienza, congetturarono ciò significar la grandezza e felicità di Augusto.

Prodigii, per i quali pote conoscere qual sarebbe l'esito delle guerre da lui intraprese.

Previde, oltre ciò, il successo di tutte le guerre fatte da lui. Avendo ragunato insieme le genti sue e di Marco Antonio e Lepido a Bologna, un aquila postasi sopra al suo padiglione sbatte e gittò a terra due corvi, i quali avendola messa in mezzo da ogni banda la infestavano: onde tutto l'esercito fece con-

giettura e giudico che e sarebbe ancor guerra intra lor tre. e ch'ella sortirebbe quel fine, ch'ella ebbe. Nella guerra contro a Bruto e Cassio, da uno di Tessaglia gli fu predetto, che sarebbe vittorioso, dicendo, avergliene detto Giulio Cesare; la ombra del quale, camminando esso fuor di strada, trovandosi aver smarrito il sentiero, se gli era fatta intorno. Facendo sacrifizio quando era a campo a Perugia, non gli succedendo prosperamente, avendo comandato che gli fussero condotte dell'altre bestie, per poter di nuovo sacrificare, usci in un subito fuor di Perugia una banda di nimici, i quali rubarono e portarono via tutte le cose apparecchiate pel sacrifizio; unde si accordarono gli aruspici, che la mala fortuna, che in cotal sacrifizio s'era dimostra, tutta tornerebbe sopra di coloro, che se ne avevano portate via le interiora: nè altrimenti avvenne loro. Il giorno avanti ch'ei venisse alle mani con Sesto Pompeo in Cicilia, andando a spasso lungo la marina, saltò un pesce fuor dell'acqua e se gli fermo a' piedi. E vicino ad Azio promontorio di Albania, andando per appiccare il fatto di arme con Marco Antonio, riscontro un uomo con un asino, il cui nome era Eutico (che vuol dire fortunato) e l'asino si chiamava Nicon (che vuol dire vittoria). Onde dipoi sendo vincitore, fece porre nel tempio edificato da lui nel luogo, dove aveva posti gli alloggiamenti, un uomo ed un asino di rame.

#### Pronostici della di lui morte.

La sua morte, della quale appresso diremo, e come dopo quella doveva esser connumerato tra gli Iddii, si previde per molti segni evidentissimi. Facendo la cerimonia, che ogni cinque anni era solita di farsi nel Campo Marzio, di rassegnare, purgare e benedire il popolo, dove si ritrovava un gran numero di gente, un'aquila gli ando più volte svolazzando d'intorno; e pigliando poi un volo nel tempio ivi vicino, si pose sopra la prima lettera del nome di Agrippa, cioè sopra la lettera A; il che considerato, Augusto non volle permettere, nè obbligarsi a quelli voti, che in tal cerimonia per gli anni cinque avvenire si usava di far per salute del popolo romano, quantunque avesse apparecchiate e ordinate le tavole, dove detti voti promessi si notavano alla presenza di molti a maggior chiarezza e testimonianza; ma gli fece fare e promettere a Tiberio suo compagno nello uffizio censorio, a cui ciò s'apparteneva; dicendo che non voleva promettere agli Iddii quello, che pensava non poter presenzialmente attenere al tempo

debito. Nel medesimo tempo in circa, una saetta porto via la prima lettera del nome di Cesare scritto appie della sua statua; onde gli fu predetto dagli indovini ciò significare, che ei non doveva viver più che cento di, denotandosi tal numero per la lettera del C, portata via dalla saetta; e che egli sarebbe collocato nel numero degli Iddii, perchè Esar, cioè il rimanente del nome di Cesar in lingua toscana significava Iddio. Avendo dunque a mandar Tiberio nella Schiavonia, e volendolo accompagnare insino a Benevento, ritenendolo molti che ne avevano bisogno, per espedire chi una causa e chi un'altra; disse ad alta voce, che da quivi innanzi per qual si volesse cagione non era per dimorar più in Roma: il che fu dipoi connumerato tra gli augurii della sua morte. E messosi a cammino pervenne ad Astura.

# Le cause del suo male, e come se la passasse nel tempo della sua malattia.

E quindi partitosi di notte, fuor del suo costume, essendosi levato un venticello, il che fu cagione o principio della sua malattia, per essersigli mosso il ventre, andò costeggiando tutte le regioni marittime di Terra di Lavoro. È dato una ricerca alle isole circonvicine, si stette quattro giorni a diporto nell'isola di Capri, ed ivi posto da canto ogni pensiero, solo attese a godersi quel tempó piacevolmente e famigliarmente con ciascuno. E passando il golfo di Pozzuolo, era per ventura appunto allora arrivata în porto un nave alessandrina; i marinari e i passaggieri della quale veggendo Augusto, ornatisi di veste bianche. e con certe corone in testa, spargendo incenso, gli dierono grandissime lodi; pregando gli Iddii che gli concedessero lunga vita e felicità, dicendo che per lui si godevano la loro libertà e le loro ricchezze. Per la qual cosa Augusto oltre modo rallegratosi, distribuì a quelli che erano in sua compagnia quattro cento scudi; e volle, che ciascuno giurasse e di sua propria mano si obbligasse a non ispendere in altro quelli danari, che in comperare di quelle mercanzie, che erano in sulla detta nave. Ancora ne' giorni seguenti, intra varii doni che dava loro, ogni giorno distribuì alcune vesti alla romana, ed alcune alla greca; con patto che i Romani usassero l'abito greco, e i Greci l'abito ed il parlare romano. Mentre che egli stette a Capri, si pigliava del continovo piacere di stare a veder esercitare certi giovanetti al giuoco delle braccia; i quali osservavano ancora il costume antico de' Romani nello esercitarsi; e fece loro un convito, al quale si volle trovar presente,

dando loro licenza e quasi costriguendoli, che alla tavola si pigliasser piacere, e si togliessero l'uno a l'altro i pomi é le altre cose da mangiare, e similmente molte altre cose, ch' e'gittava loro: in cotal modo ed in simili altre maniere ricreando e passandosi tempo allegramente. Chiamava la isola vicina a Capri Apragopoli, dalla pigrizia e vita oziosa di coloro, che per viversi oziosamente da lui si dipartivano ed andavano a stare in detta isola. Uno molto amato da lui, detto Masgaba, era solito chiamare in greco Ctisi (che vuol dire edificatore), volendo significare, ch'ei fusse edificator di detta isola; avendo visto dal luogo, dove e' mangiava, al sepolero del detto Masgaba, che un anno innanzi era morto, concorrere una gran quantità di persone, e con molti lumi, disse un verso in greco, fatto da lui all'improvviso, in questa sentenza: lo veggio dal conditore arder la tomba; e rivoltosi a Trasillo compagno di Tiberio, che gli sedeva a tavola a dirimpetto, il quale non sapeva a che proposito l'avesse detto. gli domandò di qual poeta ei pensava che e' fusse : non sapendo Trasillo, che rispondere, ne soggiunse un altro: Vedi Masgaba co'lumi onorato? e domandandogli ancora di questo, nè gli rispondendo altro, se non ch'egli erano melto buoni versi, di qualunque e' fossero, levò un gran riso, e tutto si diede al burlare ed a cianciare. Partendosi di poi da Capri passò a Napoli; e benchè per la mala disposizione, ch'egli aveva dentro, o poco, o assai il flusso l'andasse tuttavia molestando, stette nondimeno a vedere il giuoco Ginnico delle braccia, che ogni cinque anni si faceva in onor suo. Accompagnò Tiberio insino al luogo destinato; ma nel tornare sendo peggiorato assai della malattia, finalmente si morì a Nola: e fatto tornare indietro Tiberio, avanti che e' morisse, lo tenne lungamente in segreto a parlar seco, nè dipoi applicò più l'animo ad alcuna faccenda d'importanza.

### La sua morte, e sua presenza di spirito.

Poco avanti ch'ei morisse, domandava ad ogni poco se fuora ancera per lui si faceva garbuglio. Fattosi dare uno specchio si fece acconciare i capelli e rassettare le mascelle, che gli cascavano; e domando gli amici, ch'erano entrati dentro a vederlo, se pareva loro, che nella favola di questo mondo avesse fatto bene gli atti suoi; soggiunse dipoi queste parole in greco: Fate ancora voi allegramente gli atti vostri. Dipoi licenziato ognuno, mentre ch'egli domandava coloro, che venivano da Roma, come stava

Lucilla figliuola di Druso, in un subito cascò in braccio di Livia, e dicendole queste ultime parole: LIVIA VIVI E STA SANA, E RICORDATI DELLA NOSTRA DOLCE COMPAGNIA, passò di questa vita; la cui morte fu agevole, secondo che sempre aveva desiderata, perchè ogni volta ch'egli intendeva, alcuno essere morto presto e senza tormento o stento alcuno, pregava gli Iddii, che concedessero tanto a lui, quanto a tutti i suoi simili, Eutanasia, che così era solito chiamarla (che vuol dire buona morte). Innanzi che egli mandasse fuori lo spirito, solo in una cosa fece segno d'essere uscito fuor di sè: questo è; che sendosi in un subito spaventato, si rammaricò, parendoli che cinquanta giovani lo portassero via ; e questo ancora voglion dire, che fusse più tosto uno indovinamento, che alienamento di mente; conciossiache morto che fu, altrettanti soldati pretoriani, sua guardia del palazzo, cioè de primi della guardia, lo portarono fuora in pubblico.

### Il giorno della di lui morte, l'età, i funerali.

Morì nel letto medesimo, dove era morto Ottavio suo padre. sendo consoli Sesto Pompeo e Sesto Apuleio, a' diciannove di d'agosto a ore ventuna : ed aveva sessantasei anni, manco trentacinque di. Il corpo suo fu portato dai senatori delle città participanti de'benefizii de'Romani, e di quelli, i cui abitatori v'erano stati mandati da Roma, da (4) Nola insino a Boville di notte, per la stagione calda ch'era allora, ed il giorno si riposavano e tenevano il corpo morto nelle loggie regie, ovvero nel maggiore e più onorato tempio di qualunque terra egli entravano. Da Boville sino dentro alla città lo portarono i cavalieri romani, e posaronlo nell'antiporto della sua casa. I senatori nell'ornamento e pompa delle sue esequie, e nel celebrare la sua memoria. talmente fecero a gara, che, tra molte altre cose, vi furono alcuni che giudicarono, che e' si dovesse fare entrare il corpo in Roma per la porta trionfale, portando innanzi la statua della vittoria, ch'era nel senato, e che figliuoli de' più nobili, così maschi come femmine, cantassero quel canto flebile, che si chiama nenia. Alcuni volevano, che nel giorno dell'esequie i senatori, deposti gli anelli d'oro, che e' portavano, sì-mettessero quelli di ferro (il che non si era mai usato, se non in segno di



<sup>(1)</sup> Intendesi, che Nola era di quelle Città, i di cui abitatori vi erano stati mandati da Roma.

furono sempre degli ottimati ed unici fautori della dignita ed autorità de' patrizii, e tanto crudeli nimici della plebe, che essendone uno condannato a morte, non si potè mai indurre a dichinarsi e raccomandarsi al popolo in abito mesto e macilento (secondo il costume) per essere assoluto; e tra loro ve ne furono alcuni, i quali nel disputare e litigare ebbero ardire di battere i tribuni della plebe. Fuvvi ancora un'altra vergine vestale, la quale, trionfando il fratello contro alla volonta del popolo, monto sopra il carro trionfale di quello e lo accompagnò insino in Campidoglio; acciocchè i tribuni non avessero ardire contro alle sacre constituzioni impedirlo o contrapporsegli.

# Da quale stirpe traesse Tiberio la sua origine.

Di-questa stirpe è disceso Tiberio Cesare per padre e per madre; per padre ebbe origine da Tiberio Nerone, per madre da Appio Pulcro, i quali amendui furono figliuoli di Appio Cieco. Fu ancora introdotto nella famiglia de' Livii, essendo stato adottato in quella il suo avolo materno. Questa famiglia, sebbene era plebea, tuttavia ella fu di gran riputazione ed autorità nella Repubblica romana. Ebbe otto consoli, due censori, trionfo tre volte, ed ebbe un dittatore ed un maestro de' cavalieri. Fu ancora illustre per gli uomini valorosi che in quella si ritrovarono, e massimamente per la virtu di Livio Salinatore, e dell'uno e dell'altro Druso. Livio Salinatore essendo censore, condannò tutti quelli delle tribù come uomini leggieri, perciocche avendolo tutti insieme, dopo il primo consolato, condannato e punito in danari, di nuovo lo crearono consolo e dipoi censore. Druso ammazzò a corpo a corpo il capitano de' nimici chiamato Druso; e dipoi fu così cognominato con tutti i suoi discendenti. Dicesi ancora, che essendo vice-pretore in Francia, ricuperò dai Senoni l'oro che eglino avevano già ricevuto nell'assedio del Campidoglio; e che non fu loro ritolto da Camillo, siccome è scritto. Il figliuolo del suo bisnipote, per essersi portato valorosamente contro a' Gracchi, fu chiamato padrone e difensore del senato; e lascio un figliuolo, il quale pel medesimo conto della legge agraria, travagliandosi assai, fu morto a tradimento dalla fazione contraria.

# Del padre di Tiberio.

Il padre di Tiberio, essendo questore di Gaio Cesare proposto all'armata nella guerra alessandrina, fu in gran parte cagione

di quella vittoria: perchè sostituito pontefice in luogo di Publio Scipione, fu mandato in Francia a condurvi Romani abitatori. de' quali ne collocò, infra l'altre terre, una parte in Narbona ed un'altra in Arli. Nondimeno, ammazzato che fu Cesare, sendo ognuno di parere, e deliberando, per ovviare a' tumulti, che di tal fatto non si parlasse più, esso, oltre all'essere di opinione contraria, aggiunse ancora che egli era bene che fussero premiati quegli che avevano morto il tiranno. Appresso, uscito che egli fu dell'uffizio della pretura, essendo nata discordia nella fine dell'anno tra Ottavio, Marcò Antonio e Lepido, ritenutesi le insegne del predetto magistrato oltre al tempo consueto e debito. se n'andò con Lucio Antonie consolo, fratello di Marc'Antonio, a Perugia. Essendosi tutti gli altri arrenduti ad Ottaviano, egli solamente non si volle arrendere, ne mutare di opinione : e prima si fuggi a Palestripa, dipoi a Napoli. E tentando di commovere e sollevare i servi, con prometter loro la libertà, nè gli riuscendo il disegno, rifuggi in Cicilia a Sesto Pompeo; nè essendogli stata data audienza così prestamente, anzi proibitogli lo usare le insegne del pretore, passò in Acaia a Marco Antonio, col quale sendo in breve fatta la pace universale tra tutti, ritornò in Roma: e domandandogli Augusto la sua moglie Livia Drusilla, che era gravida, e della quale gli era prima nato Tiberio, gliela concesse. e poco dipoi si mort, lasciando due figliuoli, Tiberio Nerone e Druso Nerone.

# Il luogo e tempo della nascita di Tiberio.

Hanno stimato alcuni Tiberio esser nato a Fondi, mossi da una leggier congettura, che la sua avola materna fu di Fondi; e che poco dipoi per deliberazione del senate fu posto in Fondi in pubblico una statua in onore della Felicità. Ma i più e più veri autori scrivono che nacque in Roma nella regione del patazzo, a'sedici di novembre, sendo consoli Marco Emilio Lepido la secenda volta e Munazio Planco, dopo la battaglia fatta a Durazzo contro a Bruto e Cassio: e così è scritto ne'libri delle azioni del senato e delle cose sacre. Sono alcuni nondimeno che scrivono, lui esser nato l'anno innanzi che fussero consoli Irzio e Pansa; ed alcuni altri l'anno seguente, sendo consoli Servilio Isaurico ed Antonio.

#### Infanzia e puerizia di Tiberio.

Essendo ancora in fasce, e poi che egli fu alquanto più grandicello, ebbe di molti travagli ed anche fu molto accarezzato ed onorato: conciossische il padre e la madre, dovunque e fuggirono. sempre lo menarono con loro, e trovandosi vicino a Napoli fu due volte per manifestarsi col pianto, mentre che e' cercayano ascosamente di un naviglio per fuggir dinanzi a' lor nimici, che in un subito s'erano scoperti lor sopra: primieramente quando e' lo tolseno con molta furia e prestezza di collo alla nutrice che lo allattava; appresso di grembo alla madre; come quelli che per avanzar tempo cercavano di alleggerir di peso le donne. onde elle fussero più spedite a montare in nave. Avendo appresso cerco la Cicilia e l'Acaia fu dai Lacedemoni, che erano sotto la tutela de'Claudii, ricevuto in pubblico e da persone pubbliche nello andarsene accompagnato; e partendosi di notte fu per capitar male, perciò che nella selva, dov'egli erano entrati, si levò subito una fiamma di fuoco intorno intorno, e gli circondò in modo, che a Livia sua madre si abbruciò una parte della veste e de capegli. Sono ancora in essere le cose, che gli furono donate da Pompea sirecchia di Sesto Pompeo in Cicilia: cioè una veste militare, ed un grembiulino ed un pendente a guisa di cuore, e si dimostrano a Baia. Poi che egli fu tornato in Roma, essendo adottato da Marco Gallio senatore per testamento, prese la eredità, ma non volle pigliar il nome di quello: perciò che questo tale era stato delle parti contrarie ad Augusto. Aveva nove anni, quando in lode del padre, che era morto, fece una orazione in pubblico. Appresso avendo già mutata la voce, accompagnò il carro trionfale di Augusto nella vittoria che egli ebbe contro a Marco Antonio e Cleopatra, lungo il promontorio di Azio, essendo il primo a cavallo vicino al carro dalla man sinistra: conciossiache Marcello figliuolo di Ottavia ca valcasse il primo dalla man destra. Fu ancora capo ne giuochi e feste che si facevano in memoria della sopraddetta vittoria: e similmente ne'giuochi circensi fu capo di una squadra di giovanetti nobili della sua età.

### Dell'adolescienza e delle di lui mogli.

Preso che egli ebbe la toga virile, dalla sua giovanezza per insino che e fu fatto principe, fece le infrascritte cose: primieramente fe' celebrare il giuoco de'gladiatori in memoria del pa-

dre e ancora in memoria di Druso suo avolo: non già nel medesimo luogo, nè in un tempo medesimo; perciò che in onore del padre lo fe' celebrare in piazza, ed in onore dell'avolo nello anfiteatro: dove ancora fece entrare in campo a combattere alcuni gladiatori vecchi, e che già erano licenziati, e fatti esenti, con accrescere loro di premio due mila cinquecente scudi. Fece ancora far commedie e recitar favole, benchè assente. Ed in tutte le predette cose fu molto splendido e sontuoso, a spese della madre e del suo patrigno Augusto. Tolse per moglie Agrippina figliuela di M. Agrippa, nipete di Pomponio Attico cavalier romano, al quale sono scritte le epistole di Cicerone; ed avendo di lei avuto un figliuolo, che e' chiamarono Druso, benchè egli molto se ne contentasse e fusse di nuovo gravida, nondimeno fu costretto a licenziarla e pigliare Giulia figliuola di Augusto. non senza grande afflizione di animo, sì per essersi assuefatto con Agrippina ed avergli pesto affezione, sì perché i costumi di Giulia non erane secondo il gusto suo: come quello che si era accorto, ch'ella, essendo ancora col primo marito, avea desiderato di aver a far con lui, il che si credeva ancora per ognuno. Sopra tutto si mostrò grandemente appassionato dell'amor di Agrippina, dopo averla licenziata, un di che egli la riscontrò per la strada, avendola guardata molto fiso e tenutole dietro con gli occhi: in guisa che per non si fare scorgere, da quivi innanzi ebbe sempre cura di non capitare ove ella si ritrovasse. Furono da principio egli e Giulia molto uniti e di accordo, e si amavano l'uno l'altro grandemente; ma dipoi vennero in grandissime discordie e disunioni, onde egli non dormiva mai dove lei. Morigli in Aquilea ancora in fasce un figliuolo, che di lei aveva avuto; morigli ancora Druso suo fratello in Germania; il corpo del quale fe' condurre a Roma, e per tutto il viaggio gli andò sempre innanzi a piedi.

# Uffizii civili da lui amministrati.

Nello esercitarsi e nello imparare a governare e trattare le cone della Repubblica, fece una orazione in difensione del re Archelao, una in difensione de'Tralliani ed un'altra in difensione de'Tessali, dinanzi al conspetto di Augusto, che sedeva come giudice. Fece ancora in senato una orazione, pregando per i Laodiceni e Tiatireni e per li Chii, le città de'quali erano state guaste e rovinate da'tremuoti, e perciò erano venuti a racomandarsi e chiedere al senato, che gli sovvenisse e soccerresse

in quella loro necessità. Accusò Fannio Cepione di aver machinato contro alle Stato; perciò che egli aveva fatto una congiura contro ad Augusto in compagnia di Varrone Murena, e lo fece condannare. In quel mezzo gli fu dato il carico dell'abbondanza e del condurre in Roma grano, che in quell'anno la ricolta era stata molto trista. Ebbe eziandio il carico di andare attorno per la Italia e visitare e rivedere quegli, che erano teuuti in catena a lavorare; i padroni de'quali erano stati accusati d'aver non solamente posto le mani addesso a' viandanti, ma ancora a coloro, che per non si avere a obbligare con sagramento alla milizia, si erano fuggiti e nascostiei in simili luoghi.

La di lui milizia e le guerre da lui fatte, e gli onori conseguiti.

Fu tribuno de' militi nella impresa che si fece contro ai Biscaini, e questa fu la prima volta che egli si trovasse in guerra. Passo di poi in levante e rende a Tigrane il regno di Armenia: e posto a sedere sopra la residenza regale, gli pose in capo la diadema; e riebbe ancora le insegne che i Parti avevano tolte a Marco Crasso. Dopo queste cose governò la Francia quasi un anne, la quale in quel tempo era per le scorrerie de' barbari, e per le discordie de grandi e de nobili tutta sossopra. Appresso andò per capitano generale contro a' Rezir e contro a' Vindelici. Spedito che egli ebbe le dette imprese, andò contro agli Ungheri e dipoi contro a' Germani. Nella spedizione contro a' Rezii e Vindelici soggiogò i popoli che abitano nelle Alpi. Nella impresa di Ungheria soggiogò i Brevei e gli Schiavoni. Nella, impresa contro a' Germani ne cavò quarantamila di quelli, che se gli erano arrendati e gli fece passare in Gallia; assegnando loro per abitazione i terreni, che sono intorno alla ripa del Reno. Per queste cose adunque sopra un carro, ancora che egli non trionfasse, entrò in Roma vittorioso; e fu il primo (secondo che alcuni stimano) che senza trionfare avesse quelle insegne ed ornamenti, e fusse onorato in quel modo che s'appartiene a coloro che trionfano. Era ancera molto giovane, ch'egli si cominciò a ritrovare ne' magistrati e nelle amministrazioni delle cose pubbliche; e fu, l'une dietre all'altre, questore, pretere e console. E depo alquento spazio di tempo fu fatto la seconda volta consolo: fu ancera fatte tribuno per cinque anni.

Suo ritiro e allontanamento dalla città, e le cause.

Ritrovandosi in così fatte prosperità, e succedendogli bene ogni cosa, ed essendo ancor sano e nel fiere della sua età, deliberò in un tratto di volersene andare di Roma lontano quanto egli poteva. È in dubbio, se ei lo fece per essergli venuto in fastidio la moglie, la quale e' non peteva più sopportare, nè aveva ardire di dolersi di lei, ne ancora di licenziarla; ovvero se e' lo fece per fuggire l'odio e il disprezzo, che si genera per lo stare assiduamente sugli occhi delle persone, e per mantenersi meglio in credito e riputazione stando così loutano: ascettando che la Repubblica avesse bisegno di lui e di farsi desiderare. Sono alcuni, che stimano, che veggendo che i figliuoli di Augusto già erano grandi, volle dare lor luogo, acciocche fussino riconosciuti dopo Augusto nel primo grado, siccome lungo tempo, egli era stato riconosciuto: imitando in questo Marco Agrippa, che veduto Marco Marcello introdotto al governo della Repubblica, se ne ando a Mitilene, per non parere, stando presente, di voler gareggiare con lui e contraddirgli o biasimarlo in conto alcuno. La qual cagione egli dipoi disse averlo mosso; ma allora chiese licenza, mostrando di essere oramai ristucco di tanti onori e dignità, e di desiderare di riposarsi. Ne ebbe in ciò rispetto alla madre, la quale strettamente lo pregava che non si volesse partire; ne al patrigno, il quale si doleva in senato di essere abbandonato da lui: anzi perchè e' cercarono per ogni via di ritenerlo per forza, stette quattro giorni senza mangiare tanto che finalmente ebbe licenza e fu lasciato andare. Partitosi adunque subitamente, lasciando in Roma la moglie con un figliuolo. se n'andò ad Ostia per imbarcarsi; nè fece pur motto, nè rispose ad alcuno di quegli che l'aveano accompagnato, eccetto che partendosi ne baciò alcuni, i quali furono pochissimi.

Il suo soggiorno a Rodi e ciò che ivi facesse.

Da Ostia se ne ando inverso Napoli, costeggiando la maremma. Ma avendo inteso, come Augusto si sentiva di mala voglia, s'intrattenne alquanti giorni senza andare più innanzi. Dipoi cominciandesi a dire per ognuno che avendo speranza di qualche novità e pensando a cose di maggier memento, egli a quel modo s'intratteneva, si parti subito, che il tempo fu acconcio a nevigare e se ne andò a Rodi, come quello al quale per insinoquando egli tornò d'Armenia e fece scala nel detto luogo era

paruto quel paese molto dilettevole e sano. Quivi contentandosi d'una piccola casetta e di un poderetto vicino alla città, si diede a viver molto civilmente, senza menarsi dietro mazziere o donzello, andandosi a spasso alcuna volta intorno allo studio e dove si leggeva in pubblico ed accomodandosi alla maniera ed ai costumi di que' Greci non altrimenti che se egli ancora fusse stato un Greco lor pari. Una mattina disegnando quello che 'l giorno voleva fare, gli venne per ventura detto di voler andare a visitar tutti gli infermi ch'eran nella città, il che da quelle persone che gli erano appresso fu inteso d'altra maniera: e comandaron che tutti gl'infermi fusser portati sotto il portico pubblico e posti giù per ordine secondo la sorte della infermità. Commosso adunque da una cosa così allo improvviso e da lui non aspettata, stette un pezzo sopra di se non sapendo quello ch'egli si avesse a fare. Finalmente gli ando visitando ad uno ad uno, scusandosi con ciascuno loro, quantunque povero e vile, e con dire che tutto ciò s'era fatto senza suo consentimento. Non mostrò mai in cosa alcuna di esser tribuno o di avere autorità alcuna, salvo che praticando egli intorno allo studio, nacque un di tra certi logici e sofistici, disputando insieme, alcune parole gravi ed ingiuriose : e volende egli entrar di mezzo perchè e' non seguisse disordine, vi fu uno ch'ebbe ardire d'ingiuriarlo e dirgli villania, come a cui pareva che e' favorisse più l'una parte che l'altra, Ritrattosi per tantò così pianamente in casa, in un subito uscì fuora e compari 'accompagnato da' suoi ministri e donzelli; e fatto citare dipanzi alla sua residenza quella tal persona, comandò per voce; del trombetto che e' fusse preso e messo in prigione. Ebbe in questo mezzo avviso come Giulia sua moglie, per isuoi disonesti portamenti, era stata condannata, e come Augusto l'aveva licenziata in suo nome; e come che egli di tal nuova ne fusse lieto oltre modo, tuttavia gli parve che e' fusse suo debite di scrivere al padre di lei e pregarlo che fusse contento di concedergli tutto quello ch'egli le aveva dato, come a buona ed onesta femmina. Finito il termine di cinque anni, ne' quali era stato tribuno, confessò finalmente, che non per altro s'era partito di Roma, se non perchè e' non s'avesse a sospettare, ch'egli avesse voluto gareggiare con Gaio e con Lucio; e scrisse che poi ch'egli s'era in questa parte assicurato, e che loro, essendo già grandi, petevano agevolmente mantenersi dopo Augusto nel primo grado senza aver paura che altri nocesse loro, pregava che gli fusse concesso di potersene tornare a Roma a rivedere i parenti e gli amici; la qual cosa da lui era sommamente desiderata: ma furone vane le sue preghiere, anzi gli fu fatto intendere che non pensasse più ne a parenti, ne a gli amici: poi che senza aver avuto di loro compassione alcuna, gli aveva così senza proposito abbandonati.

#### Altri di lui fatti a Rodi.

Fu costretto adunque a starsi in Rodi contro a sua voglia; e duro grandissima fatica in fare che Augusto a preghiere di sua madre gli concedesse almeno di rappresentare in quel luogo la persona d'Augusto, e starvi come suo legato e commissario permanco suo disonore e dispregio. E da quel tempo innanzi nonsolamente visse come persona privata, ma ancora come fuggitivo e mal sicuro: nascondendosi pel contado e tirandosi infra terra e fuggendo tutte quelle persone che venivano per visitarlo e coloro che nel navigare passavano da quell'isola, i quali tutti lo andavano a trovare. È subito che egli intendeva che vi passava alcun romano che andasse governatore in qualche provincia o a governo di qualche esercito, si fuggiva e nascondevasi in Rodi. Accrebbe questo suo timore e sospetto l'aver conosciuto, che Gaio suo fratello di madre, preposto al governo dell'Oriente, nel passare di quivi per andare a veder Samo, non era molto ben vôlto verso di lui per certe parote dette in suo dispregio da Marco Lollio che andava in compagnia del predetto Gaio e lo aveva in custodia. Venne ancora in sospetto per conto di certi capitani che dipendevano da lui, che dipoi preso licenza se ne erano tornati nello esercito, d'essere stato d'accordo con esso loro, avendo lor dato certe commissioni che non si poteva interpretare a che fine elle tendessino: e pareva che le fussero per tentar gli animi di ciascuno e sollevargli a far qualche innovazione. Onde avvisato da Augusto del sospetto che di lui si avea, fece grandissima istanza che egli fusse mandato una persona a lor modo, e di qualunque grado o ordine ella si fusse, che gli rivedesse il conto; e ponesse mente a tutto quello che ei faceva e diceva.

### Della cosa stessa e del suo ritorno.

Lascio ancora di esercitarsi a cavalcare e giuocare d'armi siccome egli era solito, e deposto l'abito romano, comincio a vestire alla Greca, portando insino le pianelle. E persevero in questo modo di vivere circa a due anni, divenendo ogni giorno

più odioso e disprezzabile; di maniera che i Nemausensi mandarono a terra alcune statue ed immagini, che nella città erano poste in suo onore. E parlandosi di lui a un convito, vi fu chi ebbe ardire di offerirsi a Gaio, se e' voleva, di montare allora allora in nave e andersene alla volta di Rodi a trovarlo e portargli il capo dell'esule, che in tal modo lo chiamavano: perche cangiatosi il sospetto in pericolo manifesto fu costretto a domandar grazia, interponendo ancora le pregbiere della madre di potere tornarsene a Roma; e finalmente l'ottenne. Dove la sorte in qualche parte lo favori; perciò che Augusto s'era messo in animo di non si risolvere a cosa alcuna soora i casi di Tiberiosenza saputa e volontà di Gaio suo figliuolo maggiore: il quale per ventura in quel tempo non era molto amico di Marco Lollio, e perciò fu agevol cosa a persuaderle e placarlo inverso di Tiberio. Torno adunque per consentimento di Gaio con patto, ch'egli non si avesse a travagliare in conto alcuno nelle faccende della Repubblica.

#### Predizioni, che gli annunziarono l'Imperio

In questa sua tornata, che fu otto anni di poi che e' s'era partito di Roma, venne con grande speranza e quasi certo di tutto quello che gli aveva a succedere, per alcuni miracoli e cose, ch'erano state predette di lui insino avanti che e' nascesse e poi che e' fu nato. E primieramente essendo Livia sua madre pregna di lui, e cercando di sapere per vià di certi incanti, se ella aveva a partorire maschio o femmina, prese tra l'altre un uovo cavato di sotto alla chioccia che lo covava e riscaldandolo ora colle mani proprie e ora fecendolo riscaldare alle sue donzelle, tanto fecero, che il pulcino usci fuora, il quale aveva una cresta molto notabile. Oltre a ciò, Scribonio matematico gli predisse molte gran cose di lui essendo ancora in fascie; con dire ch'egli doveva un di essere governatore d'un regno, ma senza insegne regali: come quello a cui non era manifesto ancora la grandezza e potenza de Cesari. La prima volta ancora che egli avesse a governo esercito, conducendo le sue genti per la Macedonia in Soria e trovandosi ne' campi Filippici, accadde che gli altari, i quali erano stati consacrati da' soldati Cesariani per la vittoria ricevuta, in un subito da per loro fiammeggiarono e risplenderono. E poco appresso andando in Schiavonia, ando a visitare l'oracolo di Gerione vicino a Padova; dove gli fu detto, trutta una polizza nella quale era scritto, che volendo sapere ciò che

egli desiderava, gettasse i dadi aurei nel fonte di Apone; i qualida lui gittati dimostrarono quel numero che era il più felice, ed ancora oggi si veggono i dadi nel fondo del predetto fonte. Oltre a ciò, pochi giorni avanti che gli fusse concesso il poter tornare a Roma, un'aquila che da quel tempo indietro non era mai stata veduta in Rodi, si pose sopra il comignolo della sua casa. Il giorno ancora innanzi che egli avesse avuto gli avvisi come ei potea tornare, nel mutarsi i vestimenti, gli parve che la sua camiscia ardesse. Nel qual tempo fece ancora grande esperienza del sapere di Trasillo matematico che ei teneva in casa per suo precettore. Costui gli aveva predetto, come e' si trovava in mare una nave la quale gli portava buone nuove e molto allegre, siccome avvenne; conciossiache Tiberio, perciò che tutte le cose che costui gli aveva predette gli eran sempre riuscite al contrario, avesse disegnato di gittarlo in mare come bugiardo e falso indovinatore delle cose future.

# Adottázione di lui fatta da Augusto.

Tornato che e' fu in Roma ed accompagnato ch'egli ebbe. secondo il costume, Druso suo figliuolo in piazza, che aveva preso la toga virile, subito per la strada chiamata le Carine, e dalla casa di Pompeo passò nelle Esquilie e nell'orto di Mecenate, e si diede tutto all'ozio ed alla quiete; attendendo solo alle faccende private e de' suoi amici particolari, e non si travagliando in contoalcuno delle cose pubbliche. Ivi a tre anni morto Gaio e Lucio, fu adottato da Augusto insieme con Marco Agrippa fratello dei sopraddetti. Ma primieramente gli bisognò adottare Germanico suo nipote e figliuolo del fratello Druso, nè quanto alla eredità paterna, da quel tempo innanzi, amministrò cosa alcuna come padre di famiglia; nè si valse mai in conto alcuno di quella autorità la quale egli aveva perduta per l'adozione. Ne mai diede cosa alcuna, ne fece libero alcuno schiavo, ne accetto alcuna eredità o lascito, come padre di famiglia, ma come uno della famiglia di quella casata. E da quel tempo innanzi tutte le cose concorsero in farlo grande e accrescerlo di riputazione : e massimamente, pói che per essere Agrippa cacciato di Roma e confinato, si conobbe manifestamente come egli dovea succedere nello imperio.

1

# La Dalmazia da lui soggiogata.

Essendo dunque stato fatto nuovamente tribuno per cinque anni, fu mandato a comporre e pacificare lo Stato della Germania; ed agli ambasciadori de' Parti fu comandato in Roma da Augusto che lo andassino a trovare in quella provincia. Ma avendo inteso come si era ribellata la Schiavonia, passò in quel luogo a geverno di quella impresa; dove egli stette tre anni con quindici legioni ed altrettante genti ausiliarie e con grandissima difficoltà di tutte le cose, e somma carestia di biade; e fu questa la maggiore e la più faticosa di tutte l'altre guerre esterne dopo la Cartaginese. E benchè per più (4) riprensioni gli fusse mandato a dire che tornasse, nondimeno non volle mai abbandonar la impresa; avendo paura, che 'l nemico essendo vicino e forte alla campagna . nel ritirarsi indietro non lo perseguitasse e gli facesse danno. Per questa perseveranza adunque si acquistò grandissimo nome e soggiogò tutta la Schiavonia, che si stende tra l'Italia ed il regno Norico e la Tracia e la Macedonia ed il Danubio e il golfo del mare Adriatico.

# Onori decretatigli dal Senato.

Accrebbe il nome di quello e la gloria acquistata in così fatta vittoria, il caso e la fortuna: perciocchè quasi in quel medesimo tempo ch'egli fece le sopradette cose. Quintilio Varo fu morto in Germania e rotto con tre legioni di soldati; essendo manifesto a ciascuno, che se Tiberio non avesse soggiogato la Schiavonia. i Germani, essendo restati vincitori, assolutamente si sarebbono congiunti con gli Ungheri. Fugli adunque apparecchiato in Roma un bellissimo trionfo con molti e grandi onori. Furono ancora, alcuni che giudicarono, che si dovesse cognominare Pannonico (per le cose dell'Ungheria), altri Invitto, alcuni Pio; ma Augusto non volle ch'egli accettasse alcuno de' predetti titoli; col dire che sapea che Tiberio era per contentarsi di quello che ei doveva ricevere dopo la sua morte. Ma perciocche la città per la rotta chè Varo aveva ricevuta era tutta mesta e maninconiosa. Tiberio differì il trionfare a un'altra volta. Entrò nondimeno in Roma colta pretesta e colla corona dello alloro, e gli fu posto una residenza in campo Marzio; sopra alla quale salendo, ed avendo intorno tutti i senatori in piedi, in compagnia d'Augusto si pose

<sup>(1)</sup> Biprensioni qui significa riprese, o sia reiterazioni.

a sedere in mezzo di due consoli; e quindi avendo salutato il popolo, andò a visitare i tempii della città onorevolmente accompagnato.

### Sue imprese nella Germania.

Nell'anno seguente essendo ritornato in Germania, e considerando che la rovina di Varo era accaduta per leggerezza e negligenza del capitano, non si risolveva a pigliar partito alcuno. ne far cosa alcuna senza prima consigliarsene; perchè avanti era solito di governarsi e reggersi per se medesimo, e non volere ne parere, ne consiglio d'altri. Onde allora, fuori del suo consueto, conferi con quelle persone che s'intendevano del modo e della via che s'aveva a tenere in combattere e venir con vantaggio alle mani col nemico. Avendo a passare il Reno, fu più diligente che non era il suo costume, perciocchè ridotto le vettovaglie ad una certa misura e regola, non prima passò che fermatosi vicino al fiume, con gran cura e diligenza ando rivedendo i carichi de' carri, acciocchè e' non portassino più di quello ch'era necessario e che ègli aveva ordinato. Passato il fiume mangiò sempre in terra e dormiva allo scoperto senza padiglione, e comandava quello che voleva che si facesse l'un giorno per l'altro. e voleva che fusse messo tosto in esecuzione : dando carico di commessione alcuna, lo faceva per via di scritto, aggiungendo sempre questo ricordo, che in tutto quello che e' fussino stati in dubbio, o che e' non si fussino saputi risolvere, senza aver rispetto, di notte e ad ogni ora ne andassino a domandar consiglio a lui.

# Sua disciplina nelle cose militari.

Fu sopra ad ogni altro rigido e severo in correggere i suoi soldati e ridurgli sotto l'ordine e disciplina militare; governandosi secondo il costume degli antichi in punire e svergognare quelli che erravano. Notò e svergognò un commessario d'una delle sue legioni per aver mandato a cacciare di la dal fiume un piccolo numero di suoi soldati al governo d'un suo liberto. E quantunque nello avere a venire alle mani col nemico, non si fidasse punto della fortuna, tuttavia egli andava molto animosamente ogni volta che vegliando s'abbatteva a cadere il lume e spegnersi da per se senza ch'altri l'avesse tocco: dicendo che quell'era un augurio, ch'era stato osservato da tutti i suoi antichi e

riuscito sempre a bene in ogni loro impresa. Ma avendo combattuto prosperamente e recato quella guerra a glorioso fine, fu per essere ucciso da un certo Ruteno, il quale s'era mescolato e fattosi innanzi tra' primi che gli erano intorno per ammazzarlo, ma il suo tremare lo venne a discoprire: laonde preso e tormentato, fu costretto a confessare la disegnata scelleratezza.

Trionfò della Dalmazia vinta, ed altre cose da lui fatte.

Recato ch'egli ebbe a fine la predetta guerra, dove egli dimorò due anni, tornò in Roma e trionfò della vittoria ricevuta nella Schiavonia, che di sopra dicemmo, come egli l'aveva differita in altro tempo; nel qual trionfo l'accompagnarono i suoi legati e commessarii che per suo mezzo avevano ottenuto gli ornamenti e le insegne trionfali. E prima che e'si volgesse in Campidoglio, scese del carro e si getto dinanzi a piedi del padre Augusto. come a governatore e presidente: inchinandosegli e facendogli riverenza. A Batione duca e capitano degli Ungheri fece un bellissimo dono, avendolo condotto seco insino a Ravenua: e lo ringraziò grandemente, perciocchè essendosi una volta ritrovato con lo esercito in un luogo molto pericoloso e ad un passo molto stretto, era stato da lui lasciato andare senza ricevere offesa alcuna. Poichè egli ebbe trionfato, fece bellissimo convito al popolo, dove furono ben mille tavole apparecchiate e diede per mancia a ciascuno otto scudi; e consacro e benedisse il tempio della Concordia e quello di Castore e Polluce in nome suo e di Druso suo fratello; servendosi de'danari e delle spoglie, ch'egli aveva acquistate nella sopraddetta guerra.

Sue imprese ed in qual concetto fosse Tiberio appresso Augusto, e del di lui principato.

Ivi a non molto tempo ordinarono i consoli per legge ch'egli insieme con Augusto governassero lo imperio e in compagnia di quello rassegnasse il popolo. Fatta adunque la predetta rassegna, si partì di Roma e se ne andò alla volta della Schiavonia, ma subitamente fu richiamato indietro, e trovò che Auguste era già all'ultimo della sua vita; e se bene ei viveva ancora, nondimeno era spacciato e senza rimedio, dove tutto un giorno stette con lui al segreto e solo. Io so che universalmente si disse, come poi che ei fu uscito da parlare con Augusto che i camerieri d'Augusto dissono di aver sentito la voce di quello il quale disse: Misero popolo ro-

mano, che egli abbia a essere biasciato a così lente mascella! So ancora, che alcuni hanno scritto, come Augusto palesemente e senza rispetto biasimava l'asprezza e durezza de' suoi costumi, tenendolo per uomo rigido e crudo; di maniera che alcuna volta trovandosi in ragionamenti piacevoli ed allegri, e sopravvenendo Tiberio, gli lasciava andare ed entrava in altro. Ma dicono, che le preghiere della moglie furono tali, che ei non gli seppe disdire, e così lo accetto per suo figliuolo adottivo. Altri dicono. che lo accetto come ambizioso e desideroso di gloria, acciocche avendo un successore così fatto i Romani venissero a conoscer meglio la bontà sua e desiderare alcuna volta che tornasse al mondo e risuscitasse. Ma io non posso persuadermi, che un principe, il quale era tanto accorto e prudente, si governasse mai in cosa alcuna a caso e senza considerazione, e massimamente in questa, la quale era di si grande importanza. Penso adunque, che avendo contrappesato i vizii e le virtù di Tiberio. giudico che le virtà superassero i vizii; e tanto più ch'egli giurò in presenza del popolo, che solo per benefizio della Repubblica lo accettava ed adottava per suo figliuolo: senza che in alcune sue epistole lo commenda e loda assai, come capitano valoroso e molto esercitato e saputo nelle cose appartenenti alla guerra. chiamandolo unico sostegno del popolo romano. Ed accio che meglio si vegga, quanto ne facesse conto e lo stimasse, ho notato qui appiè alcune di quelle parole, che egli usava nelle sopraddette lettere, lettere raccolte da diversi luoghi. E prima: STA SANO, GIOCONDISSIMO MIO TIBERIO, E SEGUITA FELICE-MENTE DI MANDARE A FINE COTESTA IMPRESA. Ed in greco usava queste parole: GIOCONDISSIMO CAPITANO MIO E DEL-LE MUSE. Oltre a ciò dice ancora in un altro luogo: Così sia io felice, uomo valorosissimo e capitano accorto e sagacissimo. Sta sano con tutte le tue genti; ed in un altro luogo dice: lo giudico, Tiberio mio, che trovandoti tu tra tante difficoltà, ed avendo a governare uno esercito tanto infingardo e peltrone, tu non ti sia potuto portare meglio nè con maggior prudenza, e che tu abbia in ciò superato ogni altro; talchè i taoi compagni e quelli che si ritrovano teco, confessano unitamente che di te si può dire quel verso di Ennio, cioè: Che un solo nomo con la sua vigilanza e destrezza d'ingegno ci ha rimessi in istato. Scrive ancora: Se e'mi accade cosa alcuna, alla quale e' bisogni pensare e considerarla bene, se io mi trovo in fastidii o travagli strasordinarii, subito col pensiero ricorro al mio Tiberio e desidero grandemente d'averlo appresso di me: ricordandomi di quei

versi d'Omero: Avendo costui in compagnia ritorneremo l'uno e l'altro dal fuoco ardente; perciocche gli è di grandissimo antivedere. Quando io o per lettere o a boeca ho nuove di te, e che io intendo che tu sei per le assidue fatiche e travagli coel estenuato, non abbia io mai bene, se io non mi sento tutto alterare, e ti prego grandemente che tu ti abbi riguarde; acciocche lo intendere io e tua madre che tu sia indisposto e non ti senta bene, non sia cagione di farci terminare la vita nostra, e che il popolo romano non venga in pericolo di perdere lo Stato, perche il mio star sano o di mala voglia poco importa, purche stia sano tu. Io prego gli Iddii che a noi ti conservino e ci concedano grazia che tu stii sano ora e sempre; se già il popolo romano non e venuto loro in odio.

Uccisione del giovane Agrippa ed altre di lui operazioni.

Egli non prima palesò la morte di Augusto, ch'ei fece ammazzare il giovane Agrippa da un tribuno de' militi il quale lo aveva in guardia. Costui lette alcune lettere che ciò gli comandavano, messe tutto in esecuzione. Non si sa bene se Augusto lasciò le predette lettere con quella commissione al suo morire, per tor via ogni occasione di scandolo e di garbuglio; o se pure le furono dettate da Livia con saputa di Tiberio; ovvero che Tiberio non ne sapesse cosa alcuna. Tiberio una volta scrivendogli il tribuno che aveva fatto quello che gli era stato comandato, rispose, che non gli aveva comandato cosa alcuna: e che di tutto ciò che gli aveva fatto ne avrebbe a render conto al senato: e vedesi manifestamente che rispose allora in questo modo per fuggire il biasimo ed evitare quel carico, perciò che egli dipoi lasciò passar la cosa senza farne parola alcuna.

Suoi gemiti sulla lettura fatta in Senato del testamento d'Augusto.

Avendo appresso, per l'autorità ch'egli aveva come tribuno, fatto ragunare il senato, cominciò a parlare sopra a'casi della Repubblica; e quasi che egli non potesse resistere al dolore, messe un gran sospiro mostrando di aver desiderio, che non solamente la voce, ma ancora lo spirito gli mancasse e porse a Druso suo figliuolo l'orazione ch'egli aveva scritta, acciò che egli finisse di leggerla. Appresso fatto venire il testamento d'Augusto non messe dentro alcuno di quelli che s'erano soscritti, se non chi era dell'ordine senatorio; agli altri fece riconoscere la

mano fuori della corte; facendolo recitare e leggere a un suo liberto. Cominciava il testamento in questo modo: Poi che l'avversa fortuna mi ha tolti i miei figliuoli Gaio e Lucio, voglio che sia mio erede per i due terzi Tiberio Cesare: e da queste parole si confermarono nell'opinione loro quelle persone che affermavano che Augusto lo avesse eletto per suo successore, più per non aver petuto fare altro, che perche egli lo avesse giudicato a proposito, non avendo potuto astenersi di usare parole così fatte.

Quanto si facesse pregare prima di acconsentire di ricever l'Imperio.

Ancora che senza rispetto alcuno egli avesse preso il governo di Roma e cominciato a trattare quelle cose che occorrevano. con aversi fatto una guardia attorno di soldati, il che dimostrava. che violentemente e per forza voleva signoreggiare; nondimeno stette un gran pezzo alla dura, ricusando molto audacemente, e mostrando di non volere accettare un tal carico: ora confertando i suoi amici, ora riprendendogli con dire che ei non sapevano quanto gran bestia fusse lo imperio: ora dando certe risposte irrisolute e che si potevano interpretare in più modi; stando astutamente in su l'onorevole, e tenendo sospesi i senatori i quali se gli erano gittati a'piedi e caldamente lo pregavano che volesse accettarlo. Di maniera che alcuni di loro cominciarono a non potere aver più pazienza; e tra gli altri ve ne fu uno che in quella confusione e tumulto disse ad alta voce, talche fu sentito da ognuno: Se ei lo vuol pigliare, piglilo; e se non lo vuole, lascilo stare. Un altro fu che gli disse, che gli altri eran soliti attenere tardi quello che e' promettevano, ma che egli prometteva tardi quello che di già aveva ottenuto. Finalmente quasi necessitato e sforzato, con dolersi che il carico, che gli era postosopra alle spalle, era una misera e gravosa servitù, accetto l'imperio; tuttavia con dare speranza di aversene qualche volta a liberare e di porre quel peso : le cui parole furono le infrascritte : Pure che io arrivi a quel tempo, quando e'vi parrà cosa giusta di dare qualche riposo alla mia vecchiezza.

Le cagioni per le quali si era mostrato difficile ad assumere l'Imperio, ed altri di lui fatti.

La cagione perche egli stava così alla dura, era il timore dei pericoli che da ogni banda gli soprastavano; tale che diceva

spesse volte che ei teneva il lupo per gli orecchi. E perciò che un servo di Agrippa, chiamato Clemente, aveva ragunato buon numero di gente e da non se ne far beffe, per vendicar la morte del suo padrone, e Lucio Scribonio Libone uomo nobile nascomente andava machinando cose nuove contro a Tiberio, s'erano abbottinati i soldati che erano nella Schiavonia, e quelli che erano in Germania; e l'uno e l'altro di questi eserciti addomandavano cose strasordinarie e non solite di concedersi. E primieramente voleváno che i seldati pretoriani e che erano a guardia dell'imperadore, fussero pagati a ragguaglio de' soldati romani che si ritrovavano in Germania. Altri di loro erano che dicevano che lo imperadore che si era eletto non piaceva loro, e che non s'erano trovati a crearlo; e facevano gran forza a Germanico nipote d'esso Tiberio e da lui adottato, il guale era loro capitano, e lo stimolavano che egli occupasse la Repubblica: non ostante ch'ei s'ingegnasse in tutti i modi di raffrenarli e far loro resistenza. Tiberio adunque temendo grandemente di questi tumulti, prego i senatori che dividessero lo imperio e gli dessero a governo quella parte della Repubblica che a loro pareva conveniente; perciò che un solo senza compagnia non era sufficiente a governarla e che aveva più tosto bisogno di parecchi che di un solo, i quali gli aiutassero a reggere tal peso. Finse ancora di essere ammalato, acció che Germanico quietasse l'animo con pensare di avergli presto a succedere o almeno di avere a esserli compagno nel principato. Avendo in cotal guisa fermo gli animi dei soldati, astutamente e con inganni a Clemente fe' por le mani addosso. Con Libone non fece altro, se non che ivi a due anni in presenza del senato lo riprese, mostrandogli ch'ei non aveva ben fatto a macchinare contro al principe; ne volle procedere seco più avanti e per non inasprire la cosa, acciò che non n'avesse a sorger qualche maggiore scandolo: bastandogli in quel mezzo di starsi a buona guardia. Onde sacrificando esso Libone tra i pontefici, ordinò che in vece del coltello chiamato secespita. col quale essi pontefici sacrificavano, gliene fusse dato uno di piombo per assicurarsi di lui; e quando ei veniva a parlargli in segreto, faceva sempre venire alla presenza Druso suo figliuolo: ne altrimenti gli dette mai udienza. E quando alcuna volta passeggiava con lui, usava sempre di tenerlo per la man destra, insin a tanto che e fusse fornito il ragionamento: mostrando così di appoggiarsi sopra di quello.

#### Ottimo suo introito al principato.

Assicurato che ei si fu dal sopraddetto sospetto e timore, da principio si porto molto civilmente nel conversare, trattando le cose non altrimenti che se fusse stato una persona privata. E tra' molti e grandi onori che gli furono offerti, non ne accettò alcuno, se non alquanti e di poca importanza; tal che appena concesse che il suo natale, il quale era nel di che i giuochi circensi si celebravano, per dare spasso al popolo, fusse onorato in cosa alcuna fuori dell'ordinario. Solo acconsenti che si aggiugnesse in onore suo una carretta di quelle che son tirate da due cavalli; ne mai volle che in suo onore fussero edificati tempii. nè ordinatoli sacerdoti, nè poste statue ovvero immagini: e se pure lo permesse alcuna volta, lo fece con patto che la sua statua non fusse posta tra quelle degli Iddii, ma per ornamento dei tempii. Non volle ancora che si giurasse in suo nome, nè che il mese di settembre fusse chiamato Tiberio e quello di ottobre Livio. Ricusò il titolo d'imperadore e il cognome del padre della patria e la corona civica nell'antiporto delle case Palatine: ne mai si fece chiamare Augusto (con tutto che ciò gli fusse ereditario) nelle lettere che da lui erano scritte, da quelle in fuori che egli scriveva ai re e potentati. Fu solamente tre volte consolo; e la prima volta stette pochi giorni nel detto magistrato, la seconda tre mesi, e la terza, non essendo in Roma, la tenne dal prime di gennaio insino a quindici di maggio.

## Sprezzò e vietò le adulazioni.

Fu intanto nimico delle cerimonie e adulazioni, che ei non volle mai d'intorno alla sua lettiga alcuno de' senatori, o per accompagnarlo o per altri affari. Oltre a ciò gittandosegli una volta a' piedi, per fare il debito suo, un cittadino che era stato consolo, si tirò indietro con si fatta prestezza e furia, che ei venne a cadere rovescio. E quando alcuno parlando seco famigliarmente, o veramente parlando in pubblico, diceva di lui cosa che avesse dello adulatore, senza riguardo alcuno gli rompeva le parole in bocca e lo riprendeva e mutava il vocabolo che quella tal persona aveva usato; talchè essendo una volta stato chiamato signore, fece intendere a quel tale che altra volta non volesse ingiuriarlo, chiamandolo per nome così odioso; e dicendo un altro le tue sacre occupazioni, gli fece mutare quel sacre e volle che e'dicesse laboriose. Un altro dicendo, che per sua autorità era

venuto in senato, volte che e' mutasse quel per sua autorità e che dicesse per sua persuasione.

Sua tolleranza nel comportare le ingiurie e maldicenze.

Sopportava ancora molto pazientemente quelli che dicevano mal di lui e quelli ancora che lo diffamavano e componevano versi vituperosi in dispregio di lui o de'suoi amici e perenti: usando di dire che in una città libera gli animi e lingue dovevano ancora esser libere. E pregandolo il senato con grande istanza che si andasse ricercando chi fussero quelle male lingue e che e' fussero gastigati e fattone dimostrazione, rispose: Noi abbiamo da fare davanzo, e troppa briga sarebbe la nostra a volere attendere ancora a cotesto. Se voi aprite una tal finestra, non ci sarà mai altro che fare : perciò che sotto questo colore ciascuno cercherà di sfogarsi e vendicarsi co'suoi nimici, accusandogli per male lingue. Dicesi ancora oggidì che egli usò di dire nel senato le infrascritte parole, le quali furono molto umane e benigne, cioè: Se alcuno ci vorra dire in contrario, io m'ingegnerò in tutto quello che io avrò detto e fatto di dar buon conto di me; e se ei seguiterà di volere esser nimico a me, io sarò nimico a lui.

## Suo rispetto e stima del Senato.

Ma più notabile è, che nel chiamare e riverir ciascuno in particolare e similmente in universale, egli aveva in un certo modo trapassato il segno della umanità; talche essendo in senato il suo parer contrario a quello di Quinto Aterio, gli disse: Io ti prego che tu mi perdoni, se parlando come senatore un poco alla libera, io sarò di contraria opinione. E parlando in universale, disse non solamente al presente, ma molte volte ancora per l'addietro: Affermo, padri conscritti, che al buon principe, a cui voi date così piena e libera autorità, s'appartiene non solamente di servire al senato ed a tutto il popolo insieme, ma ancora di riconoscere per suo maggiore e superiore ciascun cittadino in particolare. Nè mi pento d'aver questa opinione, nè d'aver parlato in questo modo; perciocchè io vi ho trovati sempre giusti e favorevoli inverso di me, come miei signori e padroni che io vi tengo.

# Restituito l'antico potere al Senato.

Oltre a ciò introdusse in Roma una certa apparenza di libertà. conservando al senato ed a tutti i magistrati l'autorità che prima aveano: riferendosi in qualunque cosa piccola o grande che ella si fusse, così pubblica come privata, a' padri conscritti, come delle entrate e gabelle; degli arrendatori ed appaltatori; dello edificare o rifar di nuovo alcuno edifizio : oltre a ciò dello eleggere e licenziar soldati, del far nuove genti de' romani, ovver de'soldati ausiliarii: e finalmente si riferiva ancora al senato di coloro a'quali si dovevano prorogare i governi degli eserciti e l'amministrazione delle provincie; ed a cui si doveano commettere le guerre, se alcuna ne sopravveniva per lo strasordinario; e come ed in che modo niacesse loro di rispondere alle lettere che i re scrivevano. Oltre a ciò costrinse un capitano di cavalli, il quale era stato accusato per uomo rapace e violento, a esaminarsi dinanzi al conspetto de' senatori. Sempre entrò solo in senato, salvo che una volta che egli si fece portare in lettiga, per essere infermo: e non volle che nessuno lo accompagnasse, se non quelli che lo portavano.

Sua pazienza con quelli che combattevano le sue opinioni.

Non fece mai pure una minima parola di cosa che fosse deliberata contro al suo parere: onde una volta essendo di parere che e' non fusse bene che coloro, a' quali era dato magistrato alcuno, si trovassino assenti, acciocche ei potessino esercitar l'uffizio e contentarsi del carico che era dato loro, ritrovandosi presenti; nondimeno contro al suo parere, uno ch'era stato disegnato pretere, ottenne di potere essere presente ed assente, come a lui pareva. Un'altra volta parendo a lui che certi danari che erano stati lasciati a quegli di Trebbia per edificare un teatro, si dovessero convertire in rifare e lastricare una strada, non potette ottenerlo, e bisognò che fusse eseguita la volonta del testatore. Oltre a ciò mandandosi a partito in senato una certa deliberazione, dove quelli ch'erano d'una opinione s'avevano a ritirare da una banda e quelli ch'erano d'opinione contraria s'avevano a ritirare dall'altra: Tiberio accostandosi a quelli ch'erano manco di numero, non ebbe alcuno che lo seguitasse: e così ogni altra cosa si governava in Roma per l'ordinario e per via de' magistrati. E tanta era l'autorità de' consoli, che gli ambasciadori dell'Africa ebbero ardire d'andar a

trovarli e dolersi che Tiberio, al quale da' suoi superiori eran stati mandati, non voleva spedirli e gli mandava per la lunga. Nè ciò è cosa da maravigliarsene, essendo manifesto, ch'egli ancora, quando i consoli comparivano, si rizzava in piè, e nel passare per la via dava loro luogo.

#### Alcuni suoi modi civili e cittadineschi.

Riprendeva oltre a ciò i cittadini consolari ch'erano a governo degli eserciti quando ei non scrivevano al senato come le cose passavano, e che del concedere alcuni doni militari ne scrivessero a lui; come se proprio il senato non avesse autorità in farne alto e basso come gli pareva. Commendo grandemente un pretore, perciocchè il di che prese il magistrato, aveva conservato la consuetudine antica, facendo commemorazione nel parlamento degli antichi suoi. Accompagnò i corpi di alcuni cittadini nobili ed illustri che erano morti, insino alla sepolturà. Fu ancora parimente modesto ed umano inverso le persone di manco affare e nelle cose di minore importanza. Onde avendo fatto venire a sè i governatori di Rodi e ricevuto da loro le lettere del pubblico senza soscrizione, non disse pur loro una torta parola e licenziogh; solo comandò che le facessero soscrivere. Accadde una volta, che essendo Tiberio in Rodi, andò alla scuola di Diogené Gramatico per udirlo disputare; e come che il predetto Diogenè fusse solito di disputare il sabato, nè essendo sabato il di che Tiberio era andato per udirlo, non fu lasciato entrar dentro, anzi gli fu risposto, che se voleva udirlo indugiasse al sabato e che tornasse il settimo giorno. Ora essendo venuto costui a Roma, poi ch'egli era fatto imperadore, per visitarlo, e stando ritto dinanzi alla porta, domandando di essere messo dentro. Tiberio gli fece rispondere che tornasse il settimo anno. Confortandoloper lettere i suoi commessarii e governatori delle provincie che desse loro licenza di por qualche gravezza a que' popoli che egli avevano a governo, rispose loro che al buon pastore s'apparteneva tosare le pecore e non iscorticarle.

Della cosa stessa e di altre sue opere.

Cominciò a poco a poco a tener modi, e governarsi da principe assoluto; ed ancora che per un tempo egli andasse variando e dichiarandosi ora in questo modo ed ora in quell'altro, nondimeno le più volte mostro di muoversi per bene e per l'utile

della Repubblica. E nel principio interponeva la sua autorità solo dove e' voleva vietare che e' non seguisse alcuna cosa mal fatta. E così mandò a terra ed annullo alcune deliberazioni che il senato aveva fatto. Si rappresentava il più delle volte ne' magistrati quando e' daveno udienza come un loro consigliere: e ponevasi a seder tra loro ovvero al dirimpetto nel primo luogo. E quando e' seguiva alcun romore o che alcuno di quelli che erano accusati, per favore rimanesse assoluto, subito si rappresentava dentro alle audienze; e stando giù da basso ovvero ponendosi a sedere nella residenza del questore, riprendeva i giudici e ricordava loro che osservassero le leggi ed avessero rispetto alla religione, e che considerassero quello che meritava la querela ch'era loro posta innanzi. Prese ancora a correggere quanto a' costumi e modi del vivere se alcuna cosa v'era. che o per mala consuetudine o per negligenza andasse male e non procedesse secondo gli ordini.

Moderate le spese, che si facevano ne giuochi e ne donativi, ed altre sue operazioni.

Moderò le spese che si facevano ne' giuochi e feste, che allora si celebravano, perciocche egli scemò i salarii e provisioni a' festajuoli e rappresentatori di commedie; ed ordinò che i gladiatori non potessino essere se non fino a un certo numero. Sendogli oltre a modo dispiaciuto che i vasi corintii si vendessero a prezzi smisurati e che tre triglie fussero costate settecento cinquanta scudi, e fattone un grave rammarichio, giudicò ch'e' fusse da ordinare che nelle masserizie di casa non si potesse spendere se non insino a una certa somma di danari, e che il senato avesse a porre ogni anno prezzo alle grasce secondo che a lui pareva conveniente. Ordinò agli Edili, che avessero cura che le taverne e le cucine non tenessero cose da incitare gli appetiti ed indurre i giovani a spendere superfluamente; dicendo loro che vietassino insino a vendere cose di pasta e di mele con zucchero ed altre simili cose che fanno i fornai. E per giovare ancora con l'esempio in qualche parte alla pubblica parsimonia, usò molte volte ne conviti solenni di far venire in tavola i rilievi dell'altro giorno: e fece una volta porre un porco spezzato in due parti, con dire che egli aveva il medesimo sapore che se fusse stato intero. Ordinò ancora, che le persone nello scontrarsi per le strade non si baciassero, siccome era solito di farsi; e che la mancia non si desse se non una volta

l'anno, cioè il primo di di gennaio. Aveva in consuetudine di rendere di man propria e quadruplicata la mancia che a lui era data; ma infastidito che quelli che il giorno delle calende di gennaio non si gli erano potuti appressare, lo venivane a trovare dipoi gli altri di, e non aveva in tutto quel mese altra faccenda che render mance, lasoiò andare tale usanza.

# Alcune cose ottimamente da lui ordinate.

Provide ancora, che le gentildonne che avevano macchiata la loro onesta, non si trovando chi le accusasse in pubblico, fussero, secondo il costume degli antichi, punite dai loro propinqui parenti di comun parere. Aveva un cavalier romano preso moglie e giurato di non la ripudiar mai : ma fu liberato ed assoluto dal giuramento da Tiberio, e fattogli grazia che e' la potesse licenziare per averla trovata in peccato col genero. Le gentildonne che erano disoneste e facevano cattivi portamenti per non non essere come gentildonne sottoposte alle leggi e poter fare ció che bene veniva loro, avevano cominciato manifestamente a far professione di meretrici; similmente i disonesti giovani così dell'ordine de' senatori, come dell'ordine de' cavalieri, per potere rappresentarsi in su' palchetti ed ancora all'altre feste e giuochi dove si rappresentavano le persone vili e di bassa mano, e per non essere obbligati alla provisione e legge che il senato sopra a tal cosa aveva fatta, cercavano spontaneamente di esser infami e vituperosi. Tiberio adunque per tor loro questa occasione di far male e dar cattivo esempio di sè agli altri, dette bando a tutti quanti, così alle donne come a' giovani. Vietò ancora un senatore di portar la veste senatoria (chiamata laticlavo), per avere inteso che all'ultimo del mese di luglio, avendo a sgomberare e tor casa a pigione, se n'era andato in villa con le masserizie di casa e con tutta la famiglia per istarsi quivi tanto che e' passassino que' di ne' quali ognuno sgomberava, per tornare poi in Roma e trovar le case a miglior derrata. Un altro cittadino, ch'era questore, fu privato da lui dell'uffizio, perciocchè egli aveva ripudiata è licenziata la moglie avendela il di dinanzi presa a sorte, con avere imborsato il nome di parecchie e cavatone una per sua moglie alla ventura.

Proibisce le cerimonie ed i riti strameri.

Tolse via la religione de' Giudei e degli Egizii; ne volle, che in Roma s'adorassero gli Iddii se non al costume romano; e costrinse tutti i superstiziosi e che secondo le cerimonie di quelli sacrificavano, a gittare in sul fuoco tutti i sacramenti e veste religiose ed altri panni e paramenti che per tal conto avevano. La gioventù de' Giudei, sotto nome d'avergli obbligati alla milizia, mandò ad abitare in tutte quelle provincie dove l'aria era più trista; e tutti gli altri che andavano dietro a simili superstizioni, cacciò di Roma, dando lor bando sotto pena di perpetua servitù se non ubbidivano. Dette ancor bando a matematici; ma perciocchè loro si gli raccomandarono e gli promessero di non attender più a simile arte, fu contento di perdonar tore.

Alcune cose ben fatte da lui tanto in Roma, che fuori.

Sepra tutto fece ogni cosa, acciocche Roma e tutta Italia stesse in pace e si quietasse, e ch'ella fosse sicura da' ladri e dagli assassini e dagli scandali e sedizioni civili. Mando adunque i soldati a guardia delle terre per tutta Italia in maggior numero che'l solito. Ordinò in Roma stanze ed alloggiamenti per li soldati pretoriani e che stavano a guardia del principe e del senato; che prima erano soliti d'abitare per le case de' cittadini e d'essere sparsi per tutta la città. I tumulti popolari, ch'erano nati a quel tempo, furono da lui rigidamente e senza compassione veruna raffrenati, e provide con grandissima diligenza che e' non n'avesse a nascere per lo avvenire. Onde essendosi nel teatro fatto una questione e venuto all'armi ed ammazzate alcune persone, confinò i capi di quella e gl'istrioni per i quali tal discordia era nata; e non volle mai far lor grazia di potere ritornare in Roma, con tutto che il popolo ne lo pregasse assai. Il popolo di Polenza, che abita nell' Alpi, essendo morto un foro cittadino che era capo di squadra, non volle mai acconsentire che il corpo di quello fosse cavato di piazza per setterrario, fino a tanto che e' non s'ebbe fatto dar per forza dagli eredi i danari per far il giuoco de' gladiatori. Onde Tiberio vi mandò una compagnia di soldati da Roma ed un'altra ve ne fece andare del regno di Cotto vicino alla detta città; le quali fingendo d'essersi partite per altri affari, secretamente entrarono dentro per due porte, e scoperte in un subito l'armi, e dato nelle trombe, feciono prigione la maggior parte della plebe e dei capi di quella e gli

messono in carcere perpetua. Tolse via gli asili edificati per tutta Italia, dove tutti quelli che avevano commesso qualche scelleratezza, rifuggendo erano salvi. Tolse ancora la libertà ai Ciziceni per essersi portati crudelmente contro a' cittadini romani: la quale libertà s'erano acquistata nel tempo che Mitridate combatteva coi Romani. Da quel tempo innanzi, sempre che in luogo alcuno i nimici si riscontravano per muover l'arme contro all'imperio, dette commissione a governatori di quelle provincie, che vi provedessino e riparassino senza fare spedizione o impresa alcuna: e molto di rado ancora usò di dare le predette commissioni, allora che la necessità lo stringeva. Quando alcun re si moveva per venire contro a Romani, o era in sospetto. che e' non si volesse muovere, gli mandava a minacciare e dolevasi di loro per lettere e per via d'amici più tosto che muover l'armi. Usò ancora con promesse e lusinghe di far venire a Roma alcuni di loro, e dipoi non gli lasciar partire altrimenti; tra i quali furono Maraboduo re de' Germani, Trasipolo re de' Traci, Archelao re di Cappadocia, il cui regno fu ridotto in forma di provincia è fatto distretto dei Romani.

La sua continua dimora nella città e perche non abbia visitate le provincie.

Per due anni interi, dappoi ch'egli ebbe preso il dominio, non trasse mai il piede fuori delle porte di Roma; e da quel tempo innanzi non si discostò mai troppo, ma selo andava visitando le terre all'intorno, ed al più lungo si distese insino ad Anzio, dove egli ancora usò di andare molto di rado, e vi dimorava pochi giorni per volta. Bene è verò che dava ogni anno voce di volere andare a visitare le provincie e gli eserciti; e faceva apparecchiare e mettere in punto ogni cosa, con far pigliare le carrette che bisognavano e provedere di vettovaglie per le terre, onde egli aveva a passare. E tanto ben fingava di voler andare, ch'egli aspettava insino che per la sua andata e ritornata si facessero i pubblici voti; tal che universalmente per burla era chiamato Gallipede; il quale è proverbio greco, e dicono che costui era solito di andare trottando, e che e' non avanzava mai un palmo di cammino.

La morte de di lui figli ed il suo ritiro nella Campania, oggi detta Terra di Lavoro.

Ma essendogli morti amendui i figliuoli ch'egli aveva, cioè Germanico in Siria e Druso in Roma, si partì di Roma e se neandò alla volta di Napoli, con ferma opinione quasi di ogni uno che e' non fusse mai più per tornare a Roma, e così si diceva universalmente; affermando ancora che e' non era per viver troppo; e poco mancò a verificarsi l'una e l'altra delle predettecose, perciocche egli non ritornò mai più in Roma. E pochi giorni appresso trovandosi in Terracina nella sua villa reale, la quale era chiamata la spilonca ed essendo a tavola con molti altri, si mosse in un subito a caso una rovina di sassi sopra di loro, sotto la quale rimase una gran parte di quelli, ch'erano a tavola e di quelli che servivano, ed egli scampò fuor di speranza.

Il suo ritiro nell'isola di Capri ed altri di lui portamenti.

Essendosi andato a spasso per lo tenitorio de' Capuani, ed avendo in Capua consagrato il Campidoglio, ed in Nola il tempio di Augusto (perciocchè sotto questo pretesto e colore s'era partito di Roma) se n'andò a Capri, parendogli quella stanza molto. bella e dilettevole, sommamente gli piacque l'isola, perciocchè solo da una banda vi si poteva andare, il qual passo era ancora molto stretto; conciofussecosach'ella fusse cinta da ogni intorno di rice scoscese e di smisurata altezza e dal mare che ivi era molto profondo. Subito ch'egli fu arrivato nel predetto luogo, il popolo romano lo mandò a chiamare con preghiere e scongiuri grandissimi, per provvedere al caso dei Fidenati; perciocche cele-. brandosi nella città di quelli il giuoco de' gladiatori, era rovinato l'anfiteatro, sotto alla quale rovina vi erano rimasti più che ventimila uomini. Partissi adunque dell'isola, e venne in terra ferma; e fece abilità a ciascuno di potere andare a trovarlo; perciocchè quando egli uscì di Roma, aveva fatto comandamento espresso, che nessuno gli andasse a rompere la testa, ed in quel viaggio s'era levato d'attorno tutti quelli ch'erano andati a trovarlo.

### Abbandona il pensiero della Repubblica.

Ritornossene dipoi nell'isola e lasciò andare in tutto la cura ed il governo della Repubblica, talmente che in luogo de' cavalieri morti non pensò mai di sostituirne alcuno, acciocche quell'ordine non mancasse; nè meno di crear nuovi tribuni o prefetti, quanto a'soldati; nè ancora di dar successori a' governatori delle provincie. Tenne la Spagna e la Siria parecchi anni senza mandarvi, secondo il solito, a governo i legati consolari. Non si curò che l'Armenia fusse occupata da' Parti, la Mesia dai Daci e Sarmati, e che la Francia fusse guastata e saccheggiata-dai Germani, con disonor grande e non minor pericolo dello imperio romano.

### I suoi vizii, ebbrezze e gozzowiglie.

Parendogli adunque d'essere in luogo segreto e d'essersi levato dipanzi al conspetto de'suoi cittadini e di poter vivere a suo modo licenziosamente, si scoperse finalmente, come egli era ripieno d'ogni vizio e scelleratezza; come che infino a quel tempo con fațica si fosse ingegnato di ascondergli. Comincierommi adunque per ordine a raccontare i suoi difetti e mancacamenti, facendomi da principio e seguitando di mano in mano. Egli primieramente, essendo ancor nuovo nel mestiere dell'armi, era chiamato dai soldati (perciocche il vino gli piaceva oltre modo, e ne beveva senza misura e regola alcuna) in vece di Tiberio, Biberio, ed in vece di Claudio, Caldio, ed in vece di Neione, Merone (come è a dire ubbriacone). Appresso, fatto che egli fu principe, in quel tempo ch'egli cercava di ridurre la città a un vivere politico e correggere i costumi di quella, consumo una notte e due giorni interi con Pomponio Flacco e Lucio Pisone a mangiare e bere: ed ivi a nochi giorni dette a Lucio Pisone il governo della Siria e Pomponio Flacco fe' pretore di Roma e nelle sue lettere gli chiamava senza rispetto alcuno i suoi giocondissimi amici, de' quali egli si peteva servire a tutte l'ore. Disse a Sesto Claudio, il quale era un vecchio libidinoso e che spendeva senza misura o regola alcuna, svergognato e disonorato già da Augusto e da esso Tiberio nel senato pechi giorni addietro sgridato e ripreso che voleva andare a cenare con lui, con patti ch'e' non mutasse cosa alcuna di quello ch'egli era consueto e che a tavola avessino a servire fanciulle ignude. Antepose una persona molto vile ed in Roma non conosciuta a molti nobili nel domandare la questura: perciocchè in un convito, avendogli porto un'anfora di vino, egli se l'aveva bevuta tutta. Ad Aselio Sabino dono cinquemila scudi, per aver composto un dialogo, nel quale egli aveva introdotto per interlocutori il prugnuolo, il beccafico, il tordo e l'ostriga, che disputavano insieme chi era migliore boccone. Creo finalmente un magistrato sopra al darsi piacere e buon tempo, avendo eletto per quello uffizio Tito Cesonio Prisco cavalier romano.

#### La lussuria e libidine.

Dimorandosi a Capri fece accomodare un luogo ed una stanza con certe seggiole attorno attorno a guisa di un bordello, dove egli potesse sfogare segretamente la sua libidine: e vi fece condurre, di qualunque luogo ei potette averne un gran numero di femmine e di fanciulli e di garzonotti assai ben grandi : oltre a ciò fe' venire alcuni maestri, che insegnavano i modi di usare l'un con l'altro disonestamente, i quali da lui erano chiamati spintrie. Faceva adunque che i predetti giovani s'abbracciavano insieme a tre a tre. l'un dietro all'altro, ed in sua presenza usavano carnalmente insieme; e ciò faceva per riavere il gusto e le forze della perduta libidine. Ed avendo fatto apparecchiare camere e letti da dormire in diversi luoghi, in ciascuna camera aveva fatto appicare certe tavolette, dove eran dipinti molti stravagant i modi di venire all'atto della libidine, facendo loro studiare certi libri lascivi e disonesti che erano stati composti da uno chiamato-Elefantide: acciocchè ciascuno di loro sapesse, in che modo egli si aveva a maneggiare ed atteggiare, secondo da che handa e' sigitrovava. Aveva oltre a ciò in certi boschetti e luoghi ameni e dilettevoli, fatto fare alcune stanzette vicine l'una all'altra molto lascive e libidinose; dove i maschi e le femmine per antri, spilonche, grotte e tane, s'andavano a guisa di satiretti e di ninfe arrovesciando l'un l'altro: e già tutti quelli che di Capri tornavano in Roma, volgarmente e senza rispetto alcuno lo chiamayano Caprineo.

#### Infami sue oscenità.

Le cose che appresso si diranno e che di lui sono state scritte sono ancora molto più vituperose e da vergognarsi, non che altro a crederle, non che dirle o starle ad udire. Procacciava i fanciullini ancor tenerelli, i quali da lui erano chiamati i suoi piscicoli; e mentre che e' si bagnava, voleva che essi gli sguizzassero tra le gambe e gli scherzassero intorno così dolcemente mordendolo e leccandolo. Oltre a ciò, si accostava i bambini un pochetto grandicelli, ma non perciò ancora spoppati, alla testa del membro come a un capezzolo di poppa; e nel vero la natura e l'età, nella quale egli allora si ritrovava, lo inclinava più a questa che ad alcuna altra sorte di libidine. Perche essendogli stato mandato una tavola, dov'era dipinta Atalanta, la qual pigliava in bocca il membro di Meleagro ed avendogli quel tale mandato a dire che se quella istoria non gli piaceva, gli manderebbe in quel cambio venticinquemila scudi, egli non solamente per cosa bella l'accettò, ma ancora la fece appiccare nella camera dove egli dormiva. Dicesi ancora che una volta sacrificando s'accese tanto sfrenatamente di quel fanciullo che gli teneva innanzi il turribile dell'incenso che appena compiuto interamente il sacrifizio, egli lo tirò da banda e quivi nel medesimo luogo sfogo la sua libidinosa voglia; e allora in quel punto ancora uso con un fratello del predetto ch'era sonator di piffero; ed ivi a pochi giorni fece spezzar le gambe ad amendui, perciocchè e' si rimproveravane l'uno all'altro tale scelleratezza.

## Disonestà vituperosa colle donne nobili.

Non risparmiava ancora le nobili e gentil donne, volendo che ancorá esse con bocca sfogassino la sua focosa e sporca libidine; e che ciò sia vero, ne fa fede una certa Mallonia, la quale egli fece venire a sè per tale effetto e perciocche ella non volle più soffrire un sì fatto vituperio, ordinò ch'ella fusse accusata per adultera. E dipoi essendo condannata e sentenziata, non si vergognò a dimandarla, s'ella ancora si pentiva; talchè levatasi dinanzi a' giudici se n'andò prestamente in casa e col ferro terminò la vita sua: palesemente rimproverando a Tiberio il vituperio ch'ella con bocca aveva sopportato, chiamandolo vecchio setoluto e puzzolente. Onde in certe feste ch'ivi a pochi giorni si celebrarono, prese il popolo grandissimo piacere e dimostrò d'aver molto caro e d'ascoltare con grandissima attenzione certi versi che pareano fatti in suo dispregio e disonore, i quali appresso s'andarono divulgando: la cui sentenza è che il becco vecchio si leccava ed ingoiava la natura delle capre.

#### Sua avarizia e sordidezza.

Fu molto avaro e meschino nello spendere. A' suoi cortigiani e che andavano seco in compagnia o in viaggio o in qualche spedizione, faceva solamente le spese senza dar loro salario alcuno. Solo una velta uso liberalità con i danari di Augusto suo patrigno: e questa fu, che avendo fatto in mare tre armate, dono alla prima, per essere più onorevol dell'altre, quindici mila scudi, alla seconda diecimila, alla terza cinquemila: dicendo che gli uomini di questa ultima la quale era di manco dignità, erano Greci, ne si dovevano propriamente connumerare tra gli amici.

Ch'egli non fece alcun edifizio pubblico, ne rappresento mai spettacoli, e sua scarsezza nel dar altrui provvisioni.

Poi che egli fu principe, non fece in pubblico edifizio alcuno che fusse bello o magnifico: perciocchè avendo cominciato a fare edificare il tempio di Augusto e fare rinnovare e ristaurare il teatro di Pompeo, dopo molti anni lasciò l'una e l'altra di queste opere imperfette. Non fece anco celebrar feste di sorte alcuna: rare volte si ritrovò a quelle che da altri erano celebrate; e tutto ciò faceva, perchè non l'avessero a richiedere. o a domandargli qualche grazia, per essere stato costretto a liberar Azio componitore di commedie ch'era prima schiavo. Avendo ancora sovvenuto a'bisogni di certi senatori che furono pochi. per non avere più a soccorrere alcune di loro, disse che non era per sovvenire più alcuno di danari, se non provavano o facevano fede in senato d'essere in necessità; e che le cagioni, per le quali eglino addomandavano d'essere sovvenuti, fussero giuste e legittime. Onde la maggior parte di loro, per esser persone nobili e costumate, vergognandosi, non si rappresentarono altrimenti in senato; tra' quali fu Ortalo nipote di Quinto Ortensio oratore, il quale a persuasione di Augusto aveva preso moglie e ne aveva quattro figliuoli a nutricare.

Sua tenacità e miseria ed altre sue azioni.

Due volte solamente apparve in lui, quanto all'universale, qualche liberalità: l'una fu, ch'egli servi in pubblico per tra anni senza interesse alcuno, di due milioni e cinquecentomila scudi; e l'altra fu che essendo arsí nel Monte Celio alcuni casa-

menti posti in Isola, fece stimare quello che valevano, e gli pagò a coloro di chi erano. Quanto alla prima liberalità fu forzato ad usarla, perciocchè essendo grande strettezza di danari e romoreggiando il popolo, ed addomandando che si trovasse qualche rimedio alla necessità nella quale allora si ritrovava. ordinò per un decreto del senato, che gli usurai spendessero i due terzi de'danari che si trovavano ne'terreni del pubblico. e che quelli che erano debitori del comune fussero costretti a sborsare allora i due terzi del albito. L'altra liberalità l'usò per quietare gli animi, essendo allora i temporali molto tristi; ma egli si compiacque tanto di un tale benefizio, e gli parve che ei fusse sì grande, che mutando il nome di Monte Celio, volle che e' fusse chiamato Augusto. A' soldati, poi che fu aperto e pubblicato il testamento di Augusto, nel quale egli aveva lasciato loro i danari, che di sopra abbiam detto, non diede cosa alcuna: solo dette cento scudi per ciascuno a' soldati pretoriani, 'perche e' non avevano voluto acconsentire a Seiano nella congiura fatta contro di lui. Fece ancora certi donativi alle legioni di Soria: perciocchè sole tra le loro insegne non ritenevano nessuna immagine di Seiano. Uso ancora molto di rado di fare esenti della milizia i soldati vecchi, come quelli, che dipoi che gli erano vecchi. stava aspettando che e' morissero e dopo la morte di usurparsi quello che si avevano acquistato. Quanto alle provincie non diede mai loro sovvenimento; ne soccorso alcuno, eccetto l'Asia; dove i tremuoti avevano fatto danno assai e rovinato alcuna città.

# Rapine ed estorsioni dello stesso.

Non passo molto tempo che egli si diede aneora alle rapine e ruberie manifeste. Ciascuno afferma per cosa certa, che ei condusse Gneo Lentolo augure, il quale era molto ricco e le cui entrate erano grandissime, con minacciarlo a uccidersi da se medesimo, solo perchè e morisse senza figliuoli e rimanere suo erede. Condanno ancora a morte Lepida donna nobilissima, per compiacere a Quirino uomo consolare ricchissimo, e senza figliuoli, il quale l'accusava con dire ch'essa l'aveva voluto avvelenare, che erano gia passati venti anni, ch'egli l'aveva presa per moglie e dipoi l'aveva licenziata. Confisco oltre a ciò i beni de principali di Spagna, della Gallia e di Soria e di Grecia, per cose minime e di pochissima importanza; e tanto ingiariosamente, che tra gli altri vi furono alcuni a quali non fu apposto

altro, se non che eglino avevano parte della lor roba in danari. Tolse ancora a molte città ed a molte persone private i loro antichi privilegii e la giurisdizione ch'egli avevano sopra alle gabelle ed entrate pubbliche. Oltre a ciò fece ammazzare a tradimento Vonone re de' Parti e torgli ciò ch'egli aveva; il quale era stata discacciato del suo regno, e con grandissima ricchezza s'era ritirato in Antiochia, come quello che avea fede ne' Romani e s'era promesso che è l'avessero a difendere ed ajutare.

Dell'odio, che portava ai suoi congiunti e parenti.

L'odio che e' portava a' suoi parenti, cominciò primieramente a dimostrarlo contro a Druso suo fratello : perciocche egli manifesto una lettera, che il detto Druso gli scriveva, confortandolo che si unisse con seco a costringere Augusto a restituire la liberta al popolo romano. Appresso scoperse il suo mal animo contro a tutti gli altri. Non si piego mai, pure a usare un minimo atto di umanità inverso Giulia sua moglie, come era suo, debito, la guale era stata confinata da Augusto: talche non solamente le fece intendere che ella non uscisse di quella terra. ove ella era confinata, ma ancora le proibi lo uscir di casa : ne volle acconsentire ch'ella parlasse o praticasse con persona alcuna. Oltre a ciò ordinò che e' non le fussero pagati i danari che da Augusto pel suo vitto gli erano stati assegnati; mostrando di non voler fare cosa alcuna contro al dovere e contro a quello che le leggi comandavano, e che non avendo Augusto fatto menzione alcuna della sopraddetta provisione, non era ragionevole ch'ella le fusse pagata. Parendogli che Livia sua madre si volesse anch'ella travagliare del governo della Repubblica, se l'aveva recato a noia e fuggiva di trovarsi a ragionar con lei; talche di rado le parlaya, ne voleva che i ragionamenti fussero molto lunghi e segreti, acciocche le brigate non si dessero ad intendere ch'egli si governasse secondo il parere e consiglio di quella: ancora che molte volte se ne servisse e n'avesse di bisogno. Ebbe similmente molto per male che il senato, oltre agli altri titoli, lo chiamasse figliuolo di Augusto e di Livia; onde non volle acconsentire ch'ella fusse chiamata madre della patria, nè che in suo onore susse satta alcun'altra dimostrazione dal pubblico; anzi la riprese molte volte, con dirle, che a lei non istava bene di travagliarsi ne' easi importanti della Repubblica ed in quelle faccende che a donna non si convenivano: SVETONIO. Vite dei Cesari.

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

ed allora massimamente la riprese, quando el vide che in quella arsione che seguì vicino al tempio della Dea Vesta, ella s'era messa in persona a confortare il popolo ed i soldati che prontamente soccorressino la città in quel bisogno, siccome a tempo del marito era solità di fare.

#### Suo odio colla madre.

Cominciarono appresso a tenersi favella l'uno all'altro; e dicono che la cagione fu quella che appresso si dirà. Aveva più volte pregatolo Liviá che fusse contento di fare abile uno il quale era stato fatto cittadino romano, a potere essere nel numero dei giudici che di sopra abbiamo detto; e finalmente le fu risposto da Tiberio che voleva che nella tavola dove si notavano i nomi de'giudici fusse scritto ancor questo, cioè che la madre lo aveva forzato a fare quell'abilità a quel tale e che altrimenti non era per farne nulla. Onde ella ne prese sdegno e gli mostrò certe lettere da lei conservate di Augusto, nelle quali, venendo a un certo passo, si dimostrava quanto Tiberio fusse intollerabile e di perversi costumi. Dicono adunque che Tiberio ebbe tanto per male ch'ella avesse conservato tanto tempo le predette lettere e con si fatta rabbia rinfacciatogli le parole di Augusto, che alcuni pensano che tra le cagioni che lo mossono a partirsi di Roma ed andarsene ad abitare a Cápri, questa fosse la principale; nè mentre che egli si dimorò nella predetta isola vide mai la madre, se non-una volta in tempo di tre anni che ella visse: e quella volta ancora non istette molto seco a ragionamento, ne l'andò mai a visitare nella sua infermità. E poi ch'ella fu morta, tenne più giorni le genti sospese con dare speranza di voler ritrovarsi alle sue esequie, tanto che finalmente essendo già il corpo corrotto e guasto, la seppellirono senza lui. Non volle ancora ch'ella fusse consagrata e deificata, mostrando che ciò gli fusse stato imposto da fei. Non tenne conto alcuno del testamento ch'ella aveva fatto. Perseguito in breve tempo tutti i suoi amici e familiari, per insino a quelli ai quali nel suo morire aveva lasciato la cura di far celebrare le sue eseguie : nno de'quali, ch'era dell'ordine de'cavalieri, fu da lui condannato e confinato nell'isola di Anticira.

## Sua crudeltá ed odio verso i figliuoli.

Quanto a' figliuoli, ne Druso ch'era legittimo e naturale, ne Germanico ch'era adottivo fu da lui amato con paterno affetto. Dispiacevangli i difetti di Druso, parendogli che e' fusse una persona molto rimessa e fredda e troppo facile di natura, onde egli non mostrò nunto di contristarsi della sua morte; e quanto seguo di dolore e'fece, fu che celebrate l'eseguie, non così subito tornò alle sue faccende ordinarie e consuete. Non volle che le botteghe stessino serrate molto, nè che si facesse altra dimostrazione: oltre a ciò sendo venuti gli ambasciatori d'Ilio alquanto tardi a condolersi con esso seco e confortarlo a pazienza, come se il dolore fusse in tutto passato via, rispose loro ridendo, che ancora egli si doleva della loro mala sorte, poi ch'egli avevano perduto un cittadino tanto egregio come fu Ettore. Quanto a Germanico, fu sempre nimico dell'opere valorose di quello, mostrando che le non fussero tanto quanto si stimava; e che molte cose ch'egli avea fatte erano state senza proposito; e le sue gloriose vittorie biasimava come dannose al popolo romano. Ma sopra a ogni altra cosa gli dispiacque che per la gran carestia che in subito era venuta in Alessandria egli vi fusse andato senza sua saputa, e si querelò di lui grandemente in senato. Credesi ancora che Gneo Pisone legato della Siria lo facesse morire per ordine di Tiberio. Costui essendo ivi a poco tempo accusato per tale omicidio, pensano alcuni ch'egli avrebbe manifestato le commissioni avute da Tiberio, ma che non lo fece, perciocche elle eran segrete e non si potevano provare per testimonii. Egli adunque n'acquisto gran biasimo e ne fu incaricato assai; e molte volte si senti a gridare di notte: « Rendici Germanico. » Confermò appresso questa mala opinione che si aveva di lui, avendo trattato molto crudelmente la moglie ed i figliuoli di Germanico.

## Sua crudeltà ed odio verso la nuora.

Essendosi Agrippina sua nuora per la morte del suo marito. Germanico rammaricata un peco treppo liberamente, la prese per mano con dirgli questo verso in greco: « A te pare, figliuola mia, che ti sia fatta ingiuria perche tu non sei l'imperatrice; » nè ella da quel tempo innanzi ebbe mai grazia di potergli parlare, perciocche una sera a tavola non volle gustare certi pomi che da lui gli furon dati, e d'allora in poi non la convitò mai più, mostrando ch'ella avesse fatto quello per dare a credere alle

persone ch'egli l'avesse voluta avvelenare; ma vero era ch'egli gli porse i detti pomi per vedere s'ella si fidava di lui e dipoi avvelenarlà; e ch'ella si guardò di non gli assaggiare, come quella che indubitatamente credeva che fussero avvelenati. Ultimamente dandole carico ch'ella voleva rifuggire alla statua d'Augusto, come facevano i servi, per muovere di se a compassione il popolo e concitarlo contro a Tiberio, ora dicendo ch'ella voleva rifuggire all'esercito, la confino nell'isola Pandataria; e non restando lei di biasimarlo e dirne male, la fece battere da un centurione, il quale con una battitura le cavò un occhio; ed avendo deliberato per morire di non mangiare, le fece aprir la bocca per forza e comandò che i bocconi le fussero impinzati giù per la gola. E poichè ei non vi fu ordine a farla mangiare e ch'ella fu morta, l'andò diffamando e vituperando in tutti que modi che ei potette, dicendo esser bene che il giorno nel quale era nata fusse connumerato tra i giorni di male augurio e ne' quali non è ben far cosa alcuna. Parvegli ancora di essere stato molto pietoso inverso di lei e meritare d'esser lodato assai; perciocche ei non gli aveva attaccato un capestro alla gola e strangolatola e gittatola giù dalle scale Gemonie (onde si gettavano gli uomini scellerati) e per sì fatta cortesia e clemenza usata verso di lei acconsenti che il senato per un decreto unitamente lo ringraziasse, e che a Giove Capitolino, per memoria di così buona opera, fusse dedicata e consagrata una cosa d'oro (1).

# Sua crudeltà ed odio contra i nipoti.

Rimasergli di Germanico tre nipoti, Nerone, Druso e Gaio; e di Druso solamente Tiberio; onde non avendo figliuoli, raccomando Nerone e Druso, ch'erano i maggiori di Germanico, ai padri conscritti; ed il giorno che l'uno e l'altro si rappresentò la prima volta in piazza, ed avendo presa la toga virile, volle che fusse celebrato ed onorato, e dette la mancia al popolo. Ma veduto l'anno seguente che per salute loro s'erano fatti pubblicamente i voti, parlò in senato, con dire che una tal cerimonia inverso di que' due fanciuffi era superflua e che e' non si doveva usarla, se non inverso di coloro che lussero già oltre di età e che avessero fatto qualche cosa per la Repubblica e dato buon saggio di loro; e così venne a discoprire qual fusse l'animo suo verso i due giovanetti ed a dargli in preda alle male lingue, cercando

<sup>(1)</sup> Svetonio dice, fosse consagrato un dono d'oro.

astutamente ch'egli avessero a dir male di lui, per aver cagione di fargli capitar male. All'ultimo scrisse al senato, accusandogli e mostrando come loro avevano fatto molte cose vituperose e triste; tanto che e' furono sentenziati per nimici del popolo romano, e così gli fece morir di fame, Nerone nell' isola di Ponzo e Druso appie del monte Palatino. Pensano alcuni che Nerone fusse costretto a morire volontariamente; e dicono che il carnefice ando a trovarlo, mostrando di esser mandato dal senato, e gli mostro il capestro per affogarlo e l'uncine per istrascinarlo; e che Druso fu tenuto senza mangiare, in modo che è dette di morso in un pezzo di coltrice: e pei ch'e' furono morti, fece gittare le lor ossa in diversi luoghi, talche con gran fatica furono ritrovate e raccozzate insieme.

# Sua crudeltà con gli amici.

Quanto a suoi antichi amici é familiari, di venti ch'egli ne aveva eletti tra' principali e più nobili della città, co' quali si consigliava ne' casi della Repubblica, da tre in fuora, gli fece tutti ammazzare chi per una cosa e chi per un'altra; e tra questi fu Elio Seiano, il quale fu ucciso con un gran numero di suoi seguaci. Aveva Tiberio fatto grande costui non per bene che ei gli volesse, ma solo per avere uno per la cui fraude egli facesse capitar male i figliuoli di Germanico, acciocche Tiberio suo nipote e figliuolo naturale di Druso venisse dopo lui a succedere nell'imperio.

# Sua crudeltà e durezza con i grammatici e maestri.

Fu parimente rigido e crudele contro a certi Greci che teneva appresso di se, de' quali prendeva grandissima consolazione e sollazzo; tra' quali un certo Zenone, ragionando con seco e parlando così esquisitamente, fu da lui domandato qual delle cinque lingue greche era quella nella quale egli allora così fastidiosamente parlava; e rispondendo il Greco ch'ell'era la lingua dorica, lo confino nell'isola di Cinara, stimando che costui gli avesse voluto rimproverare il tempo antico, quand'egli partitosi di Roma se ne andò a Rodi ad abitare, perciocche i Rodiotti parlano in lingua dorica. Oltre a ciò avendo per usanza di proporre sempre a tavola qualche disputa e quistione, ed avendo inteso come Seleuco grammatico cercava d'informarsi da'suoi ministri e servidori quali fussero gli autori ch'egli era selito di studiare, per

venire preparato alle dispute, primieramenete gli comando che non gli capitasse a casa; ed appresso, non gli bastando questo, lo fece morire.

Sua crudeltà dimostrata ancora nella sua gioventù.

Dimostrò d'esser crudele, maligno e tarde di natura insino da fanciulletto; a Teodoro Cadareo che fu suo precettore nell'arte. della rettorica parve che fusse il primo che come persona sagace e di giudizio se ne accorgesse ed in poche parole avesse saputo bene esprimere la sua natura, chiamandolo a ogni poco, nel riprenderlo, con parole greche, loto macerato nel sangue, Ma molto più si scopri di così perversa natura poiche egli fu principe; ingegnandosi nel principio per acquistarsi, come uomo moderato e benigno, il favore e la benevolenza del popolo, di nasconderla e di simularla. Un certo buffone, nel passare uno che era portato a sotterrare, gli disse forte che ognuno lo sentì, che facesse intendere ad Augusto che i lasciti ch'egli aveva fatti al popolo ancora non erano stati consegnati. Onde Tiberio, fattolo venire a sè, gli diede quella parte che se gli aspettava; e di poi fattolo giustiziare, gli disse che rapportasse il vero ad Augusto. E non molto di poi negandogli un certo Pompeo cavalier romano non so che pertinacemente, minacciando di farlo mettere in prigione, gli disse che di Pompeo lo farebbe diventar pompeiano: mordendolo in cotal guisa e quanto al nome, e quanto alla fazione anticamente nimica della casa de' Cesari e che era capitata mále.

## I delitti di lesa maesta atrocemente vendicati.

In questo medesimo tempo domandandogli il pretore se ei voleva che si raunassero i giudici sopra a quelli che avessero offesa la maesta dell'imperatore, rispose, che e' bisognava mettere in esecuzione quello che comandavano le leggi; e le fece osservare atrocissimamente. Levò un certo il capo da una statua di Augusto per porvene un altro; venne la cosa in senato, e perchè si stava in dubbio se gli era vero o no, fu con tormenti esaminato e condannato il reo: a poco a poco questa sorte di calunnio venne a quello, che ancora queste cose diventarono capitali, l'aver battuto un servidore vicino alla immagine di Augusto; l'aversi dinanzi a quella scambiata la veste; l'avere portato la sua effigie acolpita in anello o in moneta nel bordello

o pisciatoio pubblico; l'aver tenute contraria opinione da quelle che Augusto avesse detto o latto. Capito finalmente male ancora uno il quale nella sua città acconsenti che gli fosse dato un magistrato in quel di medesimo ch'egli erano già stati dati ad Augusto.

Alcune cose dà lui barbaramente fatte sotto apparenza di gravità.

Fece oltre a ciò molte altre cose sotto spezie di severità e di gravità, mostrando di voler ridurre la città a vivere civilmente, e tor via le male usanze; deve egli, secondo che la natura gli porgeva, si portò tanto crudelmente, che furono alcuni, i quali biasimandolo del presente ed avvisandolo del futuro e del male ch'era per intervenirgli, composono questi versi, là cui sentenza è questa:

Aspro e crudele, vuoi tu che io brevemente dica ogui cosa?
Poss'io capitar male, s'egli è possibile che tua madre t'ami.
Tu non sej Cavaliere, perchè? perchè tu non hai i centomila.
E se tu andrai ben ricercando il tutto, Rodi ti fu dato per confino.
Tu hai, Cesare, scambiato i secoli d'oro;
Perchè mentre che tu sarai al mondo, saranno sempre di ferro.
Ha costui in fastidio il vino, perchè comincia ad aver sete del sangue;
Il quale or bee tanto avidamente, quanto prima il vino pretto.
Risguarda Roma il tuo Silla felice per sè, non per te.
E Mario ancora puoi, volendo, in lui considerare, ma quando tornò di esilio:
Oltre a ciò le mani di Marcantonio suscitanti le guerre civili.
Non pure una sol volta di sangue imbfodolate.
E di': Roma è spianata, molto sangue spargerà,
Qualunque di esule sarà fatto imperadore.

I quali prima voleva che e' fussero ripresi, come composti da uomini che in Roma non potevano sopportare il dominio e come dettati più dalla collera e dalla rabbia che ragione alcuna che egli avessero contra di lui, ed aveva in bocca a ogni poco: Abbianmi in odio e facciano a mio modo. Appresso fece fede che ell'erano cose al tutto vere quelle che in cotal guisa dicevano.

Come per leggieri peccati condannasse a pene severissime.

Fra pochi giorni, poi che e' fu arrivato a Capri, avendogli portato un pescatore, mentre ch'egli trattava alcune cose in segreto, un gran barbio, ed essendogli sopraggiunto addosso così alla improvvista, comando che gli fusse stropicciata la faccia con esso, come quello che venne tutto a rimescolarsi, vistoselo comparir sopra dalla banda di dietro dell'isola che per certi luoghi aspri e senza via era venuto su carponi a trovarlo; e parendo a quel povero uomo di averne avuto buon mercato, e rallegrandosi, mentre che egli era tormentato, di non gli aver portato una locusta, la quale oltre a modo grande aveva presa, comando subito che fusse portata la locusta e gli fece guastare tutta la faccia con essa. Fece tor la vita a un soldato pretoriano per aver tolto un pagone del parco. Essendo nel fare un certo viaggio impedita la lettiga, dove egli era dentro, da pruni, fece pigliar colui che gli faceva la scorta, il quale era un centurione delle prime coorti, e fattolo distendere in terra, gli fece dar tante battiture, che e' fu per morirsene.

# Come infierisse con ogni genere di crudeltà contro tutti.

Comincio appresso a non lasciare crudeltà alcuna indietro, che egli non la usasse, avendo sempre qualche occasione, ne gli mancando mai materia; pigliando primieramente a perseguitare i famigliari e conoscenti della madre, appresso de' nepoti e della nuora, ed ultimamente quelli di Seiano; dopo la morte del quale fu più crudele ch'egli non fusse mai stato per lo addietro: onde si conobbe chiaramente, come Seiano non era quello che lo metteva al punto, ma che cercando Tiberio occasione di sfogare quella sua crudelta, Seiano gli mostrava i medi da trovarla: non ostante che esso Tiberio scriva in certi suoi commentarii, dove egli brievemente ha descritta la vita sua, che aveva punito Seiano, per aver trovato ch'egli perseguitava i figliuoli del suo Germanico: de' quali esso ne fece ammazzare uno, essendosi già cominciato a sospettare di Seiano, e l'altro, poi ch'egli ebbe fatto uccidere Seiano. Lo andare connumerando a una a una le cose fatte da lui crudelmente, sarebbe cosa troppo lunga: ma e' basterà trattarne così in universale, acciò che da quelle si possa, eome da un modello ovvero esempio, conoscere qual fusse la sua crudeltà. Niuno di passò mai, sacro o religioso ch'ei si fusse, che non facesse o tormentare o uccidere qualcuno: talchè ancora nelle calende di gennaio non la perdono ad alcuni ch'egli fece giustiziare, e molti ne furono da lui condannati insieme con le mogli e co' figliuoli: avendo fatto un comandamento pubblico, che niuno avesse ardire di piangere i suoi parenti ch'erano in potere della giustizia, quantunque e' fussero condannati a morte: avendo ordinato premii grandissimi agli accusatori e premio ancora

alcuna volta ai testimonii. Non fu mai accusatore di si poco credito al quale non fusse prestato fede. Tutte le offese e delitti erano capitali, ed ancorà ogni minima parola benchè ella fusse detta semplicemente e senza mala intenzione. Un poeta fu accusato e condannato per aver detto male di Agamennone in una tragedia. Uno istorico ancora fu condannato per aver scritto che Bruto e Cassio erano stati gli ultimi de' Romani; e gli scritti dell'uno e dell'altro furono levati via : non ostante che e' si fussero già - recitati in presenza di Augusto e che e' fussero stati approvati per buoni e sinceri. A certi ch'erano in carcere, fece non solamente torre i libri, accio ch'e' non potessino studiare, ma ancora proibì loro il parlare insieme. Onde essendo stati citati alcuni a comparire per esaminarsi, conoscendo di aver a essere condannati a ogni modo, una parte di loro si ferirono nelle proprie case, ed una parte, per non avere a esser tormentati ne svergognati nel mezzo della curia, bevettero il veleno: e con tutto ciò fatto fasciare le ferite a que' primi, li fece mettere in prigione così palpitanti e mezzi vivi. Tutti i sentenziati a morte furono gittati dalle scale Gemonie e strascinativi con gli uncini; ed in un giorno toccò a venti, tra' quali si ritrovarono donne, fanciulli e pulzelle, che non erano ancora da marito: e perchè secondo il costume non era lecito strangolare le vergini, le fece prima sverginare dal carnefice e poi le fece strangolare. A quegli che desideravano la morte gli faceva vivere per forza, e riputava la morte pena tantò leggiere, che avendo inteso che uno de' condannati, chiamato Carnuzio, aveva anticipato con l'essersi ammazzato, grido: Carnuzio mi è uscito delle mani. E andando a visitare le prigioni, per vedere se vi erano tutti, rispose a uno che lo pregava che lo traesse ormai d'impaccio e s'affrettasse di punirlo: Io non ho ancora fatto pace con esso teco. Un cittadino consolare scrisse ne' suoi annali che una volta a un convito. dove era assai numero di gente ed al quale egli ancora si ritrovò, glifu domandato all'improvviso e a sorte da un certo nano che stava quivi ritto (e ciò fu nell'isola di Capri), perchè e' s'indugiava tanto a tor la vita a Pauconio, il quale aveva offeso la maestà del principe, e ch'egli allora lo riprese di aver parlato così prosuntuosamente, ma scrisse ivi a pochi giorni al senato, che senza mettere tempo in mezzo si desse ordine che Pauconio fusse punito.

Come aumentassesi la sua crudeltà e furberia.

Divento molto più crudel che e' non era e cominciò a non avere rispetto a persona alcuna, poi ch'egli ebbe inteso di che maniera Druso suo figliuolo era stato ammazzato; perciocche avendosi dato a credere che e' fusse morto per aver disordinato della bocca, come egli intese che Seiano e Livilla sua moglie lo avevano a tradimento fatto uccidere, non lasciò indietro modo alcuno di tormentare e d'ammazzare uomini: e per alguanti giorni durò dalla sera alla mattina a stare tanto intento e fiso in fare esaminare e tormentare uomini sopra alla predetta uccisione, che essendo arrivato un Rodiotto suo amico che da lui era stato chiamato per lettere molto familiari, subito che gli fu detto. comandò senza indugio che fusse tormentato, stimandolo un di quegli che atteneva alla predetta esamina; ma conosciuto appresso chi egli era ed accortosi del suo errore lo fece ammazzare. acciò che e' non si divulgasse tal ingiuria. A Capri si mostra ancora oggidì un luogo dove ei mandava gli uomini al macello. e donde, avendogli prima lungamente tormentati e in diversi modi, comandava che in sua presenza fussero gittati in mare, e la giù appiè stavano un gran numero di marinari a ricevergli con pali e con remi e farne brani se per ventura fosse restato in alcun di loro ancora punto di spirito. Tra i modi del tormentare i condannati aveva trovato di lar loro bere assai vin pretto e innebbriargli; e appresso gli faceva legare pe testicoli, tal che pel tormento della orina che e' ritenevano e per la strettezza delle cordelle venivano a crepare. E se la morte non lo soppragiugneva, e se Trasillo, come dicono alcuni, non gli avesse dato speranza di avere a vivere più lungamente e persuasolo industriosamente che alcune cose ch'egli aveva in animo di fare le indugiasse a tempo più comodo, il numero di quegli che e' fece ammazzare sarebbe stato alquanto maggiore; nè l'avrebbe ancor perdonata (come si crede), à' nipoti che gli erano restati, perciò che Gaio gli era a sospetto e Tiberio a vile, per essere bastardo; e pare che questa opinione abbia del verosimile per le parole ch'egli usava, dicendo a ogni poco, che Priamo era stato felice perchè i suoi erano tutti morti innanzi a lui.

Il sospetto col qual visse in mezzo ai delitti.

Quanto e' fusse odiato e malvoluto e bestemmiato, e quanto ei vivesse ancora in timore e sospetto, e come e' fusse sottoposto

agli oltraggi e alle villanie per si fatte scelleratezze, molte cose ne fanno fede. Egli primieramente ordinò che quegli che andavano agli aruspici per sapere il futuro e così consigliarsi con loro, parlassino in modo forte che ognuno udisse ed in presenza di testimonii. Fece forza di mandare a terra gli oracoli che erano intorno a Roma, ma si tolse da questa impresa per timore e riverenza della religione: e di ciò furono cagione i libri che erano nel tempio della Fortuna in Palestrina, ne' quali erano scritte le cose future : perciocche volendo rovinare il predetto tempio, ed avendogli fatti condurre in Roma dentro un'arca molto ben chiusi e suggellati, fece aprir l'arca e trovò che non vi erano dentro; ma rimandata l'arca a Palestrina e posta nel tempio ed aperta, vi ritrovarono i libri. Oltre a ciò avendo a sospetto i cittadini ch'erano stati eletti governatori delle provincie, ne avendo ardire di lasciargli partire da sè e mandargli a' governi ch'egli aveva lor concessi, gli tenne appresso di sè parecchi anni; tanto che è fece gli scambi 'in lor presenza; e così in Roma, come egli erano, ritenendo il titolo di governatori, commetteva loro ogni giorno qualche cosa, il che essi facevano eseguire per loro commessarii e coadiutori.

Sospetto ch'egli ebbe della nuora e dei nipoti condannati.

Oltre a ciò tauto era il timore e sospetto ch'egli aveva della nuora e de' nipoti, dopo che furono condennati, che sempre che e' si avevano a muovere da luogo a luogo, gli faveva mettere incatenati dentro una lettiga molto ben turata e cucita; avendo ordinato a' soldati che non l'asciassero accostare i viandanti, nè persona alcuna che e' rincontrassino, nè fermarsi in luogo alcuno, nè volgersi indietro a risguardare.

## Diffidenza e sospetto dello stesso.

Mentre che Seiano cercava di torgli lo Stato (1), ancora che egli si fusse accorto, che il natale di quello era pubblicamente celebrato, e che per tutto si adoravano le statue d'oro che in onor di quello erano state poste in diversi luoghi, nondimeno

<sup>(1)</sup> Ciò che a questo passo dice Svetonio, è, che Tiberio nel far porre le mani addosso a Seiano, che cercava di torgli lo Stato, ancora ch'egli si fosse accorto, che il Natale, ecc., nondimeno si governò più con astuzia, ecc.

tanto era il timore che di lui aveva, che in fargli porre le mani addosso e ammazzarlo, si governò più con astuzia e con inganni che con quella forza ed autorità che e' poteva usare come principe. Egli primieramente, per levarselo dinanzi, mostrò di volerlo onorare, e la quinta volta ch'egli era stato consolo, se lo elesse per compagno: il quale consolato prese solo a quel fine, trovandosi fuor di Roma, sendo stato un gran tempo ch'egli non aveva esercitato tal magistrato. Apresso gli fece credere di voler imparentarsi con esso lui e di volere ancora farlo tribuno; e così intrattenendolo con queste speranze, lo accusò in senato quando egli manco se lo pensava; e gli fece contro una orazione molto vituperosa e piena d'ignominie e da muovere di sè a compassione coloro che l'ascoltavano: perciocchè tra l'altre cose pregò i padri conscritti che li mandassero uno de' consoli in compagnia d'alcuni soldati, acciocche, essendo vecchio, si potesse condur salvo dinanzi al cospetto loro. E con tutto ciò, non si fidando ancora, nè essendo bene assicurato, e dubitando di qualche garbuglio, aveva ordinato, che facendo di mestiero, Druso suo nipote, il quale era in prigione ancora in Roma, fusse liberato dalla carcere e fatto capitano delle sue genti. Faceva ancora stare in punto le galee per rifuggire a qualcuno di quegli eserciti che erano fuora Roma, dove bene gli venisse; salendo ad ogni poco sopra a un luogo alto e rilevato intorno a rimirare se e' vedeva far cenno, secondo ch'egli aveva ordinato a coloro che gli avevano a portare gli avvisi, come il fatto di Seiano era seguito, per potere presto infendere ogni cosa. E con tutto che Seiano fusse morto e la congiura in tutta spenta, non perciò ne divenne nè più sicuro, nè più animoso; anzi se n'andò a quella possessione ch'e chiamata la villa di Giove, e per nove mesi continui si stette in casa ch'egli non usci mai.

### Maldicenze e libelli contro di lui pubblicati.

Era oltre a ciò tormentato e travagliato il suo animo dal male, che di lui per tutto e da ogni uno si diceva: perciocchè tra i condennati non ve n'era alcuno, il quale non gli dicesse senza rispetto o in presenza sua o per via di scritti, che s'appiccavano la dove i senatori stavano a sedere in senato, tutte le villanie e vituperii che dir si pessono. Le quali cose ripigliava quando in un modo e quando in un altro, ora vergognandosene in modo che e' cercava di nasconderle e celarle in tutte le maniere che poteva; ora tenendone si poco conto, ch'egli le pigliava

e leggeva, divulgandole per se medesimo. Artabano re de Parti gli scrisse una lettera molto ingiuriosa, dove esso gli rinfacciava i parenti e gli amici e le altre genti che da lui ingiustamente erano stati fatti morire; rinfacciavagli ancora la sua tardità e pigrizia e quanto e fusse libidinoso; confortandolo che oramai si ammazzasse con le sue mani, dando quel contento e quella soddisfazione agli animi 'de' cittadini romani; i 'quali grandemente e molto a ragione l'avevano in odio. Onde fu tanto il dispregio ch'egli ebbe di se medesimo, che e' mancò poco, che nel principio della infrascritta lettera, la quale egli scrivo al senato; e' non facesse un raccolto di tatti i travagli e miserie nelle quali egli si ritrovava, e di quelle ancora che gli soprastavano. Il principio della lettera è questo.

Sua lettera e orazione al Senato, nella quale si dnole delle sue miserie.

Io non so, padri conscritti, quello che io mi debba scrivere, nè che da lato farmi per scriveryi; anzi non so qual cosa sia quella che io in questi tempi non vi debba scrivere. Gli Iddii e le Dee mi facciano capitar male, se io non conosco manifestamente che io vo ogni giorno di male in peggio e corro alla mia rovina manifesta. Stimanó alcuni, che le predette cose fussero da lui antivedute, perciocche egli era buono astrologo e matematico; ed aveva conosciuto molto tempo innanzi, quanto il nome suo doveva essere vituperato e quanti avevano a essere i travagli che e' doveva sopportare, affermando questa essere stata la cagione. perche tanto ostinatamente ricusò d'accettar, l'imperio e d'esser chiamato padre della patria e che e' si giurasse nel nome suo: parendogli d'avere di poi con sua maggior vergogna a darsi a -conoscere come indegno di sì fatti onori. Puossi ancora far congettura esser vero quanto di sopra è detto per una orazione che egli fece sopra a questo di non voler esser chiamato padre della patria, ne acconsentire che e' si giurasse nel nome suo: e massimamente in quel luogo nella predetta orazione, dove egli dice, che sarà sempre il medesimo, nè mai si muterà di costumi mentre ch'egli starà in cervello. Oltre a ciò dice in un altro luogo. che e' bisogna che il senato abbia cura di non si obbligare il nome di alcuno, che per qualche caso si potria mutare. Ed altrove pur nella medesima orazione dice: Se mai avviene che i miei portamenti vi facciano dubitare dell'animo mio devoto inverso di voi, il che prima ch'egli avvenga, desidero che l'ultimo giorno mi tolga la vita onde io non senta che voi abbiate mutatr

opinione de' fatti miei, nulla di onore mi aggiugnera l'avermi voi chiamato padre della patria: e voi meritamente sarete ripresi della vostra sciocchezza avendomi a torto attribuito un tal cognome; o sì veramente sarete biasimati come persone leggieri e poco stabili, per avere mutato opinione de' fatti miei.

#### Statura, membri, complessione ed andatura.

Fu di corpo amplo e robusto, di statura più che ragionevole, fargo ne' fianchi e nel petto ed in tutte le membra insino alle punte de' piedi egualmente proporzionato: più aitante della mano sinistra e più gagliardo; de' nodelli delle dita in modo forte che con un dito forava una mela fresca, salda ed intera; e con la nocca rompeva il capo d'un fanciullo e d'un giovanetto ancora. Era di color bianco, aveva i capelli della collettola alquanto distesi e lunghi, talmente che e' coprivano ancora il nodo del collo; e ciò pareva che nella sua casata fusse per eredità. Aveva nell'aspetto il dabbene: nel quale nondimeno si vedevano alcuni spessi e sottili rigonfiamenti con gli occhi molto grandi; e quello che era maraviglioso che vedevano ancora di notte ed'allo seuro: ma ciò accadeva quando egli si risvegliava così per un pochetto e dipoi subito ingrossava la vista. Andava con la testa innanzi e bassa, col viso raccolto; taciturno il più del tempo; talchè ancora co' suoi parenti più stretti non parlava quasi mai e molto di rado: era ancora tardo nel parlare, e parlando moveva così lentamente le dita. Tutte le predette cose pareva ad Augusto che fussero segni di arrogante e che avesse poca grazia con le persone: onde egli usò di dire molte volte in senato e dinanzi al popolo, volendolo scusare che tali cose erano difetti di natura e non d'animo. Fu molto sano e prosperoso; ed in tutto quel tempo ch'egli stette imperadore, non ebbe quasi mai alcun male quantunque egli avesse cominciato insino di trenta anni a governarsi a suo modo ed a non volere consiglio di medici.

### Suo disprezzo delle religioni.

Quanto alla religione fu, anzi che no, negligente come quello che s'era tutto dato alle scienze matematiche, e credeva per fermo che il fato governasse ogni cosa; spaventavasi nondimeno oltre modo quando sentiva tonare, e sempre che e' vedeva turbato il cielo si metteva in testa la corona dello alloro: perciocche ei si dice che la saetta non può nuocere alle frondi di cotale albero.

#### Scienze ed arti possedute da lui.

Fu molto studioso e letterato in tutte le scienze ed arti liberali; quanto allo stile latino imitava Messala Corvino, al quale. essendo già vecchio, egli insino da giovanetto aveva sempre portato grandissima riverenza: ma per essere nello scrivere troppo(1) fisicoso ed affettato, lo rendeva alquanto oscuro, talche riusciva meglio parlando all'improvviso che stando a pensare quello che egli avesse a dire. Compose ancora un'opera in versi lirici, la quale è intitolata: Lamento della morte di Giulio Cesare. Compose ancora alcuni poemi in greco imitando Eufurione, Ariano e Partenio; e perciocche i predetti poeti gli piacevano oltre modo, aveva nella sua libreria le loro immagini e tutti i libri che da loro erano stati composti; e gli teneva tra i libri degli scrittori antichi e più riputati. Onde una gran parte de letterati ch'erane in quel tempo, composono a gara molle opere in lode di questi tre. Dilettossi sopra a ogni altra cosa di storie favolose; in tanto che insino alle sciocchezze e cose ridicole sommamente gli soddisfacevano: e perciò i grammatici, de' quali si dilettava sopra a ogni altra sorte di letterati, erano da lui di molte volte addimandati per vedere come e' se la sapevano qual fusse stata la madre d'Ecuba: che nome avesse avuto Achille e quando a guisa di donzella stette nascoso tra quelle vergini, quello che le sirene erano solite di cantare. Il primo di ch'egli entrò in senato dopo la morte d'Augusto, per mostrarsi pietoso e religioso sacrificò agli Iddii col vino e con lo incenso ma senza trombetta; imitando in questo Minos re di Candia, il quale nella morte del figliuolo in quella guisa aveva sacrificato.

### Cognizione della lingua greca, sebbene ei mai l'usava.

Ed ancora che il parlare in greco gli fusse pronto e facile, nondimeno si riguardava in alcuni luoghi di non parlare altrimenti che latino, e massimamente nel senato; di maniera che avendo a nominare monopolio, che è vocabolo greco, chiese perdono; sendo necessitato a usare quel vocabolo forestiero. Similmente in una certa deliberazione del senato, recitandosi emblema, che pure è vocabolo greco, disse che a lui pareva bene di levar via quel vocabolo e vedere di trovarne un latino che significasse il medesimo: e non si ritrovando, esprimerlo con più parole

<sup>(1)</sup> Fisicoso lo stesso, che scrupoloso.

Comando ancora a un soldato, ch'era stato interrogato in greco per testimonio, che rispondesse in latino.

Sua malattia e che essendosi due volte, durante il tempo del suo ritiro, avvicinato a Roma per entrarvi, tutte due le volte ritorno addietro.

Mentre ch'egli si dimorò nell'isola di Capri, solo due volte mostrò di voler tornarsene in Roma; la prima si condusse per mare sopra una galea insino all'orto che è vicino al luogo dove si fanno le battaglie navali, e lungo la via del Tevere da ogni banda fece stare i suoi soldati che facessero tornare addietro quegli che venivano per incontrarlo. Un'altra volta si condusse per la strada Appia, vicino a sette miglia a Roma; ma senza entrar dentro, avendo solamente dato una occhiata alle mura della città, dette medesimamente la volta addietro tornandosene a Capri. La prima volta che essendo venuto per la via di mare. se ne tornò indietro, egli medesimo non seppe la cagione: la seconda che fu questa per la strada Appia, se ne tornò indietro per un caso maraviglioso che gl'intervenne : e questó fu che avendosi domesticato un dragone, e cibandolo di sua mano, ando per dargli mangiare e trovò che le formiche se l'avevano mangiato. Fu per tanto avvertito che si guardasse dalla furia del popolo. Tornandosene adunque a Napoli e trovandosi ad Astura. cominciò a sentirsi un poco di mala voglia, appresso parendogli essere assai bene alleggerito, cammino alla volta di Cercelli. E per non dare sospezione alcuna della sua infermità, non solo si ritrovo presente a' giuochi che i suoi soldati celebravano, ma ancora, sendo cacciato fuora un porco salvatico, gli trasse alcune saette così da alto: e per essersi scontorto alquanto il fianco e nello ansare ripieno di vento, venne a riaggravarsi nella malattia: nondimeno alcuni giorni se n'ando comportando assai bene. E come ch'egli si fusse fatto portare insino a Miseno, non perciò lasciò indietro alcuna cosa del suo vivere ordinario, banchettando al solito e pigliandosi i medesimi piaceri e diletti. parte per non saper astenersi e parte per mostrare di non aver male. Onde Caricle medico partendosi dal convito per andarsene a casa e volendo chiedergli licenza, gli prese la mano per baciargliene: ma Tiberio credendo che il medico gli volesse toccare il polso, lo pregò piacevolmente che non si partisse e che si ponesse un poco a sedere e soprattenne il convito più del solito e gli bastarono le forze di stare, siccome egli era costumato quivi nel mezzo della sala col littore ritto davanti: il quale, mentre che i convitati se n'andavano e gli domandavano licenza, gli diceva: ad uno ad uno chi e fussero.

### Luogo e tempo della di lui morte.

In questo mezzo avendo trovato nel libro, dove si notavano giornalmente le azioni del senato che certi erano stati liberati. anzi non pure uditi, de' quali egli aveva scritto al senato, perchè e'fussero esaminati e condennati, con aver detto brevemente non altro, se non che uno gliene aveva accusati, mugghiando e dolendosi e parendogli d'esser disprezzato, aveva deliberato in ogni modo di tornarsene a Capri per non tentare di far cosa alcuna se non al sicuro; ma ritenuto dal temporale e dalla malattia che tuttavia andava aggravando, non passò molti giorni ch'egli si morì in villa a un luogo di Lucullo, avendo settantotto anni e ventitre anni essendo stato nell'imperio, a' sedici di marzo, essendo consoli Gneo Acerronio Proculo e Gaio Ponzio Nigra. Sono alcuni che pensano essergli stato dato il veleno da Gaio a tempo e che a poco a poco lo consumasse. Altri che nello allentare della febbre presagli fortuitamente, desiderando di mangiare, non gliene fu dato. Altri dicono che e' fu affogato, sendogli stato rinvolto il capo (1) nel primaccio; perchè essendo ritornato alquanto in sè, aveva ridomandato l'anello che gli era stato cavato di dito. Seneca scrive che avendo conesciuto di mancare, si cavà l'anello di dito, facendo segno di volere darlo a qualcuno e dipoi di nuovo se lo rimesse e che tenendo stretto il pugno della mano sinistra, stette un pezzo senza muoversi; appresso chiamati in un subito quegli che lo servivano, ne gli essendo risposto da alcuno. che e's'era levato e cascato non molto lontano dal letto per essergli mancato le forze.

### I segni che pronosticarono la di lui morte.

L'ultimo di che fu da lui celebrato del suo nascimento, essendogli stato portato da Siracusa un Apollo, cognominato Temenite, il quale era molto grande e ben fatto, e volendolo porre nella libreria del Tempio, ch'egli nuovamente aveva edificato e consagrato, glie le parve vedere in sogno affermante che da lui non poteva essere dedicato. E pochi giorni avanti che ei morisse, la torre del Faro a Capri fu rovinata da'tremuoti. Oltre a ciò nel

<sup>(1)</sup> Primaccio, lo stesso che piumaccio.

<sup>13</sup> SVETONIO, Vite dei Cesari.

monte Miseno la cenere, le faville ed i carboni ch'erano stati posti nella stanza dove egli mangiava per riscaldarla, essendo stati spenti una gran parte del di, in un subito nel farsi sera si riaccesono ed arsono una gran parte della notte; ne mai vi fu ordine a poterli spegnere.

Festa del popolo romano per la di lui morte.

Tanta fu l'allegrezza ch'ebbe il popolo romane della sua morte, che al primo avviso cominciarono le genti a discorrere per le strade; e chi gridava che e'fusse gittato in Tevere; e chi pregava gli Iddii infernali che non gli dessero luogo alcuno nello înferno, se non tra gli empi e scellerati. Altri minacciavano il corpo così morto di attaccargli un uncino alla gola e gittarlo giù dalle scale Gemonie; come quelli ch'erano accesì contro di lui, ricordandosi della sua antica crudeltà. E perche nuovamente era intervenuto per sua cagione un caso molto atroce, e questo è, che avendo il senato fatto un partito che i sentenziati a morte avessero tempo dieci di a essere giustiziati, accadde per ventura che il decimo giorno di certi ch'erano stati condunnati, venne appunto ad esser quello, nel quale venne l'avviso della morte di Tiberio; costoro adunque raccomandandosi a tutte quelle persone che e' vedevano e pregando per la fede che in loro avevano gli volessero aiutare, perciocche non si ritrovando Gaio in Roma, non potevano andare a raccomandarsi a lui; quelli pertanto che erano alla guardia della prigione, acciocchè e non seguisse cosa alcuna contro a quello ch'era ordinato, gli strangolarono e gli gittarono giù dalle predette scale, chiamate Gemonie. Ciò fu cagione di accrescere carico al morto Tiberio appresso del popolo; come quello a cui pareva che un tale tiranno, ancora poi ch'egli era morto, perseverasse nella sua crudeltà. Nè prima si mossero quelli che conducevano il corpo dal monte Miseno, che la maggior parte di quelli ch'erano presenti levarono le grida con dire che fusse portato ad Aversa ed abbronzato nello Anfiteatro: nondimeno i suoi soldati lo condussero a Roma e fu arso e seppellito pubblicamente.

Suo testamento ed ultima disposizione.

Aveva fatto testamento due anni innanzi e scrittolo di man propria e fattane fare una copia a un suo liberto; e così l'originale come la copia aveva fatto soscriver e suggellare da persone vili e di molto bassa condizione. Lasciò eredi Gaio figliuolo di Germanico e Tiberio figliuol di Druso suoi nipoti, ciascuno per metà; e volle che e' redassere l'un l'altro. Fece ancora di molti lasciti a diverse persone, come alle vergini vestali, ai suoi soldati tutti insieme ed alla plebe romana: lasciando a ciascuno un tanto e spezialmente ai maestri de' vichi, cioè capi de' borghi e delle strade maestre.

# LA VITA ED I FATTI

# GAIO CALIGOLA

**OUARTO IMPERATOR ROMANO** 

#### Di Germanico padre di Caligola.

Germanico padre di Cesare, figliuelo di Druso e di Antonia giuniore, adottato da suo zio Tiberio, fu questore cinque anni innanzi, che per legge gli fusse lecito; e dopo tal magistrato immediate fu fatto consolo. È mandato a governo per capitano generale dello esercito che si ritrovava in Germania, dove intesa la morte d'Augusto, raffrenò quelle genti che pertinacemente ricusavano Tiberio e volevano lui per loro imperadore; nella qual cosa egli si dimostrò non solamente costante e forte, ma ancora pietoso ed amorevole. Ed avendo ivi a poco tempo superato e vinto i nimici, trionfò in Roma. Appresso fatto la seconda volta consolo, prima ch'egli entrasse in magistrato; fu mandato a comporre lo Stato dell'Oriente; dove avendo vinto il re d'Armenia, ridotto la Cappadocia in forma di provincia (cioè fattola distretto de' Romani), morì di trentaquattro anni in Antiochia, avendo avuto una lunga infermità, non senza sospezione di veleno: perciocche oltre a lividi che per tutto il corpo si gli vedevano e la schiuma che per bocca mandava fuora, nello essere abbruciato il corpo, fu ritrovato tra le ossa e cenere di quello il cuore integro e senza macula alcuna; la natura del quale si stima essere, che avendolo tocco il veleno, non possa dal fuoco esse offeso nè consumato.

#### Morte di Germanico.

Fu opinione che Tiberio per opera di Gneo Pisone lo facesse avvelenare. Questo Pisone, essendo governatore della Soria, diceva apertamente che a lei bisognava offendere o il padre o il figliuolo. E come se la necessità lo strignesse a farlo, usò inverso di Germanico, quando egli era infermo, di molte stranezze, ingiuriandolo di fatti e di parole molto villanamente; onde ritornato a Roma, fu poco meno che sbranato dal popolo ed il senato lo condanno a morte.

Virtù sì del corpo che dell'animo di Germanico.

È assai manifesto che e' non fu mai uomo alcuno, nel quale tanto eccellentemente fussero accolte tutte le virtù dell'animo e del corpo, quanto in Germanico. Egli quanto al corpo fu ben fatto e gagliardo e bellissimo di aspetto, rarissimo d'ingegno, eloquente così in greco come in latino, amorevole e benigno inverso di ciascuno e nel farsi ben volere e guadagnarsi gli uomini maraviglioso. Quanto alla proporzione delle membra aveva un poco le cosce sottili; ma usando di cavalcare, poi ch'egli aveva mangiato, del continovo le aveva assai bene ripiene. Nei fatti di arme si trovò molte volte alle mani-col nimico a solo a solo e ne riportò onore. Avvocò ed orò, non solamente essendo ancora cittadino privato, ma ancora dipoi avendo trionfato; e tra'suoi scritti si trovano alcune commedie composte da lui in greco. In Roma e fuori nello esercito fu sempre umano e cortese e di animo civile; andava a trovare le terre libere e confederate senza littori e come privato cittadino; ovunque egli intendeva ch'erano sepelcri d'uomini valorosi, gli andava a vedere e celebrava onorevolmente le loro esequie. Egli fu il primo che di man propria si messe a ragunare l'ossa di quelle genti, che sotto il governo di Varo erano state uccise, per ridurle tutte in un luogo e fattone un monte, edificarvi sopra un sepolcro. Fu tanto dolce e placabile inverso di coloro, che ne dicevano male e che lo biasimavano, e verso ancora di quelli che patese mente erano suoi nimici, qualunque egh si fussero e per qualunque cagione, che avendo il sopraddetto Pisone annullato le sue deliberazioni ed angariando i suoi amici e partigiani, non prima si sdegnò contro di lui ch'egli ebbe scoperto di essere ancora in persona propria con incenti e veleni da lui perseguitato. Nè con tutto ciò fece altra dimostrazione contra di lui, salvo che, secondo il costume degli antichi, ricusò l'amicizia di quello; e commesse a suoi domestici e familiari che facessero le sue vendette, se per opera di Pisone gli avveniva più un male che un altro.

L'amore e propensione di tutti verso di lui.

Egli di così fatte virtù fu largamente ricompensato e ne senti nell'animo grandissima consolazione: pereiò che tutti i suoi lo stimarono tanto e tanto lo amarono, che Augusto (per lasciare andare gli altri suoi parenti) stette lungamente in proposito di lasciarlo suo erede e successore, e finalmente comando a Tiberio che lo adottasse per suo figliuolo. Fu oltre a ciò tanto amato e riverito dall'universale, che molti scrivonó che ogni volta che . egli andava o veniva in alcun luego, era tanto grande il numero delle genti, che venivano ad incontrarlo o che l'accompagnavano, che per calca e' portò alcuna volta pericolo della vita: e che tornando di Germania, poi ch'egli ebbe quietato gli animi dei suoi soldati (che volévano, come di sopra è dette, elegger lui per loro imperadore), gli uscirono incontro tutte le compagnie de' soldati pretoriami, non ostante che e' fusse stato comandato loro che due solamente gli andassino incontro: e che tutto il popolo romano, uomini e donne, giovani e vecchi, nobili ed ignobili se gli sparsono d'intorno e gli andarono incontro fuor della città venti miglia.

Presagii che annunziarono la morte di Germanico e come fu pianto ancora dai barbari.

Vidersi nondimeno molti maggiori e più certi segni della benevolenza de' popoli inverso di lui in morte e dopo morte che
in vita. Quel giorno ch'egli mort, i tempii furono rubati e gli
altari degli Iddii mandati sottosopra, ed alcuni vi furono; che
gittarono i loro Iddii domestici e familiari nel mezzo della strada;
e similmente i bambini, che pure allora erano nati, furono da
loro pesti fuor di casa ed abbandonati. Oltre a ciò dicono che i
barbari nimici capitali e che tuttavia guerreggiavano con esso
noi, come se il danno di una tal morte fusse comune ancora a
loro, acconsentirono di far triegua, dolendosene acerbamente.
Alcuni re si levarono la barba e tosarono i capelli alle mogli,
per dimostrare in cotal guisa grandissimo dolore. Dicono ancora
che il re de' Parti si astenne dello andare a caccia e di ritrovarsi in convito co' nobili e grandi del suo regno, il che appresso di loro è segno di pubblica mestizia.

Mestizia e pianto fatto în Roma per la di lui morte.

In Roma avendo avuto le nuove della suà malattia, stava la città mesta ed attonita aspettando i secondi avvisi ed in un subito in sul fare della sera si sparse una voce, senza sapere onde ella si Tusse uscita, ch'egli era migliorato; onde d'ogni banda corsero le genti con molta fretta in Campidoglio coi lumi e colle vittime per sacrificarle, e parendo loro esser tenuti a bada, furono per isgangherare le porte del tempio: tanto erano desiderosi di soddisfare i voti che per la salute di Germanico fatti avevano. Fu svegliato dal sonno-Tiberio per le grida di coloro che facevano festa e si rallegravano, e per tutte le strade andavano cantando: Salva è Roma, salva è la patria, ch'egli è salvo Germanico. Ma come finalmente fu fatto palese la sua morte, ne con feste, nè con sollazzi, nè con bandi si potè mai fare che il popolo si rallegrasse e che per tutta la città non si facesse pubblicamente dimostrazione di dolore. E durò questa pubblica mestizia insino alle feste che si celebrarono nel mese di dicembré. · Accrebbe la sua gloria ed il desiderio di lui l'atrocità de' tempi che seguitarono; perciocche ognuno aveva opinione che Tiberio per timore di Germanico tenesse ascosa la sua crudeltà, la quale. poi ch'egli fu morto, fu da lui fatta palese.

### Moglie e figli di Germanico.

Ebbe per moglie Agrippina figliuola di Marco Agrippa, della quale ebbe nove figliuoli, che due ne morirono, essendo aucora in fasce ed uno fatto già grandicello ch'era molto piacevole e festeggievole, la cui effigie, ornata a guisa di Cupido, fu da Livia posta nel tempio di Venere Capitolina; ed Augusto avendone una in camera la baciava ogni volta ch'egli entrava dentro. Gli altri figliuoli sopravvissero al padre, che tre ve n'erano femmine, Agrippina, Drusilla e Livilla, nate l'una dietro all'altra, ed altrettanti maschi, Nerone, Druso e Gaio Cesare: de' quali Nerone e Druso furono accusati da Tiberio in senato e giudicati ribelli e nemici del popolo romano.

#### Luogo e tempo della natività di Gaio Cesare.

Gaio Cesare nacque a' trentuno d'agosto, essendo consoli suo padre e Gaio Fonteio Capitone; non si sa dove egli nascesse, per la diversità degli scrittori. Gneo Lentulo Getulico scrive che e' nacque in Tigoli; Plinio secondo scrive che e' nacque a Treviri nel borgo Ambiatino sopra ai confluenti; e in fede di questo dice che nel predetto luogo è ancora uno altare dove è scritto: per il parto di Agrippina. I versi che furono divulgati, poi ch'e' fu fatto principe, dimostrano ch'e' nacque nello esercito, quando i soldati erano alle stanze, la cui sentenza è questa:

L'esser nato nell'esercito, ed allevato tra l'armi paterne, Era presagio, costui esser disegnato imperadore.

Io ritruovo nel libro, dove son notate le azioni del senato, lui esser nato in Anzio. Plinio scrive che Getulico per adularlo ha scritto il falso; perche essendo il giovane borioso e volendo renderlo glorioso, volle mostrare che e' partecipasse ancora in qualche parte di quella città ch'era consagrata ad Ercole e tanto più venne a dar colore a questa sua menzogna, quanto che uno anno innanzi era nato in Tigoli un figliuolo a Germanico, chiamato ancora egli Gaio Cesare, della cui piacevolezza e come ei morisse in fasce, di sopra abbiamo detto. Contro a quello che scrive Plinio, c'è il numero degli anni, per ciò che coloro, i quali hanno scritto le cose d'Augusto, convengono che Germanico, finito il consolato, fusse mandato in Gallia, essendogli già nato Gaio Cesare; ne quelle lettere che Plinio scrive essere scritte in quello altare, dimostrano in parte alcuna esser vera la sua opinione; perciò che Agrippina in quel paese partori due figliuole, ed ogni parto, senza alcuna differenza di sesso, è chiamato puerperio: perciocche gli antichi chiamavano le puelle (cioè fanciulle) puere, siccome i pueri (cioè fanciulli) puelli. Ecci ancora una epistola d'Augusto, pochi mesi davanti ch'e' morisse, scritta ad Agrippina sua nipote di questo Gaio; perciocche in quel tempo non era alcun bambino che avesse simil nome: Io ordinai ieri a Talario e ad Asellio che mi conducessero (concedendolo gli Iddii) Gaio nato a' diciotto di maggio. Oltra questo io mando de' servi miei un medico seco: ed ho scritto a Germanico che lo tenga appresso di se, avendone di bisogno. Tu, Agrippina mia, attendi a star sana, per condurti sana al tuo Germanico. Parmi ch'egli sia assai manifesto, esser impossibile che Gaio nascesse in quel luogo, dove egli fu portato di Roma due anni appresso, poi che e' fu nato. Queste medesime ragioni dimostrano ancora che i versi di sopra allegati non dicono il vere, e tanto più che e sono senza autore. Quello adunque, che è scritto tra le azioni del senato, è da essere stimato vero; massimamente che Gaio prepose sempre la città di Anzio a qualunque altro luogo ameno e dilettevole, e l'amo sempre non altrimenti che se e' fusse nato in quella: e si dice ancora ch'egli aveva disegnato di andare ad abitarvi e che in quel luogo fusse il capo dell'imperio, essendogli venuta Roma in fastidio.

#### Cognome di Gaio e dove fosse prima nutrito.

Fugli posto nome Caligola per burla da' soldati, perciocche essendo piccolo s'allevava tra loro vestito alla soldatesca; appresso de quali quanto ei fusse in pregio, per essersi allevato a quel modo in lor compagnia, e quanto e' l'amassino e riverissino, si conobbe massimamente dopo la morte di Augusto: perciocche romoreggiando e tumultuando, egli solo senza dubbio alcuno colla sua presenza gli mitigò; perche non prima feciono fine di tumultuare che e' videro esser portato via Caligola, per paura che in que' garbugli non gl'intervenisse qualche male. Allora finalmente cominciareno a pentirsi di quanto avevano fatto: e fermarono la carretta, in su la quale egli era, pregando che non fusse fatto lor vergogna di rimandarne Caligola.

Il luogo ed appresso quali fusse secondamente educato.

Andò in compagnia del padre in Soria; del qual luogo (dopo la morte di quello) ritornato si stette con la madre di Roma. Dipoi avendola Tiberio confinata, s'ando a stare in casa di Livia Augusta sua bisavola: in onore della quale, poi ch'ella fu morta, essendo ancor fanciulletto, fece una orazione in presenza del popolo e dipoi s'ando ad abitare in casa di Antonia sua avola. -Appresso avendo dicianove anni, fu chiamato da Tiberio a Capri, e nel medesimo giorno prese la toga virile e si rase la prima volta la barba, secondo il solito; ma senza cerimonia alcuna e senza onorare quel giorno, come aveva fatto Tiberio quello di Nerone e di Druso. Ora ingegnandosi astutamente quelli, che gli erano d'attorno, di mettergli in considerazione le offese ricevute, perchè e'se ne vendicasse, non mai dette loro appicco alcuno; avendosi non altrimenti dimenticato le ingiurie che i suoi avevano ricevute, che se a lui non fussero tocche, passandosi leggiermente ogni ingiuria. E fu di tanta ubbidienza inverso dell'avolo e di tutti quelli, che gli erano appresso, che meritamente di quello fu detto, niuno essere stato mai il maggior servitor di lui, ne il più cattivo principe.

Dimostramenti della sua crudeltà dati ancora nella gioventit.

Non potette nondimeno, nè ancora in quella età, por freno alla sua crudeltà ed alle sue scelleratezze: onde egli si ritrovò a vedere tormentare coloro che erano sentenziati a morte, mostraudo di pigliarne grandissimo piacere; nè fu in Rema luogo alcuno vituperoso, ne caverna, ne bordello, dove egli di notte ascesamente, con una vesta insino a piedi e con la zazzera riposta, non fosse solito di praticare. Dilettavasi grandemente delle commedie ed altre simili rappresentazioni. Dilettavasi ancora de balti e canti; il che da Tiberio gli era comportato agevolmente per vedere se mediante cotali spassi gli poteva addoloire e dimesticare quella sua natura ferece e bestiale. Perciocche il vecchio sagacissimo aveva tanto bene considerato e conosciuto la sua condizione, ch'egli usava alcuna volta di dire. manifestamente, che Gaio viveva per la rovina sua e di Roma, e che allevava al popolo romano una natrice (che è un serpente così chiamato) ed al mondo un Fetonte novello.

#### Della di lui moglie e dei sospetti che si ebbe, che volesse venenar Tiberio.

Tolse pertanto non molto dipoi per moglie Giunia Claudilla, figliuola di Marco Sillano, uomo nobilissimo. Appresso essendo stato disegnato augure in luogo di Druso suo fratello, prima che e' pigliasse tal sagramento fu fatto pontefice; dove egli dette buon saggio di sè e si dimostrò molto pietoso ed amorevole. perche primieramente essendo morto ogni altro che poteva succedere nell'imperio, appresso essendo venuto Seiano a sospetto e dipoi essendo stato ammazzato, veniva a restare la corte abbandonata e spogliata: onde Caligola a poco a poco veniva a entrare in maggiore speranza d'avere a succedere nell'imperio. E per più confermarsi in quella, essendo morta Giunia sopra parto, s'ingegnò quanto e' potette di fare che Ennia Nevia acconsentisse alle sue voglie, la quale era moglie di Macrone, capitano de' soldati pretoriani; promettendogli di torla per moglie ogni volta ch'egli avesse ottenuto l'imperio, e così gli giurò e le ne fece ancora una polizza di sua mano. Cominciò adunque per mezzo di costei a farsi amico di Macrone; e. come alcuni credono, avvelenò Tiberio, e mentre che e'dava ancora i (1) tratti, comandò che l'anello gli fusse cavato di dito: e per-

<sup>(1)</sup> Dare i tratti significa essere all'estremo della sua vita.

chè e' faceva segno di non se lo voler lasciar torre, lo fece affogare con avvolgergli il primaccio intorno alla bocca, ed ancora con le sue mani gli strinse la gola. E perchè un servidore, veduta si fatta crudeltà, avea cominciato a levare il rumore, lo fece porre in croce spacciatamente. E tutto questo che s'è detto par verisimile, perciocche alcuni scrivono, che se bene e' non confessò mai d'averlo fatto morire, tuttavia non lasciò di direche aveva avuto in animo di farlo; massimamente ch'egli usò molte volte di gloriarsi d'essere stato pietoso ed amorevole in verse di Tiberio; con dire, che essendo una volta entrato in camera di quello, mentre che e'dormiva, con un pugnale per vendicar la morte della madre e dei fratelli, s'era dipoi pentito, mosso a compassione di lui, e che partendosi aveva gittato via il pugnale: dicendo ancora, che Tiberio, benchè e' se ne fusse accorto, nondimeno non aveva avuto ardire d'andar altrimenti ricercandola cosa.

#### Imperio di Gaio Cesare Caligola.

Successe attunque nell'imperio con grandissima soddisfazione del popolo romano, anzi, per dir così, di tutto il mondo; perciò che da ognuno era desiderato grandemente per principe e massimamente dai sudditi e da soldati, i quali, per la maggior parte, piccolino l'avevano conosciuto. Fu ancora-sommamente grato all'universale della plebe, per la buona memoria del suo padre Germanico, come quelli che avevano compassione di quella casa; parendo loro ch'ella fusse quasi spenta. E però subito che e' si mosse da Miseno, accompagnando il corpo di Tiberio. quantunque e' fusse vestito a bruno, nondimeno tra le fiaccole ardenti e nel rappresentarsi all'altare e nel sacrificare e in tutte quelle cerimonie fu sempre accompagnato da grandissima moltitudine di gente ch'erano venuti a incontrarlo; i quali ripieni d'allegrezza, oltre a'nomi felici e fausti per i quali lo chiamavano, dicevano ancora, come egli era la loro stella ed il loro bambolino che s'erano allevato.

Le cose da lui fatte nell'ingresso al principato.

Così entrato in Roma per consentimento del senato e del popolo, che per forza si mescolava tra' senatori, fu annullata la volonta di Tiberio, il quale nel suo testamento aveva fatto erede in sua compagnia l'altro suo nipote ancora giovanetto; e così

gli dierono piena autorità e balla di governare ogni cosa a suo arbitrio, e si fece grandissima festa ed allegrezza: talchè in tre mesi e non anco interi, si scrive essere stato ucciso e sacrificato più di cento quaranta mila bestie. Ed ivi a pochi giorni andando a vedere l'isole che sono intorno a Napoli, furono fatti pubblici voti perche e' tornasse salvo; e niuno era che lasciasse indietro a far nulla dov'egli potesse dimostrare di averlo grandemente a cuore e di tenere conto della sua salute e del suo bene essere: tal che essendo cascato in un poco d'infermità, subitamente gli furono d'intorno a casa, standovi tutta la notte, e vi furono ancora alcuni che votarono di combattere a corpo a corpo s'egli riaveva la sanità : ed alcuni altri appiccarono pubblicamente le scritte, come e' si votavano d'ammazzarsi. Allo smisurato amore che gli portavano i cittadini romani s'aggiunse ancora quello dei forestieri, che fu cosa notabile e maravigliosa quanta grazia egli ebbe appresso di loro. E tra gli altri Artabano re de' Parti, che sempre aveva dimostro di aver in odio Tiberio e di stimarlo poco, spontaneamente venne a chieder grazia di essergli amico e venne a parlamento con lo ambasciatore de' Romani, e passato l'Eufrate adorò l'aquila e le insegne romane e le immagini dei Casari

Suoi costumi civili ed umani nel principio del suo geverno.

Era ancora tanto umano e popolare, che egli accendeva gli animi di ciascuno ad amarlo e riverirlo; onde avendo fatto una orazione in laude di Tiberio con infinite lagrime e magnificamente sotterratolo, subitamente se n'andò alla volta dell'isola Pandataria e di Ponzo, per trasferire le ceneri della madre e del fratello in Roma: nè si curò per dimostrarsi maggiormente pietoso, che il tempo fusse turbato. Ed arrivato che e' fu, le andò a trovare con molta riverenza e di propria mano le accenció e pose nelle urne; e con le medesime cerimonie posta una insegna in poppa di un brigantino, se ne venne a Ostia. Dipoi pel Tevere entrò in Roma, facendo tirare il brigantino contro all'acqua a' primi dell'ordine de' cavalieri di mezzo giorno, in presenza quasi di tutto il popolo. E così avendole messe in due archette, le pose dentro al mausoleo: e ordinò che ogni anno si celebrassero in pubblico le loro eseguie. Oltre a ciò volle, che in onore della madre si celebrassero ancora i giuochi circensi: e che quando e' s'andava processione, vi fusse ancora un carro chiamato Carpento in onor di quella. E per memoria del padre

volle che il mese di settembre fusse chiamato germanico. Appresso fece fare un decreto al senato nel quale furono attribuiti ad Antonia sua avola tutti quelli onori e titoli ch'erano stati : concessi in diversi tempi a Livia Augusta. Elesse ancora Claudio suo zio (in quel tempo cavalier romano) per compagno nel consolato. Adotto il suo fratello Tiberio il di che e' prese la toga virile e lo chiamò principe della gioventù. E perchè le sue sorelle fussero di maggior riputazione e più onorate, volle ch'elle fussero consagrate solennemente in tutti i modi soliti; talchè i cittadini romani usavano di parlare e di scrivere in questo modo: Io non tengo più caro me stesso ed i miei figliuoli, che io mi faccia Gaio Cesare e le sue sorelle. Così avendo i consoli a riferire cosa alcuna in senato, nel principio del parlar sempre dicevano: con felicità e buon pro di Gaio Cesare e delle sorelle. Dimostrossi ancora umano e compassionevole inverso di quelli ch'erane cendennati o confinati : rendendo loro i confini e liberandogli. Oltre a ciò, tutte le accuse, atti ed esamine ch'erano state fatte al tempo di Tiberio contro alla madre, contro a' fratelli e contro alle sorelle, acciò che tutti quelli che v'erano intervenuti, o come accusatori, o come testimoni, o come giudici non avessero per lo avvenire a dubitare di cosa alcuna, furono da lui fatte portare in piazza; e primieramente avendo ad alta voce chiamato gli Iddii in testimonio che non aveva nè letto nè tocco cosa alcuna, le fece abbruciare. Ed essendogli porto una scritta che gli dava notizia di una congiura che gli era fatta contro, non la volle pigliare nè vedere chi fossero i congiurati: con dire, che non aveva commesso cosa alcuna onde persona gli avesse a voler male: usando ancor dire, che per le spie e che per quelli che rapportavano non aveva orecchi.

#### Alcuni di lui modi civili e della sua moderazione

Caccio di Roma i maestri di quella disonestà, che da Tiberio erano chiamati spintrie: e vi fu che fare assai a temperarlo che e' non gli gittasse in mare. Fe' cercare delle opere che avevano composto Tito Labieno e Cordo Cremuzio e Cassio Severo, che dal senato erano state fatte levar via; e dette licenza che ognuno che voleva le potesse leggere e tenere in casa, con dire, che per lui si faceva assai, che dei fatti di ciascuno ne restasse memoria a quelli che avevano a venire. Dette conto in pubblico dell'amministrazione dell'imperio; il che era solito di fare Augusto, ma da Tiberio era stato tralasciato. Dette a magistrati

piena e libera autorità : nè volle che a lui si petesse appellare alcuno. Fu molto rigido e severo in rassegnare cavalieri e riveder loro il conto: ed a tutti quelli che avevano fatto qualche ribalderia, ovvero poltroneria, toglieva pubblicamente il cavallo, e di quelli che manco avevano errato, nel rassegnare faceva trapassare il nome senza leggerlo. Per tor briga a' giudici, aggiunse la quinta alle quattro prime decurie de' giudici. Tento ancora che il popolo al costume antico potesse raunarsi e rendere i partiti. Soddisfece e pago fedelmente e senza pregiudicare a persone, tutti i lasciti che Tiberio aveva lasciati per testamento, benchè ei fussero stati annullati: e quelli ancora del testamento di Livia che da Tiberio era stato nascoso. (4) Licenziò il mezzo per cento a coloro che compravano alcuna cosa all'incanto: i quali danari erano soliti di pagarsi agli arrendatori dell'entrate pubbliche. Rifece a molti i danni ricevuti per le arsioni. Ed a que' re, i quali furono da lui rimessi in istato, rifece loro tutte l'entrate di gabelle e d'altro, del tempo che era corso di mezzo; come ad Antioco Comageno due milioni e cinquecento mila scudi, che tanti delle sue entrate s'erano riposti nel fisco. E per mestrare che tutte le buone usanze gli piacevano e di voler dare agli altri buon esempio, dono a una donna libertina due mila scudi; perciocche essende tormentata con gravissime torture, non però aveva manifestate cosa alcuna delle scelleratezze del suo padrone. Per le quali buone opere tra gli onori gli fu per deliberazione del senato concesso uno scudo d'oro, il quale ogni anno in un di determinato i collegi de' sacerdoti avessero a portare in Campidoglio, accompagnati dal senato e da' fanciulli nobili così maschi come femmine: i quali cantavano certi versi della sua lode e virtù, messi in musica. Fece ancora il senato un decreto che il di nel quale egli aveva preso l'imperio fusse chiamato Palilia: come se in quel giorno Roma fusse stata riedificata di nuovo.

Dei suoi Consolati e della liberalità usata col popolo.

Fu quattro volte consolo. Nel primo consolato stette due mesi, nel secondo trenta giorni, nel terzo tredici e nel quarto undici. Questi due ultimi seguirono l'uno dietro all'altro; nel terzo ch'egli prese, trovandosi in Lione, non ebbe compagno alcuno: ne ciò fece per superbia o negligenza, come alcuni si

(1) Licenziò qui sta per rimise.

stimane, anzi perche il suo compagno era appunto morto in quei di ch'egli aveva a pigliar l'uffizio e Caligola non si trovando in Roma, non aveva potuto avere avviso della morte di quello in tempo. Diede due volte la mancia al popolo, sette scudi e mezzo per uomo. Fece ancora due bellissimi conviti a' senatori ed a' cavalieri: e convito ancora le lor mogli ed i figliuoli insieme. Nel secondo convito dono per ciascuno uomo una veste molto onorevole da andare fuori con essa: ed alle donne ed a' fanciulli donò per ciascuno certi grembiuli di porpora. E per accrescere ancora in perpetuo la letizia pubblica, aggiunse un di a' Saturnali e lo chiamo Giuvenale.

#### Spettacoli da lui fatti rappresentare:

Fece fare il giuoco de' gladiatori una volta nell'anfiteatro di Tauro Statilio e l'altra in Campo Marzio: e vi fece ancora fare il giuoco delle pugna, avendo mandato per gente in Africa e nel regno di Napoli e fatto scerre i migliori e i più atti a quell'esercizio. Stava come giudice sopra una residenza a vedere i dettiginochi, ma non (1) tuttavia: usando di dare alcuna volta tale uffizio a certi magistrati ed a qualche suo amico. Usò ancora molto spesso di fare recitare commedie e rappresentazioni di varie sorti : e molte ne fe' recitar di notte e tenere i lumi accesi per tutta la città. Getto ancora dalle finestre molte cose al popolo, come veli di lino, odori ed altre cose simili. Dette oltre a ciò a tutto il popolo un panier per uno di cose da mangiare: e perche un cavaliere che gli stava dirimpetto a tavola mangiava molto allegramente e di buona voglia, gli mandò a presentare la sua parte: simigliantemente a un senatore per la medesima cagione scrisse una polizza con dirgli che lo aveva fatto pretore per lo strasordinario. I giuochi ch'e' fe' celebrare nel Circo Massimo, furono di varie sorti e durarono dalla mattina insino alla sera : perciò ch'egli vi fece far caccie di pantere di quelle che. vengono di Barberia. Fecevi ancor far il giuoco chiamato Troia. Ed in alcuni de' predetti giuochi, ch'erano i principali, tinse di minio il pavimento del Circo Massimo e lo fece inverniciare di vernice gialla; e volle che quelli che correvano sopra alle carrette, fussero tutti dell'ordine de' senatori. Mossesi ancora in un subito a fare celebrare alcuni de' predetti giuochi a richiesta di certe persone ch'erano sopra a' palchetti vicini a lui: mentre

(1) Tuttavia qui significa continuamente.

ch'egli andava veggendo se le apparate era secondo la legge sopra a ciò fatta.

Nuova maniera di spettacolo da lui inventato.

Fece ancora celebrare certe feste non mai più udite nè vedute : perciò ch'egli gettò un ponte sopra il mare di tre mila secento passi circa, che teneva da Pozzuolo insino a Baia, dove egli aveva messo alla fila di qua e di là di molte navi e fermatole in su le ancore e fattovi sopra una bastia di terra; ed acconciollo in modo ch'e' veniva appunto a dirittura della via Appia ed egli passò in persona sopra il predetto ponte andando e tornando: il primo giorno sopra a un bellissimo cavallo con la sua testiera ed altri abbigliamenti, avendo in testa una corona di quercia, una targa di cuoio e la spada ed una clamide indosso; l'altro giorno appresso vi passò sopra a una carretta tirata da due superbi corsieri in abito di uno di quelli che guidano le carrette che sono tirate da quattro cavalli, rappresentando un fanciullo chiamato Dario, ch'era uno degli statichi de' Parti. avendo intorno a sè una squadra di soldati pretoriani e dentro certe carrette un gran numero di suoi amici. So che molti hanno stimato tal ponte essere stato edificato da Caligola ad imitazione di Serse : il quale ne gittò ancora egli uno alquanto più atretto sopra l'Ellesponto che fu tenuto cosa maravigliosa. Altri dicono che lo fece per ispaventare i Germani e gl'Inglesi con qualche opera maravigliosa; a' quali popoli egli aveva disegnato di muover guerra. Ma io essendo ancor fanciullo sentii dire al mio avolo che i cortigiani più intrinsechi di Caligola gli dissono che la cagione fu, che Trasillo matematico aveva affermato a Tiberio, il quale desiderava di sapere chi gli avesse a succedere, come che egli con l'animo fusse più inclinato al suo vero nipote, che Gaio a quell'ora sarebbe imperadore, ch'egli correrebbe a cavallo pel golfo di Baia.

Spettacoli da lui fatti ne' suoi viaggi in paesi stranieri.

Fe' celebrare ancora alcune feste in paesi forestieri, come in Cicilia nella città di Siracusa i giuochi aziaci; ed in Francia nella città di Lione alcuni giuochi chiamati Miscelli (per essere una mescolanza di varie cose) ed ancor messe in campo uomini eloquentissimi in greco ed in latino, i quali feciono a chi faceva più bella orazione: e dicono che i vinti premiarono i vincitori

e furono ancora costretti a comporre la lode di quelli. Ma a quelli le cui orazioni erano assai dispiaciute, fu comandato che o con la spugna o con la lingua le scancellassero se e' non volevano toccare delle sferzate o essere gettati nel fiume.

### Edifizii pubblici da lui stabiliti e terminati.

Finì di edificare il teatro di Pompeo ed il tempio di Augusto che da Tiberio erano stati lasciati imperfetti; e comincio gli acquedotti che vengono di verso Tigoli e l'anfiteatro che è vicino al Campo Marzio. Ma gli acquidotti furono finiti di edificare da Claudio suo successore, ed il tempio di Augusto rimase imperfetto. Rifece le mura di Siracusa rovinate per l'antichità, e vi fece ancora riedificare il tempio degli Iddii. Aveva in oltre disegnato di ristaurare la loggia regale di Policrate nella città di Samo e di fornire nella città di Mileto il tempio di Apollo chiamato Didimeo e di edificare una città nel giogo dell'Alpi. Ma sopra ognialtra cosa aveva nell'animo di tagliare lo stretto della Morea; e di già aveva mandato Gaio suo centurione che vedesse quello che faceva di mestiero per la detta impresa.

#### Sua burbanza ed alterigia.

Le cose narrate insino a qui sono state di principe; quelle che si hanno a narrare saranno come d'un mostro. Facevasi adunque chiamare in più modi, come Pio figliuolo e padre degli eserciti e Cesare Ottimo Massimo. E sentendo a caso alcuni re ch'erano venuti a Roma per far il loro debito e rendergli onore, i quali cenando in casa sua disputavano insieme della nobiltà de' loro antichi, disse ad alta voce in greco: Un solo signore, un solo re deve esser riverito dagli uomini; e poco mancò che egli non prese la diadema, riducendo il governo della Repubblica a guisa di regno. Ma perciò che gli fu detto che la sua grandezza avanzava quella de' re e de' principi, cominciò da quivi innanzi attribuirsi quelli onori che si convengono alla maestà divina: e dato commessione che tutte le statue degli Iddii ch'erano preclare per arte e per religione insieme con quella di Giove Olimpio gli fussero portate, e che levato loro il capo vi fusse posto il suo. Accrebbe il palazzo e venne con la muraglia insino alla piazza; talche il tempio di Castere e Polluce venne a essere l'antiporto del detto palazzo. Usava adunque spesse volte di porsi nel mezzo delle statue di que' due fratelli Castore e Polluce, Systonio, Vite dei Cesari.

acciocche le genti che passavano l'adorassero; e furone alcuniche lo salutavano chiamandolo Giove Laziale. Ordinò ancora un tempio particolare in onore della sua divinità; e così volle i suoi particolari sacerdoti e certi modi di sacrificare le vittime molto esquisite. Stava nel tempio la sua statua d'oro, la quale corrispondeva con tutte le membra alla sua persona: e la vestiva ogni giorno dei medesimi panni ch'egli vestiva se medesimo. Ciascuno de' più ricchi ambiziosissimamente e con-grandissime offerte comperava l'uffizio del detto sacerdozio; il quale ogni tanto tempo si vendeva all'incanto. Gli animali che in quello si sacrificavano erano papagalli, pagoni, spezie d'oche, galline di Africa, galline di Beozia e fagiane; ed ogni di sacrificava una sorte dei detti animali. Era solito ancora di chiamare la notte spesse volte la luna allora ch'ella è piena e risplendente, con dirle che venisse a starsi nelle sue braccia e a dormire con esso seco. Il di si stava a ragionare in segreto con Giove Capitolino, ora accostandosegli agli orecchi, ora porgendogli i suoi. scambievolmente, ed ora parlava forte come se fussero venuti a contesa; perciocche e' fu una volta udito minacciarlo, con dirgli queste parole in greco: Io ti farò portare nel paese greco. Ma alla fine (come egli medesimo affermava) per essersigli Giove raccomandato assai, s'era lasciato svolgere. Ed essendo stato invitato da quello spontaneamente di stare in un medesimo alloggiamento, fece un ponte che andava dal palazzo al Campidoglio e passava sopra il tempio del divo Augusto: dipoi per essergli più vicino, aveva gettato i fondamenti per fare una nuova abitazione sulla piazza del Campidoglio.

# Sua crudeltà e fierezza coi parenti.

Non voleva nè che e' si dicesse, nè che e' si credesse lui essere nipote d'Agrippa, avendolo per uomo ignobile. Adiravasi se alcuno in prosa o in versi lo connumerava tra' Cesari. Andava dicendo che sua madre era stata procreata dello incesto che Augusto aveva commesso con la sua figliuola Giulia. E non centento di perseguitare in questo modo Augusto, vietò che le vittorie aziache e di Cicilia con feste solenni fussero celebrate; affermando ch'erano state calamitose e di gran danno al popolo romano: chiamando a ogni poco Livia Augusta sua bisavola (1)

<sup>(1)</sup> La chiamava Ulisse per la sua accortezza, e stolato per esser femmina, essendo la Stola veste da donna.

Ulisse stolato. Ebbe ancora ardire di tassarla come ignobile in una certa epistola scritta al senato, come se ella avesse ayuto origine per avolo materno da uno de curioni da Fondi. È cosa manifesta che volendo la sua avola Antonia parlare secretamente con Aufidio Lingone che in Roma era stato di magistrato, egli disse che non voleva ch'ella gli parlasse, se non alla presenza di Macrone capitano de soldati pretoriani: il che fu cagione della sua morte, parendogli esser maltrattata da lui, benche alcuni dicono ch'egli la avveleno; ne poi ch'ella fu morta gli fece alcuno onore e stette a vedere ardere il suo corpo dalle finestre della sala dove egli mangiava. Rece ammazzare il suo fratello Tiberio in un subito da un tribuno de' militi all' improvviso, e quando egli manco se lo pensava. Costrinse allora Sillano suo suocero a morire e scannarsi con un rasoio, dicendo che la cagione perchè ei l'aveva indotto ad uccidersi era perchè e'non aveva voluto andare in sua compagnia per mare, avendolo visto alquanto turbato; e ch'egli ciò aveva fatto con disegno d'insignorirsi di Roma, se per disgrazia avveniva ch'egli per fortuna di mare fusse annegato. La cagione di aver fatto ammazzar Tiberiodiceva essere stata, perciocche egli usava di fiutar certe cose contro al veleno, mostrando di aver sospetto di lui: ma Sillano non era andato seco perchè il mare gli dava noia e per ischifare quel disagio; e Tiberio usava di tener in bocca certe cose appropriate alla tossa, la quale gli dava-grandissimo fastidio. E se egli non incrudeli contro a Claudio suo zio, e lo conservò in vita come suo successore nell'imperio, ciò fu da lui fatto più per burla e dispregio che per altro.

#### Sua lussuria con tutte le sorelle.

Ebbe che fare carnalmente con tutte le sue sorelle, ed allora che la tavola sua era piena di persone, se ne poneva quando una e quando un'altra a sedere a canto da man sinistra; avendo sempre la moglie da man destra. E credesi che e' togliesse la virginità a Drusilla essendo ancor fanciulletta. E dicono che Antonia sua avola, in casa della quale si allevavano insieme, lo trevò una volta a giacer con lei. Tolsela ancora a Lucio Cassio Longino, uomo consolare, al quale era maritata, e palesemente se la tenne come sua legittima sposa. Ed essendo infermo, la fece ancora erede de' suoi beni e dell' imperio: e poi che ella fu morta; comandò per tutta la città che si serrassero le botteghe e si facesse segno di pubblica mestizia e dolore: nel qual tem

fu peccato cápitale l'avere riso, l'essersi lavato, l'aver cenato col padre o colla madre o colla moglie o con i figliuoli. E non potendo resistere al dolore, ne troyar luogo in modo alcuno, si parti di notte in un subito di Roma, e facendo la via di Napoli prestamente se n'andò a Siracusa: e senza dimorarvi punto, subitamente se ne ritornò a Roma con la barba e cen i capelli lunghi; ne mai dipoi in presenza del popolo o de' soldati parlò sopra cosa di grande importanza, ch'egli non giurasse pel nome di Drusilla. Le altre sorelle non furono da lui amate con sì sfrenato ardore e ne tenne manco conto assai : perciocche egli molte volte le dette in preda a suoi cinedi. Onde nell'accusa di Emilio Lepido che aveva congiurato contro di lui, egli le condanno con manco rispetto come adultere e consapevoli della predetta congiura; e non solamente mostro le scritte di mano di ciascuno de' congiurati, che per via d'inganni ed adulterii gli erano pervenute nelle mani, ma mostrò ancora tre spade apparecchiate per ucciderlo, e le consagrò a Marte Vendicatore con appiecarvi le scritte.

#### De' suoi matrimonii e delle mogli.

Non si può agevolmente discernere se egli fu più vituperoso in quella moglie che e' prese, o in quelle che ei licenzio, o in quelle che e' tenne per sue senza licenziare. Essendo Livia Orestilla maritata a Gaio Pisone, e Gaio Pisone essendo venuto in compagnia degli altri per onorarlo e fare il debito suo, comandò che la gli fusse menata a casa, e fra pochi giorni repudiatola, in capo di due anni la confino; perciò ch'ella in quel tempo ayeva ripreso la pratica del primo marito. Altri scrivono che essendo stato invitato alle nozze, comandò a Pisone che gli sedeva al dirimpetto, che non si aggravasse sopra alla sua moglie, e subito la fece levar da tavola: usando di dire il giorno appresso che aveva di nuovo introdotto in Roma il costume antico di Romulo e d'Augusto in guadagnarsi la moglie. Lollia Paolina era maritata a Gaio Memmio, uomo consolare e capitano dell'esercito; e sentendo far menzione dell'avola sua, come di quella che era stata già bellissima, subito la fe' tornare in Roma insieme col marito, e toltola per sua moglie ed ivi a poco licenziatala, gli comandò che in perpetuo non usasse più con persona. Amò molto ardentemente Cesonia, e perseverò assai nello amor di quella, la quale non era di viso molto bella, nè per età molto giovane, e dell'altro marito aveva partorito tre figliuole, ma era

donna molto lussuriosa e lasciva oltre misura. Egli usò molte volte di vestirla alla soldatesca con la clamide in dosso, lo scudo in braccio e la cetata in testa; e cavalcandole così alla seconde, ne fece la mostra a'suoi soldati: ma agli amici la mostro egli ignuda, e subito ch'ella ebbe partorito la prese per moglie; ed il di medesime confessò d'essere suo marito e padre di quella bambina che di lei era nata, alla quale egli pose nome Drusilla: e la menò attorno per tutti i tempii delle Dece posela in grembo a Minerva, raccomandandogliele ch'ella l'allevasse ed ammaestrasse. Ne per alcuno più fermo indizio credeva ch'ella fusse del suo seme, che per la sua fierezza; perciocche ella era tanto stizzosa e fiera, che con le dita distese percoteva la bocca e gli occhi de'fanciulli che scherzavano con lei.

#### Sua crudeltà verso i suoi congiunti ed altri.

Sarà cosa leggieri e fredda aggingnere a quel che di sopra è detto, in che modo egli trattò i suoi parenti ed amici, e tra i primi Tolomeo re, figliuolo di Juba suo cugino; perciocche egli ancora era nipote di Marco Antonio, cioè figliuolo di Elena sua figlia. E così come egli, trattò Macrone ed Ennio che lo savorirono in farlo imperadore, i quali tutti gli erano parenti; è per grado de' benefizir che a lui gli avevano fatti ricevettono in pagamento la morte. Fu parimente crudele contro al senato, ne gli ebbe più rispetto che a' sopraddetti. Non si vergogno che alcuni cittadini che s'erano ritrovati ne' primi magistrati in toga gli avessino a correr dietro e d'intorno alla carretta parecchie miglia; e che cenando gli stessero ritti davanti, ora a' piedi suoi, ora intorno alla credenza col grembiule bianco innanzi. Oltre a ciò ne fece ammazzare alcuni di loro ascosamente, e di poi gli fe'citare, dando voce ivi a pochi giorni che e' s'erano morti da per loro. Privo del consolato alcuni cittadini perche s'erano dimenticati di far bandire il giorno del suo nascimento; e la Repubblica per tre giorni stette senza il primo e più importante magistrato. Fece battere il suo questore nominato nella congiura, con fargli cavare i panni di dosso e porre sotto a' piedi di quelli che lo battevano: perchè senza sdrucciolare meglio lo potessero battere. Usò la medesima superbia e crudeltà contro ai cavalieri e contro a' popolani; perciò ch'essendo inquietato pel gran romore che facevano coloro che pigliavano i luoghi a mezza notte nel circo per non avere a spendere, tutti a suon di bastonate gli fece cacciar via; e venti cavalieri o più furono infranti

in quella baruffa, ed altrettante gentildonne, oltre a infiniti degli altri. Quando si facevano commedie ed altre simili feste chiamate sceniche, usava di dare le (1) decime più a buon'ora del solito, acciocche i plebei si usurpassino quelle che toccavano ai cavalieri, onde i luoghi de cavalieri per la fretta fussero occupati da ciascuno infimo, e da l'essere ributtati da cavalieri nascesse il garbuglio nel giuoco de'gladiatori. In su la sferza del caldo faceva levare le tende, e comandava che non fusse lasciato partire nessuno: ed alcuna volta non lasciava entrare in campo le persone che per ciò erano ordinate, ma dava in preda alle fiere arrabbiate certi uomini vilissimi e certi vecchi consumati dagli anni, ed ancora certi gladiatori di poca importanza, ed i padri di famiglia ch'erano stroppiati o indeboliti per qualche infermità. Fece oltre a ciò serrare alcuna volta i magazzini e granai del pubblico con fare intendere al popolo ch'egli aveva a morire di fame.

#### Della sua crudezza.

Dimostrò quanto e' fusse per natura crudele, massimamente in questo, che comperandosi troppo care le pecore per ingrassare le fière procacciate per la festa, pensò di fare ammazzare quelli ch'erano in prigione; e nel farne la rassegna, senza por mente qual fusse il delitto di ciascuno, si pose nel mezzo delportico, e comando che e fussero tutti menati via dal primo all'ultimo. Volle che colui che aveva promesso di combattere a corpo a corpo per la sua salute soddisfacesse al voto; e lo stette a vedere a combattere, nè mai lo licenziò se non vincitore. Comandò ancora all'altro che aveva fatto voto d'ammazzarsi, che soddisfacesse al voto; e finalmente avendolo colui assai pregato, fattolo battere e (2) immiterare, lo diede in preda a' fanciulli, i quali per le strade la menavano attorno e gli addimandavano che soddisfacesse al voto; tanto che e'si precipitò dal bastione di Tarquinio. Fece guastare molti nomini nobili con fargli (3) suggellare: e dipoi gli condanno a cavar metalli e lastricar vie o ad esser mangiati dalle bestie: o sì veramente a guisa di bestie gli fe' mettere in gabbia, dove per ferza bisognava che stes-

<sup>(1)</sup> Decime si chiamavano alcuni donativi soliti darsi dagli imperatori.

<sup>(2)</sup> Immiterare val porgli una mitra in capo.

<sup>(3)</sup> Suggellare significa segnare la carne con ferro infocato.

sero carponi come se fussero stati da quattro piedi. Fecene ancora alcuni segare per mezzo; ne tutti per molto gravi delitti, ma alcuni per avere avuto mala opinione delle sue feste, ovvero per non avere mai giurato pel suo genio. Costringeva i padri a ritrovarsi presenti alla pena de' figliuoli, ad uno de'quali, scusandosi per esser malato, mando la lettiga: un altro, poi che egli fu stato a vedere, lo fece andar seco a mangiare, e con ogni piacevolezza e intrattenimento l'andò accarezzando perchè egli stesse allegro e si mettesse a burlare e cianciare. Quello ch'era sopra alle cacce e sopra alle feste, fattolo stare per alquanti di incatenato con farlo battere, non prima fece ammazzar; che e' si senti offeso dall'odore del cervello putrefatto. Fece abbruciare nel mezzo dell'anfiteatre un componitore di farse, per un versolino ch'era un poco ambiguo. Fe' gettare un cavalier romano alle fiere; e perche ei grido ch' era innocente, lo fece ritirare indietro e tagliargli la lingua, ed appresso lo rimando a farlo divorare.

Sua crudeltà verso i relegati e con un senatore.

Domandato uno ch'egli aveva fatto tornare d'esilio, dov'era invecchiato, quello ch'egli faceva in detto luogo, e rispondendo colui per adularlo: lo pregai sempre Iddio che (come accadde) Tiberio morisse e fu fossi fatto imperatore; immaginandosi che quelli ch'erano stati confinati da lui, contro di lui pregassero il medesimo, mandò intorno a quell'isole dove egli erano a farli tutti ammazzare e fagliare a pezzi. Ed essendogli venuto capriccio di fare ammazzare un senatore, messe certi alle poste, i quali, mentre ch'egli entrava in senato, chiamandolo nimico pubblico, subito lo assalirono, e sforacchiatolo con gli stiletti di ferro lo dettono in preda al popolo che ne facesse brani; nè prima fu sazio ch'ei vide tutto il suo corpo tagliato a membro a membro e strascinato per le strade; e dipoi si vide dinanzi agli occhi tutti i pezzi di quel corpo, raccolti insieme con le interiora in un monte.

Alcuni di lui detti pieni di ferocità e violenza

Le parole crudeli ch'egli usava facevano parer più crudeli i suoi crudelissimi fatti; dicendo di se stesso che delle buone parti che egli in se avesse, l'era (per usare il suo proprio vocabolo) la Adriatepsia (cioè l'essere sfacciato e senza vergogna alcuna). Ripren-

dendolo Antonia sua avola, gli rispose (come quello che stimava poco l'esserne ubbidiente e riverirla): Ricordati che a me è lecito di fare ciò ch'io voglio contro a qualunque persona. Quando ei fece ammazzare il fratello, dubitando che per paura d'essere avvelenato e' non si fusse provveduto di qualche rimedie contro al veleno, disse.: Rimedio contro a Cesare? Minacciava le sorelle che da lui erano state confinate, con dire che, non bastando di averle confinate nell'isole, aveva ancor modo di farle ammazzare con le spade. Un cittadino il quale era stato pretore, essendo tornato dell'isola di Anticira, dove egli era andato per essere mal sano, e addimandando, per guarire affatto, nuovamente licenza, comandò Caligola ehe e' fusse ammazzato: dicendo che bisognava trar sangue a chi in tanto tempo non aveva giovato lo elleboro. Ogni dieci di era solito di rivedere le carceri e scrivere quelli che fussero ammazzati, usando di dire che recava i conti al netto. Avendo in un medesimo tempo sentenziato alla morte alcuni Greci ed alcuni della Gallia, si gloriava di aver soggiogata la Gallogrecia, la quale è una provincia nell'Asia.

# Peggiori e più atrocì di lui fatti.

Voleva che a coloro che e' faceva ammazzare fussero solamente date certe punture minute e spesse: avendo sempre in bocca quel suo precetto divulgato: Feriscilo in modo che ei s'accorga di morire. Avendo per errore fatto ammazzare uno in cambio di un altro, disse che ancora egli aveva meritato il medesimo. A ogni poco usava di dire quel detto tragico: Stiano pure in timore e voglianmi male a lor modo. Incrudell ancora contro a tutti i senatori, come partigiani di Seiano, e come quelli che, per avere accusato sua madre ed i suoi fratelli, erano stati cagione che Tiberio gli avesse fatti morire; producendo gli scritti i quali egli aveva fatto vista di avere arsi: e scusando Tiberio di averli fatti ammazzare, con dire che, essendo tanti gli accusatori e di si grande riputazione, egli era stato necessitato di prestar loro fede. Continovamente diceva villania e con parole ingiuriava i cavalieri romani; dicendo che eglino erano uomini da servirsene a commedie e feste, perciò che non sapevano fare altro. Adiratosi contro al-popolo perche mostrava di favorire nel fare le carrette a correre la parte contraria a quella che esso desiderava che vincesse, grido ad alta voce: Iddio volesse che il ponolo romano avesse un sol collo. Essendogli addimandato che un certo ladrone chiamato Tetrinio fusse punito, disse che quelli che lo addimandavano tutti erano Tetrinii. Combattendo cinque reziarii (cioè gladiatori che combattevano con una rete da pigliar pesci, con la quale avevano a scoprire il nimico; e con una pettinella per uno in mano che aveva un pesce per insegna in testa), e senza fare difesa alcuna essendosi lasciati vincere avendo ceduto agli avversarii, comando Caligola a' predetti avversarii che gli ammazzassino: onde uno de' reziarii presa la pettinella in mano ammazzo tutti i predetti avversarii. Pianse allora Caligola questa uccisione come cosa atrocissima e crudele; e pubblicamente per via del banditore maledisse tutte quelle persone alle quali era bastato l'animo di stare a vedere.

Suoi lamenti per la felicità dei suoi tempi.

Era ancor solifo di rammaricarsi palesemente della condizione de' tempi ne' quali egli viveva, perchè e' non seguiva qualche rovina universale e grande da fare che e' fussino ricordati appresso di quelli che avevano a venire: dicendo che a' tempi di Augusto era seguitata la occisione Variana; ai tempi di Tiberio la rovina dello anfiteatro nella città dei Fidenati, dove erano morti quei ventimila; le quali rovine amendue erano state notabili; e che de' tempi suoi andando le cose tanto prosperamente non era per esserue fatta menzione alcuna. E ad ogni poco diceva che desiderava che qualche uno di quelli eserciti che erano fuora fusse rotto e mandato a fil di spada; o veramente si che e' seguisse qualche fame o qualche pestilenza o arsione, o che la terra si aprisse in qualche luogo.

Sua crudeltà nelle cene, nei giuochi, ne' spettacoli e ne' sagrifizii.

Giuocando, diportandosi e ne' conviti ancora in fatti ed in parole sempre usava la medesima crudeltà. Spesse velte dinanzi al suo cospetto mentre e' mangiava era esaminato qualcuno per via di torture. Ed un soldato il quale aveva buona maniera in quell'arte tagliava quivi loro la testa in sua presenza. Quando egli ebbe edificato il ponte di Pozzuolo, che di sopra abbiam detto, ed essendovi sopra, fece venire a sè un gran numero di gente di quelli che stavano a vedere in sul lito del mare, e subito che e' furono arrivati gli fece gittare in mare; e appiccandosi alcuni di loro ai timoni ed alle navi gli faceva ricacciar sotto co' pali con le stanghe e con remi. Facendo in Roma un convito al popolo in pubblico, vi fu un servo che levò da uno di quei lettucci dove si sta a se-

dere a tavola una bandella di argento; onde egli fe' venire spacciatamente il carnefice e gli fece tagliar le mani e appiccargliele al collo, acció ch' elle gli pendessero giù del petto: e fattogli portare una tavoletta nella quale era scritto il furto che egli aveva fatto, lo fe' menare attorno alle tavole di tutti coloro che erano convitati. Scherzava con un gladiatore, ed avevano una bacchetta in man per uno con la quale schermivano; distesesi in terra il gladiatore in pruova mostrando d'essere da lui superato, di che egli prese il pugnale e l'ammazzò, e secondo il costume de' vincitori scorse il campo con la palma in mano. Una volta sacrificando, vestito solennemente secondo il costume, e fatto accostare la vittima allo altare, alzò il mazzò e dette con esso in su la testa al ministro ch'era quivi per iscannare quello animale. Trovandosi a un bellissimo convito, cominció in un subito senza proposito alcuno a sgangasciare delle risa: e domandato dai consoli che appresso gli sedevano piacevolmente perche egli così ridesse, rispose; perchè credete, se non perchè io posso con un sol cenno farvi scannare amendue or ora?

### Apelle fatto da lui staffilare, e altri suoi detti.

Trovandosi accanto alla statua di Giove in varii ragionamenti e molto piacevoli, si rizzò in piedi e domando un certo Apelle istrione e rappresentatore di tragedie, accostandosi così alla predetta statua, chi gli pareva maggiore, o lui o Giove, e penando quello a rispondere lo fece scoreggiare; e raccomandandosi e dolendosi Apelle, lodava la sua voce, dicendo ch'ella nel sospirare e rammaricarsi era ancora molto soave e chiara. Ogni volta che e' baciava il collo della moglie o della amica sua usava di dire: io posso pur fare spiccare a mia posta questo mio collicino così buono. Ottre a cio usava di dire a ogni poco che voleva un di a ogni modo tormentare la sua Cesonia, e colle cordelle esaminarla e farle confessare qual fusse la cagione ch'egli così fortemente l'amava.

# Sua malignità e superbia verso tutti.

Era non manco invidioso e maligno che superbo e crudele; ne fu quasi sorte alcuna di uomini di qualunque età ch'egli non perseguitasse. Le statue degli uomini illustri, che per la strettezza del luogo erano state levate da Augusto di su la piazza del Campidoglio e poste nel campo Marzio, furono da lui royinate e guaste; in modo che chi le avesse volute rifare non avrebbe non che altro potuto-ritrovarue i titoli. E da quivi innanzi comandò che niuno ardisse di porre statue o immagini di persona in luogo alcuno senza sua espressa licenza. Ebbe ancora in animo di fare ardere tutte le opere di Omero dicendo: perche non è lecito a me il medesimo che a Platone il quale gli dette bando della sua Repubblica? E poco manco ancora che delle librerie ch'erano in Roma egli non facesse levar via tutte l'opere di Virgilio e quelle di Tito Livio insieme con le loro immagini; biasimando Virgilio come persona senza lettere e di nessuno ingegno, e di Tito Livio dicendo ch'egli era un ciarlatore ed uno scrittore a caso. Mostrava ancora di voler levar via tutti i libri delle leggi; dicendo che un di aveva a fare in modo che i dottori non potrebbono allegare altri che lui.

#### Sua invidia verso tutti.

Tolse a tutti i più nobili le insegne de' loro antichi, come a Torquato il Torque (cioè quella collana che e' portavano al collo), a Cincinnato il Cincinno (cioè il capello ricciùto), a Gneo Pompeo tolse ancora il cognome di Magno. Fece ammazzar Tolomeo (il quale io dissi di sopra), che fatto venire in Roma, da lui era stato molto onorevolmente ricevuto, non per altra cagione, se non perche facendosi il giuoco de' gladiatori vide che nell'entrar il detto Tolomeo nel teatro, per la veste di porpora la quale egli. aveva indosso molto ricca e bella, aveva fatto che tutti quelli che erano presenti si erano volti a guardarlo. Tutti i belli e che avevano bella zazzera, ogni volta che e'venivano davanti a lui, gli faceva tosare nella collottola e gli rendeva brutti. Era un certo Esio Procolo figliuolo di un centurione, il quale per essere molto compariscente e bello e di grande statura era chiamato Colosso, egli lo fece levar da vedere il giuoco de' gladiatori e lo fece mettere in campo e provarsi con uno di quelli gladiatori che sono chiamati Traci; ed appresso con un altro di quelli che combattevano con lo scudo; e perciò ch'egli era rimasto vincitore amendue le volte, comando subito che e' fusse legato e rivolto in certi stracci di panno e menato a mostra per tutta Roma che le donne lo vedessero; e di poi lo fece scannare. E finalmente niune fu di sì abbietta condizione nè di sì basso stato a' comodi del quale egli non fusse nimico e cercasse di guastarli per tutte le vie che poteva. Il sacerdote che abitava nel boschetto consagrato a Diana, e perciò era chiamato il re Nemorense, aveva

molti anni godutosi quel nome e quel sacerdozio: onde Caligola mosso ad invidia gli messe addesso un fuggitivo molto valente e gagliardo, acciocche e' venisse con quello alle mani e lo spogliasse insieme della vita e del sacerdozio. Avendo il popolo romano fatto grandissima festa ed allegrezza per cagione di un certo chiamato Porio, e mostro di esser molto ben volto inverso di lui perciò ch'egli aveva liberato un suo schiavo il quale combattendo era restato vittorioso, si levò con tanta furia da vedere le feste che allora celebravano; che postosi in piedi sopra a un lembo della toga cascò giù a terra de' gradi a scavezzacollo; e tutto ripieno di sdegno andava gridando e dicendo che un popolo romano il quale è signor del mondo, per si leggier cosa renda più onore a un gtadiatore è ne faccia più stima che de' principi i quali sono socrosanti, e massimamente di me ed in mia presenza.

#### Della sua lussuria e libidine.

Fu parimente disonesto con altri come altri fu disonesto con lui; e dicesi che non per altro volle bene a Marco Lepido e a Marco Nestore Pantomimo e ad alcuni altri datigli per istatichi, se non verchè disonestamente avevano usato l'un con l'altro. Valerio Catullo giovanetto nobile e consolare disse palesemente che aveva dormito con lui e che lo aveva tante volte stuprato. ch'egli era indebolito per modo che e' non si poteva reggere in su fianchi. Oltre ai portamenti disonesti ch'e' tenne con le sorelle, è notissimo quello ch'e' fece con Pirallide vile meretrice. Non si astenne aucora dalle donne nobili ed illustri; anzi usava molto spesso di convitarle insieme co' mariti a cena, e dipoi a suo bell'agio le andava considerando e ponendo mente come se egli n'avesse avuto a far mercanzia, alzando il viso a quelle che per vergogna lo abbassavano. Appresso ogni volta che gliene veniva voglia, partitosi di sala, chiamava quella che gli andava più a gusto ed ivi a poco, rosso ancora in viso e mostrando palesemente in cera ciò ch'egli aveva fatto, tornato in sala palesamente le todava o vituperava secondo le buone o le triste parti ch'elle avevano; così quanto all'esser buona roba, come al sapervisi arrecare, contandole ad una ad una. Licenzionne alcuna per non gli essere riuscite, in nome de' mariti che allora non si ritrovavano in Roma; e volle che se ne facesse ricordo in su'libri dove si notavano le azioni del senato.

Suo lusso nelle cene, bagni, fabbriche ed altre opere.

Nelle delicatezze e superfluità del vivere fu grandissimo spenditore e superò in questo ogni altro prodigo. Egli ritrovò un nuovo modo di stufarsi e bagnarsi. Trovò ancora maniera di vivande ed ordini di cene molto stravaganti e fuori di natura. Lavavasi adunque ed ugnevasi con unguenti freddi e caldi. Beevasi le pietre preziose di grandissimo valore, struggendole con lo acoto, e faceva porre in tavola il pane e le altre vivande inderate: dicendo che a lui bisognava o essere Cesare o un da poco e (1) massaio nello spendere. Oltre a ciò gettò al popolo certe monete che valevano assai, e duro parecchi giorni stando a gettarle sopra alla loggia edificata da Giulio Cesare. Fece fare alcune liburniche (cioè navi così chiamate) di cedro; le cui poppe erano piene di gemme e le vele erano di colori cangianti, nelle quali erano stufe, loggie e sale assai ben grandi; eranvi ancora viti ed altri alberi fruttifert dentro : nelle quali tra musiche e canti e balli, standosi a banchettare tutto il giorno, se ne andava costeggiando la riviera di Napoli. Edificò pel contado casamenti e palazzi bellissimi, non avendo nè regola nè misura alcuna nello spendere. E quanto le cose erano più impossibili a fare tanto più si accendeva di farle. Edifico adunque nel profondo del mare allora ch'egli era turbato. Tagliò balze di durissima pietra, Alzò le pianure al pari de' monti, e spiano i monti con prestezza incredibile: perciocche indugiando coloro a chi e' commettevasimili cose a metterle in esecuzione, faceva tor loro la vita: e per non andare raccontando queste cose ad una ad una, in manco di un anno consumò un tesoro infinito e tutti que' danari che aveva ragunati Tiberio, che erano sessantasei milioni e cinquecento mila scudi.

## Rapine ed estorsioni dello stesso.

Venuto adunque in necessità di danari, si volse con l'animo alle rapine, tenendo modi molto sofistici in valersi contro a' popeli così nel vendere allo incanto, come por gabelle e gravezze e mandare a terra privilegii. Primieramente diceva che coloro non erano cittadini romani giuridicamente, i quali avevano impetrato quel privilegio per se e per i suoi posteri, se già non fussero i figliuoli: perciocche questo vocabolo posteri non si

<sup>(1)</sup> Massajo significa uomo da far robba e mantenerla.

distendeva più oltre di quel grado. È producendo alcuno privilegii e decreti impetrati da Cesarè e da Augusto, se ne faceva beffe come di cose che fussero indietro parecchie usanze. Diceva ancora che coloro avevano dato male e falsamente la nota dei lor beni per censuarli. l'entrate de' quali per qualunque cagione fussero accresciute. Annullò i testamenti de'centurioni, come di persone ingrate, fatti dal principato di Tiberio insino a quel tempo, i quali non avessero lasciato erede Tiberio o lui. E se alcuno diceva che aveva inteso che'l tal cittadino aveva disegnato, morendo, di lasciar suo erede Cesare e dipoi non l'avesse fatto, annullava quel testamento come vano e di nessun valore: onde molte persone basse che non erano così ben conosciute, avendolo fatto suo erede in compagnia de' loro amici e familiari, e così molti padri in compagnia de' loro figliuoli erano da lui chiamati cianciatori, perchè e' non si morivano poi che e' l'avevano eletto per suo erede: e molti di loro ne avveleno, con mandar loro certe vivande preziose e ghiotte a presentare. Nel giudicare e dar sentenza sopra alle predette cause, usava di tassare gli accusati in danari, ponendo a ciascuno quella somma che e' pensava di poter riscuotere, nè si partiva della sua residenza s'egli non l'aveva riscossa; e perche l'indugio gli dava grande affanno, ne condannò una volta quaranta che per diverse cause erano accusati con una sola sentenza. E svegliato la sua Cesonia che dormiva, si gloriò con seco di quanto egli aveva fatto mentre ch'ella si stava a dormire di mezzo giorno. Vende ancora all'incanto tutti i rimasugli de' panni d'arazzi e d'altre cose simili ch'erano avanzati delle feste che si erano celebrate: ed egli in persona le vendeva ed incantava, facendole alzare tanto di pregio, che alcuni, costretti di comperare certe cose ad un prezzo smisurato, e bisognando lor vendere i loro beni per pagarle, si segarono le vene. È cosa manifesta che dormendo Aponio Saturnino tra le pauche e inchinando così la testa, Caligola aver detto al trombetta che non lasciasse passar di contentar quell'uomo da bene che tante volte gli aveva accennato con la testa; e tanto disse che gli fe' comperare senza sua saputa tredici gladiatori la valuta di ducento venticinque mila scudi.

# Suoi infami guadagni.

Avendo ancora venduto in Francia le masserizie e gli ornamenti delle sue sorelle che da lui erano state condannate, ed oltre a ciò alcuni schiavi, e certi ancora che di già erano fatti li-

beri a prezzi smisurati, parendogli che le cose vi si vendessero bene e che e' fusse da guadagnarvi assai, vi fe'condurre tutte le masserizie e robe che avevano servito per la corte di Tiberio; e perciò che per farle portare e' fe' tôrre tutte le carrette vetturine e le giumente da' mugnai, mancò in Roma molte volte il il pane: ed una gran parte di quelli che litigavano per non aver carrette, e bisognando loro venire a piede, non potevano essere a tempo a comparire e dar mallevadori, onde e' perdevano la lite. Nel vendere adunque le sopraddette robe non mancò di usare ogni inganno, astuzia e ribalderia; ora riprendendo i comperatori ad uno ad uno come persone avare e che non si vergognavano d'esser più ricchi di lui; ora facendo sembiante di pentirsi di aver messo innanzi a uomini privati cose sì nobili e di sì gran valore. Intese che un paesano aveva dato a uno de' suoi ministri, che invitavano le genti al suo convito, cinque mila scudi per esser ancor lui de' convitati; ne egli punto ebbe per male che gli uomini stimassero tanto quel favore di ritrovarsi alle sue cene. N giorno appresso essendo questo tale a sedere ed a veder vendere all'incanto, gli mandò uno che da parte sua gli fe'comperare un non so che di poco prezzo cinque mila scudi; e gli disse che Cesare in persona lo chiamerebbe a cena con esso seco.

#### Nuove gabelle e sordidi civanzi.

Aveva da principio dato la cura di riscuotere queste gabelle da lui nuovamente poste e gravezze non mai più udite agli arrendatori delle entrate pubbliche; dipoi multiplicando le faccende, dette loro in compagnia i centurioni ed i tribuni pretoriani. avendo poste le gravezze sopra a qualunque sorte d'uomini : nè era cosa alcuna di sì poco pregio della quale e' non facesse pagare la gabella; e delle grasce e cose da mangiare che in Roma si vendevano faceva ancora pagare un tanto. Voleva che tutti quelli che litigavano gli avessero a pagare la quarantesima parte della somma che si litigava; e quelli che erano accusati d'essersi accordati e d'aver composto la lite erano da lui condannati. Voleva l'ottava parte del guadagno che facevano i bastagi giorno per giorno: e dalle meretrici quanto ciascuna guadagnava in'una volta. E fece fare una giunta al capitolo della detta legge ove questo si conteneva, che s'intendessero obbligate a pagare non solamente quelle che erano meretrici, ma quelle ancora che fussero state o meretrici o ruffiane: e così le gentildonne fussero obbligate alla medesima pena essendo trovate in adulterio.

#### Della cosa medesima.

Avendo fatto per bando pubblicare la predetta legge e non la avendo fatta intagliare nel rame e porre in pubblico, ne seguiva che gli uomini per dimenticanza, non potendo ricorrere alla scrittura, commettevano di molti errori; finalmente dimandandola il popolo con grande istanza, la fece intagliare in lettere minutissime e porre in fuogo molto stretto acciocche nessuno la potesse copiare. E per far danari in tutti que' modi che e' pôteva, ordinò un bordello in palazzo, dove egli fece fabbricare e mettere in ordine certe camerette secondo che era conveniente al luogo. dove stessero a guadagno le gentildonne e giovanetti nobili; mandando per ciascuna piazza e loggia di Roma i suoi mazzieri a chiamare così i vecchi come i giovani che andassero a palazzo a soddisfare à lor disonesti appetiti : ed a quelli che non avevano danari gli prestava loro a usura, facendo stare certi suoi ministri quivi all'entrare della porta, i quali palesemente notavano e scrivevano i nomi di ciascuno che veniva, come d'uomini che aumentavano l'entrata di Cesare. Traeva ancora danari del giuoco. Erano molto più i danari che e' vincea barando e giurando il falso che quelli che guadagnava lecitamente. E volendo una volta andare insino da basso nel cortile, disse a uno che gli era accanto che giuocasse un poco per lui, e nello essere andato a basso visto passare due cavalieri romani ch'erano molto ricchi, gli fece subito pigliare e tolse loro ciò ch'egli avevano. avendo confiscato i loro beni; dipoi se ne tornò ad alto tutto pieno di allegrezza con dire che mai in giuoco alcuno non aveva avuto la maggior sorte di quella.

> Natagli una figlia mendica, e riceye le contribuzioni e mancie per costituirgli la dote.

Essendogli nata una figliuola cominciò a dolersi della povertà e non solamente del peso dell'imperio, ma ancora del carico dei figliuoli, e si fece pagare a ciascuno un tanto per gli alimenti e dote della predetta sua figliuola, e mandò un bando che nell'anno ch'entrava si metterebbe egli in persona o riscuoter la mancia dal popolo. Ed il primo dì di gennaio si pose nell'andito del suo palazzo ad accattare; dove le genti che venivano gli gittavano le manciate e le grembiate de' danari. Vennegli ultimamente capriccio di voltolarsi tra i monti de' danari; e così fattone distendere in una stanza spaziosissima una quantità infinita, usò molte

volte di andarvi spasseggiando sopra scalzo, ed alcuna volta di voltolarvisi sopra con tutta la persona.

Sua mossa e spedizione nella Germania.

Fece quanto alla guerra solamente una impresa a' suoi dì, e questa fece a caso: perciocche andando a vedere il bosco ed il fiume di Clitunno, andò oltre insino a Mevania. E perchè gli fu ricordato che mancando gli uomini della sua guardia ch'erano batavi, e'bisognava ch'egli ne risoldasse di nuovo, gli venne un capriccio di far l'impresa dell'Alemagna: e subito cominciò a procacciare soldati da ogni banda, così proprii come ausiliarii. Ed in ogni luogo fece fare la descrizione di quelli ch'eran tenuti alla milizia molto rigidamente e senza perdonarla a persona alcuna. E provvedutosi d'ogni sorte di vettovaglie, ed in maggior quantità che mai si fusse satto per l'addietro, si messe a camminare con si fatta prestezza e velocita che i soldati pretoriani fuori del solito furono costretti a por l'insegne sopra le giumente per potere tenergli dietro. Appresso cominciò a camminare tanto a bell'agio e con tanta delicatezza, ch'egli si faceva portare da otto uomini sopra una sedia; facendo intendere a popoli di quelle città per le quali e passava che fussero contenti di fare spazzare ed annaffiare ben le strade per amor della polvere.

# Le cose da lui fatte nel campo.

Poi ch'egli ebbe posto gli alloggiamenti, per dimostrare d'esser capitano rigido e severo, licenzio vituperosamente tutti i commessarii che erano arrivati con le genti che conducevano in suo aiuto punto più tardi di quello che da lui era stato ordinato. E nel fare la rassegna de'soldati, privò dell'uffizio una gran parte di quelli centurioni ch'erano già oltre di età; ed alcuni ve n'erano che furono da lui privati dall'uffizio, i quali fra pochi giorni, secondo gli ordini della milizia, venivano ad esser liberi ed esenti dalla milizia; dicendo che gli privava dell'uffizio, perciocche egli erano oramai vecchi e deboli. Dipoi avendogli ripresi come troppo avari, scemò loro la provvisione ed insino alla somma di quindici mila scudi. Ne avendo fatto altro in tale impresa, se non preso prigione Minocino Bellino figliuolo del re de' Batavi, il quale era stato scacciato dal padre é s'era fuggito con pochissimi compagni, non altrimenti che se egli si fusse insignorito di tutta l'isola. mandò a Roma lettere molto magnifiche: comandando a coloro

15 SVETONIO. Vite dei Cesari.

che le portavano che se ne andassero a dirittura in piazza e si rappresentassero nel tempio di Marte, dove si ragunava il senato, e non presentassero le lettere a' consoli, se prima non erano raunati tutti i senatori.

> Selva da lui fatta ricidere, premii dispensati a' soldati, e altre cose da esso operate.

Dipoi mancandogli occasione di guerreggiare, fe' partire certi germani ch'egli aveva in prigione e gli fece nascondere di la dal Reno. Appresso ordino che, mangiato che egli aveva, venissero alcuni con gran fretta a fargli intendere che i nemici si accostavano; il che essendo fatto, come da lui era stato ordinato, si levò su in compagnia de suoi amici e con parte de cavalieri pretoriani, e'tiro via alla velta d'una selva ch'era vicina allo esercito; e fatto tagliare gli alberi di quella ed acconciare a guisa di trofei, torno in campo di notte e co'lumi: e quelli che non l'avevano seguitato, riprese come timidi e poltroni. Ed a' suoi compagni partecipi della vittoria dono certe corone da lui nuovamente trovate, dove era il sole e la luna e l'altre stelle, bene accomodate e distinte, e le chiamò esploratorie. Appresso fatto levare dalle scuole certi statichi ch'egli aveva seco in campo. comando loro che ascosamente si fuggissero; nè prima si furono partiti, ch'egli abbandonato il convito con la cavalleria si mise a seguitarli, ed avendogli presi come fuggitivi, li messe alla catena: e parendogli la invenzione bella oltre modo, non capiva in se medesimo, talche tórnato a cena ed essendo avvisato come e' venivano gente in suo soccorso, confortò i suoi soldati che così armati come egli erano, si ponessero a tavola; allegando -lorò quel verso di Virgilio che è tanto divulgato, cioè che stessero forti e si riserbassero alle cose prespere. In questo mezzo ordinò che in Roma fusse mandato un bando, nel quale e' riprendeva il popolo ed il senato, che combattendo Cesare ed essèndo esposto a così fatti pericoli, si stessero pe' teatri e pe' giardini in conviti e feste.

Suoi preparamenti contro l'Oceano, ed altre sue imprese

Finalmente come se e'volesse fare qualche gran fatto d'arme, fe' metter l'esercito in ordinanza; e si addirizzo con esso alla volta dell'Oceano. Appresso fatto mettere in ordine le baliste e l'altre artiglierie da combattere, stando ognuno a vedere, nè

potendosi immaginare quello ch'egli avesse in animo di fare, in un subito comando loro che andassero raccogliendo nicchi e se ne riempiessero le celate ed i grembi, chiamandogli spoglie dell'Oceano debite al Campidoglio ed al palazzo. Ed in segno della vittoria edificò una torre altissima in sul lito del mare, deve stessero di notte i lumi accesi per insegnar la strada a'naviganti. E fatto intendere che si desse cento giulii per ciascun soldato, parendogli aver trapassato ogni termine di liberalità, disse: or oltre andatevene allegri, andatevene ricchi.

#### Sua cura del trionfo ed altre sue opere.

Quindi rivoltosi a procurare il trionfo, scelse e pose da parte, perchè e' fusse magnifico, oltre a' barbari ch'egli aveva prigioni e fuggitivi, certi Francesi di smisurata grandezza, ch'erano (come egli diceva per una parola greca) degni che di loro si trionfasse; tra' quali ve ne furono alcuni de' principali e più nobili, e gli costrinse a biondirsi i capelli e lasciarseli crescere; ed oltre a cio volle che egli imparassero la lingua germanica e che e' si ponessero certi nomi barbari. Comando ancora che una gran parte delle galee, con le quali era entrato nell'Oceano, fussero condotte a Roma per terra; e scrisse a' procuratori suoi che gli apparecchiassero un trionfo con pochissima spesa, ma si fatto che non mai per l'addietro ne fusse stato un altro, peichè si potevane servire e valere de' beni de cittadini Romani come a loro pareva.

Scellerato pensiero di trucidar e mettere a fil di spada le legioni.

Prima che e' si partisse di quel paese, aveva fatte un disegno molto scellerato, cioè di tagliare a pezzi que' soldati i quali dopo la morte di Augusto si erano abbottinati; perciocche lui, il quale era ancora molto piccolo, ed il suo padre Germanico lor capitano avevano assediato: e fu gran fatica a farlo mutare di proposito e levargli della fantasia un così strano capriccio. Non resto per questo che e' non volesse ammazzarne di ogni dieci uno; e così fattigli chiamare senza armi a parlamento e tolto ancor loro le spade, gli attorniò con la cavalleria armata. Ma accorgendosi che e' sospettavano e che la maggior parte alla spicciolata andavano ripigliando l'armi, per non si lasciar far villanía si fuggi loro dinanzi e prestamente se n'andò alla volta di Roma, con animo di sfogare tutto il suo veleno contro al senato: minacciandolo palesemente ch'era per volere rinvenire la cagione di si fatti tu-

multi e romori che seguivano con tanto suo disonore. E come che poco innanzi egli avesse fatto loro intendere che a pena della vita non trattassero per conto alcuno di apparecchiargli il trionfo, tuttavia, oltre alle altre querele, egli si dolse che e non glielo avevano apparecchiato secondo che e meritava.

Suo ritorno alla città, pessimo di lui proponimento, e veleni ritrovatigli in casa dopo la morte.

Andandolo adunque a incontrare pel cammino gli ambasciatori del senato e pregandolo che e'sollecitasse la sua venuta, disseeon grandissima voce: lo verrò, io verrò e costui con esso meco: percuotendo parecchie volte con la mano sopra il pomo della spada. E fece intendere pubblicamente che tornava solamente per trovarsi in compagnia de cavalieri e del popolo, da quali egli era desiderato; perchè ne come cittadino, ne come principe. non intendeva di avere a far più cosa alcuna col senato. Non volle ancora che alcuno de senatori venisse ad incontrarlo: e pretermesso il trioufo, solo vittorioso entrò il giorno del suo natale in Roma, ed indi a quattro mesi fu ammazzato: come che egli avesse avuto ardire di commettere grandissime scelleratezze e di andarne tuttavia macchinando delle maggiori. Perciocche egli s'era proposto di andarsene ad Anzio e quindi in Alessandria, con aver fatto prima ammazzare così dei senatori come dei cavalieri i principali ed i più nobili. E perchè nessuno dubiti ciò esser vero, furono trovati tra le sue cose segrete due libretti. uno de'quali era intitolato spada, l'altro pugnale: ed amendue contenevano i nomi di coloro ch'erano destinati alla morte. Fu ritrovata ancora un'arca grande piena di varii veleni; i quali essendo dipoi da Claudio gettati in mare, si dice che tutto lo infettarono, non senza grande mortalità di pesci, i quali dall'onde erano gettati morti alla riva.

Natura del corpo e sue indisposizioni.

Fu di statura alto, di color pallido, di corpo brutto e sgarbato, aveva il collo e le gambe sottili oltre modo, gli occhi e le tempie in dentre, la fronte arcigna e larga, i capelli radi, era calvo sul cocuzzolo, e peloso in tutte le altre parti del corpo. E percio quando e passava, era cosa pericolosa e mortifera il guardarlo alto, o per alcuna cosa nominar la capra. Aveva naturalmente il volto spaventevole e burbero, ed ancora lo faceva in prova,

acconciandoselo allo specchio per farlo avere del terribile e del crudele. Non fu sano ne di mente ne di corpo; da fanciullo si gli dette il mal maestro. Fu in giovanezza sopportatore de'disagi; tuttavia gli venivano alcuna volta certe fiacchezze in un subito che appena che e' potesse andare o star in piedi o riaversi o aiutarsi in modo alcuno. Erasi accorto per se medesimo dello essere mal sano della mente, e pensò molte volte di andarsene in qualche luogo a purgarsi. Credesi che da Cesonia gli fusse dato bere qualche cosa per farlo innamorare, la quale lo aveva fatto diventar scemo di cervello. Spaventavasi la notte e massimamente in sogno. Non si riposava più che tre ore della notte, nè anche in quelle si riposava interamente, parendogli spesse volte vedere figure molto strane e maravigliose; e tra le altre gli pareva vedere la presenza del mare parlar con esso seco: e così una gran parte della notte, per istar tanto desto, gli veniva in tedio lo stare a giacere, ed ora si rizzava a seder in sul letto, ed ora si andava a spasso per certe loggie lunghissime, chiamando a ogni poco il di che si affrettasse di venire.

> Sua debolezza di mente, disprezzo degli Dei, ed altre sue operazioni.

Potrebbesi ragionevolmente attribuire a questa sua infermità di mente alcune estremità di vizi molto contrarie, cioè una somma audacia ed una grandissima paura che in lui si ritrovavano. Quantunque egli dispregiasse ne tenesse conto alcuno degli Iddii, nondimeno per ogni poco che e' balenasse o tonasse, si chiudeva gli occhi e si ravvolgeva il capo co'panni, e quando tonava o balenava punto forte, si levava da giacere e nascondevasi sotto il letto. Quando egli andò in Cecilia, ed essendosi fatto beffe delle maraviglie che in molti luoghi vedute aveva, nondimeno si fuggi una notte di Messina ripieno di spavento pel fumo e romore che si sentiva su la cima del monte Etna. Oltre a ciò, come che egli facesse molto del bravo contro a i barbari, nondimeno ritrovandosi sopra un carro di la dal fiume Reno, in certi luoghi stretti e tra le sue genti, le quali erano ancora molto ristrette insieme, e dicendo uno che se i nemici fussero comparsi da banda alcuna, era da dubitare che e' non seguisse qualche gran disordine nello esercito, egli incontinente monto a cavallo, e datola a dietro, si mise a correre verso il ponte; e trovando che i carriaggi ed i saccomanni lo avevano occupato di modo che e' non si poteva passare, non potendo per la fretta ch'egli aveva aspettare ch

ᆀ\*

F

e'si allargassero e gli dessero la via, passò loro sopra a i capi, facendosi porgere le mani di mano in mano. E quindi a pochi giorni, inteso ceme i Germani s'erano ribellati, si messe non solamente in ordine per fuggire, ma andò ancora pensando in che parte del mondo egli si potesse ritirare al sicuro; ed altra speranza non gli era restata che la Barberia, ogni volta che, già come ferono i Cimbri al tempo di Mario o come feron i Senoni al tempo di Camillo, i nimici, come egli dubitava, avessero occupati i gioghi dell'Alpi, o di Roma si fussero insigneriti. Perciò credo io che quelli che lo ammazzarono avessero disegnato di fare credere a'soldati, quando eglino avessero cominciato a tumultuare per vendicarlo, ch'egli per se medesimo si fusse morto, come quello che s'era sbigottito avendo inteso la battaglia essere andata male.

#### Delle vesti e degli abiti ch'ei portava.

Nel vestire e nel calzare ed ogni altro portamento non andò mài come romano nè come cittadino; nè mai portò abito da uomo da bene e valoroso, anzi non pure da nomo: perciochè molte volte con le cappe, ovvero mantelli da acqua, dipinti e ripieni di gemme compariva in pubblico, avendo contro al costume la tonaca con le maniche lunghe e con certe collane larghe al collo che gli pigliavano tutte le spalle. Alcuna volta si vestiva tutto di seta con la bernia sopra a guisa di donna. Alcuna volta se ne andaya in pianelle ed altra volta con que' calzari che nelle tragedie s'usano. Ora portava le calze che usano i soldati quando e' vanno a fare le sentinelle, ora le portava da donna. Andava la maggior parte del tempo con la barba indorata, e portava in mano o la saetta a guisa di Giove, o il tridente a guisa di Nettuno o la bacchetta avvolta co'serpenti a guisa di Mercurio. Fu veduto ancora alcuna volta acconcio e vestito a guisa di Venere. Andò ancora spesso vestito alla trionfale, ancora innauzi alla impresa che e' fece contro a' Germani; e qualche volta portò indosso la corazza di Alessandro Magno, avendola fatto cavare del luogo dov'egli era sotterrato.

# Della sua eloquenza ed arte di dire.

Quanto alle scienze ed arti liberali, studio solamente in essere eloquente, copioso e pronto nel parlare. Ed avendo a parlare contro di alcuno quando egli era adirato, non gli maucavano ne

le parole nè i concetti. Ne' gesti e nella voce era tale che per lo ardor del dire non poteva fermarsi; e quelli ch'erano lontani assai udivano benissimo scolpite le sue parole. Quando egli aveva in animo di parlare contro di alcuno, usava di dire: io caccierò mano alla spada delle mie fatiche e vigilie. Dispiacevagli tanto lo stil delicato e molto esquisito, che e' diceva di Seneca, del cui stile si faceva in quel tempo assai conto, che il suo scrivere pareva una muraglia di pietre commesse insieme senza rena e senza calcina. Era ancora solito di comporre orazioni contro agli oratori che, difendendo altri, erano restati superiori. Fingevane ancora in difensione, ovvero in accusazione di quelli che perqualche cosa grave e d'importanza fussero stati accusati in senato, e secondo che la foga (1) lo trasportava nel difendere o nell'accusare, veniva con la sua autorità a sollevare i delinquenti ovvero ad aggravarli. Mandava ancora il banditore a chiamare pubblicamente i cavalieri che andassero ad udirlo.

Sua arte di cantare, saltare e guidare le carrette.

Fu nondimeno molto studioso in apprendere certe altre arti e scienze molto diverse tra di loro; come il giuocare d'arme a guisa de'giuocatori chiamati traci, ed il guidar le carrette e appresso cantare e ballare. Schermiva con le spade di filo : ed avendo a correre con la carretta, feceva accomodare la piazza era in un modo, ora in un altro. Pigliavasi tanto piacere e s'accendeva in guisa del canto e del ballo, che quando si celebravano le 'feste, egli, in presenza di ognuno, non poteva contenersi di non cantacchiare insieme con gli istrioni, contrafacendo palesemente i lor gesti, ora mostrando di lodargli, ora di corregergli. Il di che e' fu ammazzato, aveva fatto intendere che voleva che in Roma si vegliasse tutta la notte seguente; solo (secondo che par verisimile) per potere più licenziosamente a quella ora comparire in su' palchetti come gli altri istrioni e recitatori. Usava ancora di ballare alcuna volta la notte. Una volta a mezza notte mandò in fretta a chiamare tre cittadini consolari che venissero a palazzo; e come che e' temessero assai, e che andasse loro pel capo di molte e strane fantasie, tuttavia si rappresentarono e furono fatti sedere sopra un palchetto: ed eccoti in un subito con gran romore di piferi e di predelle (2) venir fuora Caligola con

(1) Foga, to stesso che impeto.

<sup>(2)</sup> Arnese di legname, sul qual sedendo si tengono i piedi.

una tonaca insino a' piedi e sopra con un mantello da donna, il quale, ballato ch'egli ebbe sopra una certa canzone messa in musica, senza altro dire spari loro dinanzi. Ora essend'egli molto facile a imparare tutte le sopraddette cose, nondimeno egli non potette mai imparare a notare.

Quanto fosse trasportato nel favoreggiar alcuni, e perverso nell'odiar alcuni altri.

Le persone che gli andavano a gusto erano da lui favorite pazzamente e senza ritegno alcuno. Marco Nestore, il quale era uno di quelli che sono destri di persona e sanno contrafare ognuno, rappresentatore di farse, mentre che e' si celebravano le feste, era da lui baciato in presenza del pepolo; e se elcuno. ballando Nestore, avesse pur fatto un minimo romore, diceva subito: mandatelo via: e lo batteva di sua mano. A uno cavalier romano, che faceva tumulto, fece intendere per un centurione che allora allora senza altro intervallo si mettesse la via tra le gambe e se n'andasse ad Ostia, e quindi imbarcatosi, passasse in Mauritania a portare certe sue lettere a Tolomeo re: contenevano le predette lettere questo: Al presente apportatore non gli fare ne bene ne male. Favori intanto alcuni dei gladiatori chiamati Traci, che gli fece capitani dei Germani ch'erano a guardia della sua persona. E tanto ebbe in odio certi altri gladiatori chiamati Mirmilloni che e' fe' lor guastare tutte quante le armi: ed a Colombo, che era uno di loro restato vincitore, ma leggermente ferito, pose il veleno nella piaga: e dipoi chiamò il detto veleno colombino: come tra le annotazioni degli altri suoi veleni si ritrova scritto. Favori tanto svisceratamente quella banda de guidatori delle carrette che dal colore de vestimenti era chiamata Prasina (cioè la banda verde), che egli del continovo si ritrovava a cenare ed a dormire nella stalla in lor compagnia; ed a uno de' predetti, chiamato Citico, ritrovandosi a bere con lui dopo cena, nel presentarsi l'un l'altro (secondo il solito) alcune cose di poco pregio, esso gli donò cinquantamila scudi. Similmente a un altro di loro chiamato Incitato, perciò che non gli fusse rotto il sonno la notte dinanzi al giorno nel quale egli aveva a correre ne' giuochi circensi, faceva comandare pe' suoi soldati alla vicinanza che la notte facessero silenzio. Donò a costui, oltre a una stalla di marmo con le mangiatoie di avorio pel suo cavallo, ed oltre a una coperta di porpora ed una catena di pietre preziose, a una casa con tutte le sue

appartenenze, per insino a servidori; acciocchè i convitati in nome suo fussero da lui più splendidamente ricevuti; e si dice ancora che e lo fece consolo.

#### Congiura ordinata contro di lui.

Mentre ch'egli così pazzamente si governava, si ritrovarono molti a' quali bastò l'animo di congiurare contro di lui; ma delle predette congiure alcune si scopersero; ed alcuni altri, per non avere occasione, si stettono a vedere: solamente due conferirono l'uno a l'altro i lor disegni e gli mandarono ad effetto, non senza saputa ed intendimento di alcuni liberti e servidori di esso Caligola, i quali allera potevano assai in Roma: acconsentironvi ancora i prefetti dei soldati pretoriani, i quali, quantunque che falsamente fussero stati accusati, come consapevoli di un'altra congiura, nondimeno s'accorgevano che Caligola gli teneva a sospetto ed aveva loro male animo addosso: perciocchè scoperta la predetta congiura, Caligola subito gli tirò da parte e gli fece loro un gran carico, affermando, con aver tratto fuori la spada, che parendo loro che e' fusse degno della morte, si ammazzerebbe per se medesimo. Ne da quivi innanzi restò di dolersi ora con questo ed ora con quello di loro, ed accusargli l'uno all'altro e di mettergli in discordia. Parve adunque a costoro di assaltarlo di mezzo giorno, quando egli usciva da vedere le feste che allora in palazzo si celebravano. E Cassio Cherea, ch'era tribuno di una compagnia de' soldati pretoriani. chiese di grazia d'essere il primo a manometterlo: perciocche Caligola, essendo egli già vecchio, usava molto di dispregiarlo e disonorarlo, chiamandolo poltrone ed effeminato; e quando da lui gli era addimandato che gli desse il nome per mettere le sentinelle, gli dava per nome Venere o Priapo; e quando egli andava per ringraziarlo di qualche cosa e baciargli le mani, gli porgeva la mano, e volendola esso baciare, gli faceva una fica o altre simili sporcherie.

Segni che si mostrarono avanti la di lui morte.

Molte cose maravigliose apparirono, le quali significavano la sua morte violenta. In Olimpia volendo scommettere la statua di Giove e portarla a Roma, ella cominciò in un subito si fortemente a ridere, che gl'ingegneri, abbandonato le macchine e lasciatole andare in rovina, si diedero a fuggire chi qua, chi là: ed in que!

punto sopravvenne un certo ch'era ancora egli chiamato Cassio. affermando che in segno gli era paruto di sacrificare un toro a Giove. Il Campidoglio di Capua a' quindici di marzo fu percosso dalla saetta; e così in Roma fu percosso dalla saetta la cella che era nel cortile del palazzo. E trovaronsi alcuni interpreti che affermavano che per la saetta di Capua il principe portava pericolo d'esser ucciso dai soldati della sua guardia; e che per quella di Roma manifestamente si comprendeva ch'egli aveva a seguire una notabile uccisione, come altra volta era intervenuto nel medesimo di. Fugli ancor detto da Silla matematico, al quale e' fece fare la sua natività, che senza dubbio alcuno egli aveva a esser ucciso di corto. La dea Fortuna ch'era in Anzio gli disse ancora che si avesse cura da Cassio; ende egli aveva ordinato di fare ammazzare Cassio Lougino, il quale allora era proconsolo dell'Asia, non si ricordando di Cherea ch'era anch'ei nominato Cassio. Il giorno innanzi che e' fusse ammazzato, gli parea in sogno d'essere in cielo, vicino alla sedia di Giove, e che Giove col dito grosso del piè destro gli avesse dato un calcio e precipitatolo di cielo in terra. Furono ancora notati per segni della sua futura morte e per cose notabili che pochi anni innanzi nelmedesimo di erano accadute; tra le quali fu che un pappagallo, nell'essere da lui sacrificato, lo bagnò di sangue. E Marco Nestore in quel di rappresentò una tragedia la quale già era stata rappresentata da Neoptolemo il di della festa nella quale fu ammazzato Filippo re di Macedonia; e recitandosi una favola composta da Laureolo, uno di quelli ch'era la più importante voce della commedia, nel levarsi dinanzi a una rovina, mandò fuori sangue per bocca, onde gli altri recitatori volendo fare il medesimo e gareggiando insieme a chi più ne sputava, si riempiè tutta la scena di sangue. Erasi ancora per la notte apparecchiato di fare una rappresentazione dove gli Egizii e gli Etiopi avevano a rappresentare gli abitatori dell'inferno.

#### Della di lui morte ed ammazzamento.

A ventitre di gennaio circa a ore dicianove, stando appunto su l'andarsene a mangiare, ne si risolvendo ancora, per seutirsi lo stomaco gravato dal cibo del giorno dinapzi, finalmente persuaso dagli amici, usci fuori per andare verso palazzo, ed avendo a passare per una certa grotta, s'erano apparecchiati certi giovanetti nobili dell' Asia per fare certi giuochi sopra la scena dove le commedie si rappresentavano, onde egli si fermò per

vedergli e dar loro animo: e se non che il capo e maestro di que' fanciulletti disse ch'era agghiadato, voleva tornare indietro e che tutta quella festa da capo si rifacesse. Dicesi la cosa in due modi. Alcuni scrivono che mentre ch'egli stava a parlare con que' fanciulli, Cherea venendogli di dietro gli dette un gran mandiritto attraverso al collo, avendogli prima detto: volgiti a me: appresso che Cornelio Sabino, l'altro de' congiurati, gli passò il petto con una punta da banda a banda. Altri dicono che Sabino, avendo per opera de'centurioni, i quali erano consapevoli della conglura, sollevato gli animi de' soldati, gli dimandò, secondo il costume, che gli desse il nome che il di le guardie avevano a usare; e dandogli Gaio per contrassegno il nome di Giove, Cherea allora gridò: piglialo che gli è ben dato, e rivoltandosi Gaio indietro, egli in quel medesimo tempo con un colpo gli mandò giù una mascella e che allora gli altri, essendo Caligola a giacere in terra e colle membra rannicchiate, e gridando che era vivo, con trenta ferite lo finirono di ammazzare. È che il segno che fra loro si erano dati era questa parola repete, che vuol dire, ridagli, Furonyi alcuni che gli cacciarono i ferri da basso per le parti vergognose, ed al primo romore corsono quelli che portavano la lettiga, e con que' bordoni sopra i quali e' si appoggiavano portando la lettiga cercarono di soccorrerlo; e quindi a poco comparsono i Germani ch'erano a guardia della persona sua, ed ammazzarono alcuni dei percussori insieme con alquanti senatori che non vi avevano colpa.

Mortorio di Gaio, e morte della moglie e figlia.

Aveva, quando e' fu morto, trentanove anni; era stato nell'imperio tre anni, dieci mesi ed otto dì. Il corpo suo fu portato ascosamente negli orti chiamati Lamiani, e posto così a caso sopra un monte di legne e mezzo arso fu ricoperto con un poco di terra. Appresso essendo ritornate le sorelle di esilio, lo cavarono fuora e l'arsono affatto e dipoi lo seppellirono. È cosa manifesta che i guardiani dell'orto, mentre che 'l corpo suo vi stette sotterrato in quel modo, erano inquietati dall'ombre di quello; ed ancora nella casa dove egli morì non passava mai notte alcuna che e' non vi si sentisse qualche romore, tanto che finalmente l'abbruciarono. Fu morta insieme con lui Cesonia sua moglie d'una coltellata che gli dette un centurione; e la figliuola fu battuta ed infranta nel muro.

Ciò che fece il Senato dopo la di lui morte.

Puossi considerare in che termine si rifrovavano allora le cose della Repubblica: conciossiachè essendosi divulgato come Caligola era stato ucciso, tutto il popolo stette sopra di se; nè vi fu alcuno che in quel subito si movesse, non dando fede a cosa che si dicesse, ma dubitando ch'ella non fusse una voce mandata fuora da Caligola per conoscere qual fusse la disposizione degli animi inverso di sè: nè i congiurati ardirono di creare alcuno imperadore. Il senato fu intanto unito e d'accordo per riassumere la sua libertà che i consoli al primo lo raunarono: nè si rauno nella curia solita, perciocche ella si chiamava Giulia, ma in Campidoglio: ed alcuni di loro, in cambio di dire il loro parere sopra il creare il nuovo imperadore, giudicarono ch'e' si dovesse in tutto spegnere la memoria de'Cesari e rovinare i tempii da loro ed in lor nome edificati. Osservarono ancora per cosa notabile che tutti i Cesari cognominati Gaji erano morti violentemente, cominciandosi a contare insino al tempo di Cinna.

## LA VITA ED I FATTI

ÐΙ

# CLAUDIO CESARE

QUINTO IMPERATOR ROMANO

Del padre di Claudio e de' di lui fatti.

Druso cognominato Decimo e poco appresso Nerone, padre di Claudio Cesare, naque di Livia, tre mesi dipoi che Augusto pregnante la tolse altrui. Credetesi per alcuni che e' fusse figliuolo di Augusto, stimandosi ch'egli avesse avuto a fare con lei prima che ella fusse sua moglie. Una volta subito che e' l'ebbe presa. furono mandate fuora queste parole in greco: Agli uomini fortunati nascono ancora i figliuoli di tre mesi. Questo Druso, prima fatto questore, dipoi pretore, ed appresso capitano contro a' Reti e contro a Germani, fu il primo de' Romani che navigasse l'Oceano settentrionale. Egli ancora fece fare a' suoi soldati di la dal fiume Reno certe fosse profondissime, e dove duravano molta fatica, le quali oggi son chiamate Drusine. Ed avendo rotto i nemici e fattone grandissima uccisione e perseguitatogli addentro nelle più ascoste e deserte parti della Germania, non mai fece fine per insino a tanto che e' non gli apparse una donna che pareva barbara alla vista, di apparenza più grande che ordinaria, la quale gli parlò in lingua latina e gli disse, che, poi ch'egli era vincitore, e' non volesse procedere più avanti. Per queste cose adunque fatte da lui in guerra, entrò in Roma trionfante e vittorioso, ma non sopra il carro trionfale. Questi, dopo l'essere stato pretore, fu creato consolo; e tornato alla medesima impresa, si morì d'una infermità ch'egli ebbe di state, riposandosi alle stanze co' suoi soldati; le quali abitazioni per la sua morte furono dipoi chiamate scellerate. Il corpo suo fu condotto a Roma dai principali di quelle città che godevano i privilegi de' cittadini romani e di coloro che di Roma erano stati mandati ad abitare in quei paesi. A costoro si fecero incontro gli ordini degli scrivani, e presono il corpo e portarono a seppellire in campo Marzio. Ma i suoi soldati, là dov'egli erano, gli edicarono un bellissimo sepolcro, avendo ordinato che ogni anno i soldati avessero a correre intorno a guisa di venire a un fatto d'arme, e che in Gallia per tutti i tempii facessero supplicazioni e sacrificii solenni in onore di quello. Oltre a ciò il senato, tra molte altre cose, ordinò che nel mezzo della via Appia si edificasse di marmo un arco trionfale in suo onore, nel quale fussero scolpiti i suoi trofei e le sue vittorie; e volle che i suoi discendenti fussero cognominati Germanici. Credesi che, oltre all'essere stato d'animo civile, egli avesse ancora del borioso; perchè, oltre all'onore della vittoria ricevuta, e' cercò di ripertarne le ricehe spoglie. E molte volte ne' maggiori pericoli a briglia sciolta si messe baldanzosamente con tutta la squadra a perseguitare i capitani de' Germani; usando ancora di dire che voleva un di a ogni modo rendere a Roma la sua libertà. Onde io stimo alcuni avere avuto ardire di scrivere ch'egli era sospetto ad Augusto; e che avendogli fatto intendere che tornasse a Roma e lasciasse l'esercito, perciò che egli non aveva ubbidito, l'aveva fatto avvelenare: il che da me è stato riferito più per non lasciare indietro cosa alcuna di quelle che sono state scritte di lui, che perchè lo giudichi che e' sia vero oppure abbia del verisimile; perciocchè e' si conobbe che Augusto l'amò grandemente non solo in vita, ma ancora in morte, e lo institui suo erede in compagnia de' figliuoli, siccome egli disse pubblicamente in senato. E nella orazione ch'e' fece in suo onore poi ch'egli era morto, venne a lodarlo in tanto che pregò gli Iddii che a lui concedessero grazia che i suoi Cesari fussero a quello simiglianti; e che il fine ch'egli aveva a fare fusse onorato come quello di Druso. E non contento di avergli fatto un epitafio e fattolo intagliare nella sua sepoltura, scrisse ancor la vita di quello. Ebbe Druso più figliuoli di Antonia minore, ma tre solamente ne lascio vivi, Germanico, Livilla e Claudio.

#### Nascimento di Claudio e sua infanzia.

Nacque Claudio al tempo che Giulio Antonio e Fabio Africano erano consoli nella città di Lione il primo di d'agosto; nel medesimo giorno che nel predetto luogo fu primieramente consagrato l'altare di Augusto e fu chiamato Tiberio Claudio Druso.

Appresso fu adottato dal fratello maggiore nella famiglia Giulia. Lasciollo il padre in Roma ancora in fasce. Da fanciullo e da giovane ebbe di molte infermità e molto difficili a curarle; tanto che indebolito di animo e di corpo non solamente da giovane; ma poi che egli era già in età conveniente, lo giudicarono inabile ad alcuno governo o magistrato pubblico o privato. Ebbe ancora il tutore ed il pedagogo poi che era molto ben grande e da sapere governarsi e reggersi per se medesimo. Duolsi egli ... stesso di questo suo pedagogo in una certa operetta da lui composta, come di persona barbara e rozza in verso di lui, e datogli in pruova per precettore solo perchè e' non gli avesse riguardo alcuno e susse rigido e crudele in gastigarlo. La predetta infermita fu cagione nel giuoco de' gladiatori, il quale egli e il fratello ferono celebrare in onore del padre, essendo eletto giudice, che e' tenesse il giorno sopra un mantelluzzo alla greca fuori del costume solito: ed il di che prese la toga virile, quasi a mezzanotte senza alcuna cerimonia fu portato in lettiga in Campidoglio.

Quanto si affaticasse intorno alle discipline liberali.

Diede nondimeno insino da piccolo grande opera alle scienze. ed arti liberali, ed in tutte mandò fuora molte sue composizioni. Nè con tutto ciò ottenne mai governo o magistrato alcuno; nè fe' credere alle genti di avere a fare molto buona riuscita. Antonia sua madre diceva che egli era un mostro di natura abbozzato e non finito: e volendo riprendere alcuno come smemorato, gli diceva: tu se' più balordo di Claudio. Augusta sua avola lo ebbe sempre grandemente a noia; parlavagli poco e molto di rado: e quando ella lo voleva riprendere, usava di scrivergli certe letteruzze mordaci e velenose, o di fargli parlare a terze persone. Livilla sua sorella, inteso ch'ei poteva essere che'un di Claudio succedesse nello Imperio, bestemmiò e maledisse palesemente la iniqua e trista sorte del popolo romano. E perchè e' si conosca meglio qual fusse la opinione d'Augusto fratello dell'avola inverso di lui, ho posto qui ai piedi i capitoli della sua propria epistola.

Lettere di Augusto a Livia della persona di Claudio.

Ho parlato con Tiberio, Livia mia, secondo che tu mi hai commesso, di quello che avrebbe a fare Tiberio tuo nipote in queste feste di Marte; convegnamo amendue che e sia bene

risolversi una volta sopra a' fatti suoi e vedere quello che e' sia da farne; perciocche essendo sano e, per dir così, in tutta perfezione, a me non pare per conto alcuno che noi dobbiamo mancare di aiutarlo e dargli riputazione, tirandolo su per quei gradi che nei abbiamo tirato il suo fratello. Ma parendoci che e' vada tuttavia perdendo ed ingrossando più l'un di che l'altro, e che e' sia non solamente infermo del corpo ma ancor dell'animo, io non voglio che noi diamo occasione alle persone di ridersi di lui e di noi, che siamo soliti in simil cose d'uccellare altri. Perchè se noi una volta non ci risolvessimo e non venissimo a qualche conclusione sopra i casi suoi, staremmo sempre con questa ansietà d'animo. Parci pero che e' sia uomo dei governi? non mi dispiace già, come tu di', ch'egli in queste feste di Marte provegga al convito dei sacerdoti e che a lui sia commessa cotesta cura, pur ch'e' faccia a senno del figliuolo di Silvano e da lui si l'asci governare, acciocche e' non gli venga fatto qualche sciocchezza onde e' n'abbia ad essere uccellato. Ch'egli abbia a stare a vedere i giuochi circensi tra gli altari degli Iddii a noi non piace; perchè verrebbe appunto a sedere in testa della piazza dove ognuno lo vedrebbe. Nè a me ancor piace che é vada nel monte Albano, nè ch'egli stia in Roma in queste ferie latine; perchè, se ci pare che e' sia sufficiente di far celebrare le feste latine in compagnia del fratello nel monte Albano, noi possiamo sicuramente dargli ancora il governo della città. Io t'ho scritto. Livia mia, il parer nostro; il quale è di risolverci una volta sopra i casi di costui per non andar sempre ondeggiando tra il timore e la speranza. Tu potrai, volendo, mostrare ad Antonia questa parte di questa nostra epistola. Scrive ancora in certe altre sue lettere: Mentre che tu starai lontana, ogni giorno farò che Tiberio verrà a cena meco; acciocchè essendo a quel modo giovanetto, e' non ceni solo col suo Sulpizio e col suo Antenodoro. Ouanto mi sarebbe caro ch'egli fusse un poco più diligente, ne avesse tanto dell'intronato, e che nel muoversi, nel vestire e nell'andare e' ponesse mente a qualche persona garbata e s'ingegnasse d'imitarla. Poverello a lui, come ha egli poca grazia nel conversare con le persone virtuose. Bene è vero che quando egli sta in cervello si riconosce in lui assai prontezza e virtù d'animo. Ed in un'altra lettera scrive: E potrebbe essere che'l tuo nipote Tiberio, quanto al declamare non riuscisse male e che in questo e' non mi dispiacesse. Possa io morire, Livia mia, se io non me ne fo le maraviglie: come può egli essere, che uno che è tanto sciocco nel parlar familiare possa in pubblico dire acconciamente cosa che buona sia? Io non so che mi ti dirne. Vedesi appresso manifestamente qual fusse la risoluzione di Augusto sopra i fatti suoi; perciocche da lui non ebbe mai ne magistrato, ne governo alcune, salvo che sacerdote degli auguri: e lo messe nel suo testamento tra i terzi eredi e quasi tra gli strani, e per la sesta parte, e non gli lasciò altro che ventimila scudi.

Tiberio non volle mai crearlo console, e del suo ritiro.

Tiberio suo zio, domandandogli Claudio il consolato, solamente gli concedette gli ornamenti consolari; ma importunandolo per lettere che fusse contento di farle interamente consolo, gli rispose, che gli aveva mandato quaranta ducati, acciocche e' potesse darsi piacere e buon tempo in quelle feste di Saturno. Onde avendo perduto-ogni speranza di avere a ottenere governo o magistrato alcuno, si diede in tutto all'ozio, tenendo vita solitaria e non si lasciando rivedere a persona, dimorandosi quando nel suo giardino e quando a una possessione ch'egli aveva vicino a Roma: alle volte non usciva di casa, ed alcuna volta si distese insino a Napoli praticando sempre con persone di poco affare. Ed oltre all'essere tenuto pigro e negligente, si acquistò ancor nome di ubbriaco e di giuocatore.

## Quanto fosse accetto e care a tutti.

E quantunque egli si fusse dato a quella vita così fatta, nondimeno sempre fu onorato e riverito in privato ed in pubblico. I cavalieri due volte lo elessero per loro protettore e per loro ambasciatore: la prima fu quando e' chiesono di grazia a' consoli che e' fusse loro concesso d'esser quelli che sopra alle proprie spalle conducessero a Roma il corpo di Augusto: la seconda, quando e'lo mandarono a rallegrarsi pur co'medesimiconsoli che Seiano fusse stato oppresso. Oltre a ciò sempre che e' compariva in luogo pubblico dove le feste si celebravano, si rizzavano in piedì e si traevano in segno di riverenza la veste ch'e' portavano sopra la toga. Il senato ancora gli concesse per lo strasordinario che e' fusse nel numero de' sacerdoti che Tiberio aveva consagrati ad Augusto, i quali si traevano per sorte. Ed ivi a poco ordino che la sua casa, la quale era arsa, a spese del pubblico si rifacesse, e che e' potesse ancora egli ritrovarsi tra gli uomini consolari e parlare e dire il suo parere. Ma questa deliberazione fu annullata per volontà di Tiberio, il quale diceva ch'egli er 16 SVETONIO, Vite dei Cesari.

debole e mal sano, e che era per ristorarlo in qualche altra cosa e dimostrargli la sua liberalità; il quale nondimeno venendo a morte ed avendolo lasciato ne' terzi eredi solamente per la terza parte e fattogli un lascito di scudi circa cinquanta mila, non fece altro se non raccomandarlo ai soldati ed al senato e al popolo di Roma, nominatamente tra gli altri suoi parenti e familiari.

## Del suo consolato, ed altre cose da lui fatte.

Finalmente al tempo di Caligola suo nipote, il quale nel principio del suo imperio s'ingegnò con ogni segno d'umanità e benivolenza d'acquistarsi buon nome e buona riputazione, cominciò a ritrovarsi nei magistrati e nei governi della Repubblica e fu creato consolo per due mesi in compagnia di esso Caligola. Ed il primo di che e' comparì in piazza accompagnato come consolo con i littori, un'aquila venne volando e se gli pose da man destra. Fu ancora ivi a quattro anni creato consolo tratto per sorte. Trovossi ancora, quando le feste si celebravano, alcuna volta a sedere come giudice di quelli in luogo di Caligola; di che il popole mostrò di rallegrarsi assai, chiamandolo unitamente ed a viva voce zio dell'imperadore e fratello di Germanico.

#### Scherni fattigli come per burla.

Con tutto questo non si pote difendere dal non essere schernito e beffato; perciocche quando e' tornava la sera a cena un poco più tardi dell'ora ordinaria, con fatica gli era permesso che si ponesse a tavola con gli altri e gli facevano dar prima una volta intorno alla sala. Ed ogni volta che e' dormiva come egli era quasi sempre solito dopo cena, così a tavola gli traevano i i nocciuoli delle ulive e de' datteri ed alcuna volta con la sferza ovvero con le le scudiscio gli ronzavano intorno agli oreechi a similitudina de fargli vento. Usavano ancora, mentre che ei russava, di mettergli i calzari alle mani: acciocche svegliandosi in un subito venisse a stropicciarsi gli occhi con essi.

## Pericoli da lui fuggiti.

Porto ancora qualche pericolo e primieramente quando egli era consolo fu per esser privo del magistrato, perchè non così

(1) Scudiscio, lo stesso che bacchetta sottile.

presto aveva fatto fare le statue di Druso e di Nerone fratelli di Cesare e porle dove elle avevano a stare. Fu ancora accusato molte volte e da persone forestiere ed ancora dai suoi domestici ed amici: e del continovo travagliato ora in un modo ed ora in un altro. Quando e' fu scoperta la congiura di Lepido e Getulico, mandato in Germania con gli ambasciadori a rallegrarsene, portò pericolo di non vi lasciar la vita; perciocchè Caligola si sdegnò grandemente con dire che e' lo avevano stimato per un fanciullo, avendogli mandato per sopracapo il zio che lo governasse: e scrivono alcuni che lo fece gittare in fiume così vestito come egli era venuto. E da quel tempo innanzi sempre che ei si aveva a parlare in senato, era l'ultimo a dire il suo parere: perciocchè sempre per dispregio dopo tutti gli altri ne era addomandato. Fu ancora accusato d'essersi trovato a sottoscrivere un testamento falso: e fu da chi lo aveva a giudicare accettata la predetta accusa. Ultimamente, costretto a pagare ventimila scudi, per essere stato messo nel numero de' sacerdoti di Augusto, venne a tanta povertà che essendo obbligato allo erario, ne avendo il modo a soddisfare, i prefetti dello erario, secondo che disponeva la legge sopra a ciò fatta, lo ferono stare appiccato per un piede in pubblico, come se egli si avesse avuto a vendere.

## Principio dell'imperio di Claudio.

Trattato in cotal guisa la maggior parte del tempo che egli visse, fu fatto di cinquanta anni imperatore molto a caso e maravigliosamente quanto dir si può; perciocche essendo in compagnia degli altri ributtato ne voluto metter dentro dagli ucciditori di Caligola, i quali stando in su la porta licenziavano ognuno, mostrando che esso Gaio parlasse in segreto con qualche persona, s'era ritirato in una certa stanza dove si mangiava, chiamata Ermeo. E poi che e' fu seguito il caso messe così il piè fuor della soglia dell'uscio e dipoi si nascose dietro (1) all' usciale e stando in cotal guisa passo a sorte un soldatello che andava discorrendo per la casa e gli venne veduto i piedi di Claudio; e nel voler domandare chi egli fosse lo riconobbe, e presolo per tirarlo fuora, Claudio tutto pauroso se gli inginocchiò a' piedi, ma il soldato gli fece riverenza e lo saluto chiamandolo imperadore. Quindi lo condusse dove erano gli altri soldati; i quali

(1) Usciale, lo stesso che Portiera.

attendevano a gridare e correre in qua ed in là. Posonlo adunque dentro a una lettiga; e perció che i suoi servidori erano fuggiti, lor medesimi to portarono scambiandosi l'un l'altro di mano in mano. E tutto maninconioso e ripieno di paura lo condussero all'esercito; le genti che lo riscontravano credendo che e' fusse condotto senza sua colpa alla morte ne avevano compas sione. Fu adunque ricevuto dentro a' bastioni tra quelli che facevano la guardia; più presto rifidandosi in quei soldati, ch'egli avesse molta speranza che le cose fussero per succedergli bene. Perciocche i consoli col senato e colle genti ch'erano a guardia della città avevano occupato la piazza ed il Campidoglio per ricuperare la libertà; i quali mandarono ancora un tribuno della plebe a chiamar Claudio che venisse ancora egli a consultare e dire il suo parere: ma egli rispose che non poteva andare e che i soldati a forza lo ritenevano. Il giorno seguente essendosi raffreddata la caldezza de' senatori, ne venendo a conclusione di cosa alcuna, per non essere d'accordo e volerla chi in un modo e chi un altro, si-levò su il popolo e cominciò a gridare che voleva un governatore, nominando particolarmente Claudio. Onde egli acconsenti che i soldati gli rendessero ubbidienza e gli giurassero fedeltà; promettendo a clascun di loro in premio trecento settantacinque scudi. E così fu il primo imperadore che facendosi impegnare la fede s'obbligò a' soldati con danari.

Suoi portamenti nel suo ingresso al principato.

- Poi che egli si fu assicurato e che egli ebbe stabilito il governo, cerco primieramente come cosa di maggior importanza, di far che gli uomini, quanto era possibile, venissero a dimenticarsi di que' due giorni ne' quali era stato per mutarsi lo Stato. Ordino adunque che e' fusse a ciascuno perdonato e si dimenticasse in perpetuo tutto quello che si era detto e fatto in quel giorno, e così attenne a ciascuno. Solamente fece ammazzare alcuni di que' tribuni e centurioni che s'erano trovati nella congiura fatta contro a Caligola; il che egli fece, e per dare esempio agli altri e per avere inteso come essi avevano cerco di ammazzare ancora lui. Quindi voltossi con animo alle opere sante e pietose. E quando egli aveva a confermare alcuna cosa con giuramento, usava più il nome di Augusto, che di alcuno degli altri imperadori, e quello più degli altri osservava. Ordino che Livia sua avola fusse, come gli altri ch'erano fatti divi, riverita e adorata; e che nella processione e pompa, che si faceva

il di che si celebravano i giuochi circensi, vi fusse ancora un carro tirato dagli elefanti in onor di lei, simigliante a quel di Augusto. Al padre ed alla madre ordino che si facessero l'esequie pubbliche; e di più in onore del padre fussero egni anno nel giorno che egli era nato celebrati i giuochi circensi, ed in onore della madre ordinò una carretta che avesse a dare la volta intorno alla piazza del Circo Massimo e la fece ancora cognominare Augusta: il che dall'avola era stato ricusato. In onore del fratello, il cui nome, sempre ch'egli n'ebbe occasione, fu da lui celebrato e fattone memoria, ordino ancora che a Napoli fusse recitato una commedia in greco, nel di che i Napoletani celebravano le lor feste : e coronò il componitore della predetta commedia, secondo che dagli uomini ordinati sopra ciò fu giudicato che egli meritasse. Celebrò ancora il nome di Marco Antonio e mostrò di esser grato alla memoria di quello; perciocchè avendo fatto intendere pubblicamente al popolo come ei volea che il giorno, nel qual era nato il suo padre Druso, fusse celebrato, disse che lo domandava ancora con più istanza per esser nato in quel di Marco Antonio suo avolo. Forni di far edificare un arco trionfale di marmo, vicino al teatro di Pompeo, in onor di Tiberio; il quale già s'era incominciato a èdificare per deliberazione del senato, nè dipoi si era mandato a perfezione. E benchè da lui fussero annullate tutte le cose che da Caligola erano state fatte e deliberate, nondimeno ancora che il giorno della morte di quello fusse stato principio del suo imperio, egli non volle ch'e' fusse connumerato tra i festivi.

## Onori da lui sprezzati, ed altri suoi modi civili.

Quanto al dare riputazione a se medesimo ed al farsi onorare e riverire, andò molto destramente e si dimostrò molto umano e d'animo civile. Egli primieramente non volle esser chiamato imperadore; degli onori e magistrati ne ricusò assai. Non volle che in pubblico si facesse festa o dimostrazione alcuna nelle nozze della figliuola, nè ancora quando gli nacque il nipote. Non fece grazia mai ad alcuno bandito di tornare in Roma, se non con licenza e volontà del senato. Non volle entrare in Senato accompagnato dal prefetto de' soldati pretoriani e dai tribuni dei militi, senza prima impetrarne licenza dai senatori; e similmente non tenne per ben fatta alcuna cossa che da' suoi procuratori fusse stata giudicata o mandata ad esecuzione per suo ordine, se i senatori prima non la approvavano. Prego i consoli che gli

dessero autorità di poter fare la fiera del vendere e comperare nelle sue private possessioni. Molte volte si rappresentò dentro a' magistrati, non come imperadore ma come persona privata; per consigliare e non per comandare. E quando alcuno di loro celebrava alcuna festa, egli insieme con l'altra moltitudine si levava in piedi e con la voce e con le mani mostrava di rallegrarsene. Fece scusa co' tribuni della plebe, i quali erano venuti a trovarlo dinanzi alla sua residenza, dicendo sapergli male d'avere a dar loro udienza stando ritti per esser in luogo stretto. Per queste cose adunque in breve spazio di tempo venne a farsi tanto ben volere dall'universale, ch'essendo venuto lo avviso come egli era stato morto a tradimento nell'essere cavalcato ad Ostia, il popolo non restò mai con grandissima afflizione d'animo di bestemmiare crudelmente i soldati ed il senato e sparlare contro di loro, chiamando i soldati traditori ed il senato parricida, insino a tanto che e' cominciò a comparire quando uno e quando un altro, ed appresso una gran quantità di gente condotta dinanzi al popolo dai consoli, i quali dettono nuove come egli era salvo e vicino a Roma che tornava.

## Insidie tesegli, e congiure contro di lui fatte.

Con tutto questo si trovarono alcuni che cercarono di ammazzarlo; ma furono persone particolari e gente che cercavano di mutar lo Stato per le discordie ch'eran nate tra' cittadini. Fu adunque trovato a mezza notte un plebeo vicino alla camera dove egli dormiva con un puguale in mano. Furono ancora trovati in pubblico due cavalieri che avevano dentro a una mazza da cacciatori un coltello e l'aspettavano per ammazzarlo; uno de' quali lo voleva assaltare uscito ch'egli era del teatro, l'altro mentre che dinanzi all'altare di Marte sacrificava. Congiurarono contro di lui per mutare il governo, Gallo Asinio e Statilio Corvino ed i nipoti di Pellione e di Messala, amendue oratori, avendo un gran seguito di loro liberti e schiavi. Furio Cammillo Scriboniano fu quello che tentò di muovere la guerra civile, il quale era legato nella Dalmazia, ma fra cinque di fu oppresso; perciocche i soldati non gli tennono il fermo e si pentirono per timore degli Iddii: perciocchè essendo loro detto la via ch'egli avevano a tenere per rappresentarsi al nuovo imperadore, miracolosamente accadde ch'e' non poterono ne accomodare l'aquila, nè smuovere l'insegne ch'erano ficcate in terra.

#### · Suoi consolati e delle cose da lui fatte in essi.

Fu cinque volte consolo: i primi due consolati furono l'uno dopo l'altro; quelli che appresso seguirono, vi fu quattro anni dall'uno all'altro; l'ultimo fu di sei mesi e gli altri di due solamente: nel terzo fu sostituito in luogo di un de' consoli ch'era morto: il che non era per addietro mai intervenuto ad alcuno imperadore. Fu molto diligente e durò grandissima fatica nello amministrare giustizia e tener ragione quando egli era consolo e fuori ancora del consolato, non risparmiando li di festivi e solenni, e che per antica usanza erano religiosi, ne quelli che particolarmente per conto d'alcuno de' suoi parenti si guardavano. Nè sempre andò dietro appunto a quello che dicevano le leggi, ma andava moderando la dolcezza e l'asprezza di quelle secondo che gli dettava il suo giudizio naturale e che a lui pareva che fusse giusto e ragionevole : perciò ch'e' fece abilità di potere riassumere la causa a quelli che dinanzi a'giudici privati... per addomandar più che e' non dovevano, avevano perdute le lor ragioni : e quelli che fussero stati ritrovati in frodo in cose di maggiore importanza, gli condannò a esser divorati dalle bestie, trapassando in questo gli ordini delle leggi.

#### Sua instabilità e variabilità nel render ragione.

Nel dare sentenza e nel risolversi sopra alle liti, che gli capitavano innanzi, faceva di grandi svarioni: perche ora mostrava d'essere molto considerato giudice e di sottile intendimento; ora si dimostrava, pel contrario, senza considerazione alcuna avventato e furioso; altra volta appariva una persona debole e sciocca. Egli primieramente nel far grazia ad alcuni giudici di non esser obbligati a rappresentarsi in compagnia degli altri a giudicare per giusti impedimenti, ed essendovene uno disobbligato, per avere tre figliuoli, il quale nondimeno, chiamito, aveva risposto come se e' non fusse stato disobbligo, volle che e' fusse disobbligo a ogni modo e lo privo di quello uffizia come persona ambiziosa e troppo desiderosa di ritrovarsi a dar sentenze. Un altro de' predetti giudici fu chiamato da uno che litigava seco dinanzi alla medesima residenza in giudizio, onde egli rispondendo disse ch'ella era una causa che se n'andava per l'ordinario, nè bisognava ch'ella fusse messa loro innanzi in quel luogo: ma Claudio comandò che subito in sua presenza egli decidesse la detta lite e vi desse sopra sentenza: acciocche dal giudicare

le cose proprie egli desse saggio di sè e mostrasse quanto nel giudicare le altrui e' fusse per dovere essere giusto e ragionevole. Litigavano dinanzi a lui la madre ed il figliuolo, negando ella quello essere il suo figliuolo, e per le ragioni e conietture che dall'una e l'altra parte si allegavano era cosa molto difficile a conoscer chi dicesse il vero di loro due. Ma Claudio comandò alla donna, che poi che quel fale non era suo figliuolo, ella se lo prendesse per marito, il che da lei fu ricusato; e in cotal guisa si venne a comprendere come egli era véramente suo figliuolo. Dava le sentenze in favor di quelli che erano presenti. senza considerare, se coloro che per qualche impedimento o necessità non si erano rappresentati in giudizio, avevano o più o meno errato : o se lo impedimento ch'essi allegavano per esser giusto, meritava d'essere ammesso. Avendo dinanzi un falsificatore, e nel sentire a caso uno che gridò e disse: e' merita che gli sia tagliato le mani, subitamente e con grande istanza comando che e' si facesse venire il carnefice col ceppo e con la mannaia. Un'altra volta avendo dinanzi un forestiero che s'era voluto spacciare per cittadino romano, e contendendo insieme · l'accusatore e quello che lo difendeva in che guisa egli avesse ad essere vestito o da forestiero o da remano, mentre che la sua causa si agitava, Claudio gli fece mutare i vestimenti più volte secondo che egli era accusato o difeso; quasi ch'egli volesse dimostrare d'essere un giudice spogliato d'ogni passione e che non piegava più d'una parte che da un'altra, se non tanto quanto le ragioni comportavano. Avendosi oltre a ciò a scrivere il suo parere sopra una certa faccenda, si crede che il suo voto fusse che la intendeva come coloro che avevano detto il vero; per le quali cose venne in tanto dispregio, che ognuno palesemente se ne faceva beffe. Egli aveva fatto citare un testimonio. e scusandolo il suo procuratore con dire che e' non poteva comparire in tempo, gli domandò la cagione; il procuratore poi che e' fu stato un pezzo a rispondere, disse ch'egli era morto; allora Claudio soggiunse: la scusa è lecita. Un altro ringraziandolo come per burla, che egli acconsentisse che uno il quale era stato accusato fusse difeso e avesse chi dicesse le sue ragioni, soggiunse ancora, ch'ella nondimeno era cosa solita. Ricordomi ancora aver sentito dire da' nostri vecchi che i causidici e gli avvocati, per esser lui persona tanto paziente, gli avevane in modo preso rigoglio addosso, che quando e' volevano scendere giù della residenza, non solamente lo chiamavano dicendo che e' tornasse indietro, ma lo pigliavano per un lembo

della toga o per un piede e lo fermavano. E acciò che e' non paia ad alcuno le predette cose essere da maravigliarsene, un Greco, persona vile e di poco affare, nello questioneggiare seco con parole, si lasciò uscir di bocca in greco: ed ancora tu sei vecchio e matto. Fu accusato un cavalier romano d'usare con le femmine a mal modo, il che era falso; ma perciocchè i suoi avversarii potevano assai, era in dubbio il fatto suo. Egli adunque vedendosi esaminare contro i testimonii e le pubbliche meretrici, si volse a Claudio con dirgli ch'egli era un crudele ed uno stolto; e venne in tanta rabbia che e' prese le scritture e la stiletto del ferro e gli trasse ogni cosa nella faccia e gli fece un poco di male in una guancia.

Uffizio della censura da lui amministrato e altre cose da esso fatte.

Amministrò il magistrato della censura, il quale un gran tempo addietro, dopo che Paulo e Planco furono censori, non s'era esercitato; ma nel predetto magistrato fece ancora di molti svarioni. Ebbe dinanzi un giovane cavalier romano il quale era stato accusato per le sue disonestà; e perchè e'sapeva che il suo padre era uomo dabbene e sempre era stato di buoni costumi, lo licenziò senza alcuna punizione, dicendo che egli aveva in casa il suo censore. Un altro gli fu accusato per molto vituperoso e che avesse commesso di molti adulterii, il quale egli non condanno altrimenti, ma solo gli ricordò che essendo ancor giovane e di tenera età, avesse cura di non si affaticar troppo e di non sopraffare la natura, o almeno di essere più cauto e segreto nel farlo, soggiugnendo: « Parti egli che e'sia ragionevole che abbia a sapere ancora io qual sia la tua amica? » Avendo oltre a ciò a preghiere di certi suoi amici acconsentito che e' si scancellassero alcune parole ch'erano in disonore d'uno che gli era stato accusato, disse: « Io son contento, ma io voglio nondimeno che e' si riveggia la scancellatura. » Era un Greco de' principali del suo paese, persona molto splendida, il quale annel numero de' giudici ; ed egli, perchè e' non sapeva parlare in latino, non solamente lo privò di quel magistrato, ma ancora lo ridusse a vivere come forestiero. Volle sempre che quelli che avevano a render conto della vita loro, lo facessero da per loro senza avvocati, con dir loro che facessero il meglio che potevano. Condannò molte persone, ed alcune ve ne furono che nen se lo pensavano, perchè non mai per l'addietro era stato condannato alcuno per simili cagioni, come per essersi partiti d'Italia senza

sua licenza: e tra gli altri condanno uno per avere accompagnato un re nel suo paese, dicendo che anticamente Rabirio Postumo. per aver seguitato Tolomeo in Alessandria, desiderando di valersi d'un suo credito, era stato accusato dinanzi a' giudici d'aver fatto contro allo Stato. Era nondimeno molto maggiore il numero di coloro ch'egli avrebbe voluto condannare, ma per la negligenza di coloro che gli esaminarono, gli trovò quasi tutti senza colpa, il che seguì con suo grandissimo disonore; perciocche quelli che furono accusati di non aver moglie, di non aver figliuoli o d'essersi lasciati sopraffare dalla povertà, provarono di aver moglie, d'aver figliuoli e d'esser ricchi: e così ancora alcuni i quali erano stati accusati d'aversi date delle ferite per loro medesimi, spogliandosi ignudi, dimostrarono il corpo e la persona loro senza offesa alcuna. Fu ancora in questo suo uffizio della censura notabile ch'egli comandò che una carretta d'argento sontuosamente fabbricata, la quale si vendeva borgo de' Sigillari, fusse ricomperata e sminuzzata e disfatta fi sua presenza. Mandò ancora in un giorno venti bandi, tra'quali ve ne fu uno che ricordava al popolo che per essere buona ricolta di vino, avessero cura che le botti fussero ristuccate bene; nell'altro ricordava che al morso della vipera non era il miglior rimedio che il sugo di quell'albero ch'è chiamato tasso.

## Sua spedizione nell'Inghilterra e del trionfo.

Fece a'suoi di solamente una impresa, e quella di poca importanza: perciò che avendo ordinato il senato che per suo onore gli fussero concessi gli ornamenti trionfali, e giudicando un simil titolo scemare più tosto che accrescere il grado il quale egli teneva, e desiderando di trionfare interamente e come si doveva. elesse, per mandare ad effetto questo suo desiderio, tra tutte le altre l'impresa d'Inghilterra: la quale impresa, dal divo Giulio in poi, da niuno era stata tentata. Eransi in quel tempo levati su i popoli di quell'isola; perchè i fuggitivi, secondo le convenzioni, non erano stati renduti loro. Partendosi adunque Claudio d'Ostia e andandosene alla volta di questa isola per mare, fu due volte per affondare intorno alla riviera di Genova vicino all'isola di Jeri, per un vento provenzale che s'era levato molto gagliardo. Onde andatosene da Marsiglia infino a Gessoriaco per terra; quindi se ne rientrò in mare e passò nella detta isola. Ed avendola senza alcuna battaglia e senza sangue tra pochissimi giorni ridotta in suo potere, tornò a Roma il sesto mese dipoi ch'egli

s'era partito e trionfò con grandissimo apparato. E permesse che non solo venissero a vedere in Roma quelli ch'erano al governo delle provincie, ma alcuni sbanditi. E tra le spoglie ostili appiccò una corona navale, vicino alla corona civica, la quale come imperatore aveva ricevuta nella sommità del palazzo; volendo che per quelle si comprendesse come egli era passato insino nell'oceano, e lo aveva quasi domate. Andò dietro al suo carro trionfale in carretta Messalina sua moglie; accompagnaronlo ancora quelli che nella medesima guerra avevano conseguitato gli ornamenti trionfali, ma tutti a piede e con la pretesta, da Crasso Fruge in fuora; il quale andò sopra a un cavallo bene abbigliato e con una veste trionfale ornata a palme, perciocchè altra volta aveva ricevuto tale onore.

#### Cura che ebbe della città e delle vittuarie.

Uso gran diligenza in far che la città, quanto agli edifizii ed altre appartenenze si mantenesse e che ella stesse abbondante. Onde ardendo gli edifizii chiamati Emiliani, ed essendo il fuoco appiccato in mala maniera, stette due notti alla fila in un luogo a quelli vicino, chiamato Dilibitorio; e perchè i soldati e familiari suoi non potevano supplire, ordino che i magistrati chiamassero il popolo, mandando le grida per tutta la città: ed egli facendosi loro incontro mostrava loro le borse piene di dauari, confortandogli al dar soccorso in quella necessità, promettendo di pagar ciascuno secondo che egli si portava. Quanto alla abbondanza, per essere stato parecchi anni un gran secco. era grandissima carestia di tutte le grasce; di maniera che trovandosi egli in piazza, il popolo se gli messe d'attorno, e con dirgli grandissima villania lo ricopersono quasi co' pezzi del pane; ed egli bisognò, per uscir loro delle mani, fuggirsi per l'uscio di dietro e ritirarsi nel palazzo. Onde da quel tempo innanzi, per tutti que' modi che fu possibile, cercò sempre di provvedere la città nel tempo della invernata di vettovaglie; conventitosi co' mercatanti di dar loro un tanto per cento di guadagno, e che i grani venissero a suo rischio, dando grandissimi privilegi a tutti quelli che per condurre robe in Roma fabbricavano navi.

# Privilegii da lui concessi.

Ordino che ciascuno secondo il grado suo potesse pigliar moglie della età ch'o' voleva, e non fusse obbligato in questo alla legge Pappia Poppea, che vietava ch'e non potesse tor moglie chi passava i sessanta anni. Ordino che i Latini godessero tutti i privilegii come cittadini romani, e che le donne tutte godessero quel privilegio che si dava a quelle che avevan fatto quattro figliuoli, i quali ordini ancora oggi si osservano.

#### Edifizii pubblici da lui costruiti.

Fece di molti grandi edifizii, ma non già molto necessarii; e tra i principali fu l'acquidotto che era stato cominciato da Caligola. Fece seccare il lago Fucino. Edificò il porto d'Ostia, ancora che egli sapesse che Augusto a' prieghi de' Marsi non mai aveva voluto seccare il predetto lago: e che il divo Giulio s'era messo più volte per edificare il porto d'Ostia, e dipoi essendogli paruta la impresa difficile, l'aveva abbandonata. Fece fare due fonti abbondantissimi d'acqua fresca, che derivano dall'acqua Claudia, l'uno de quali è chiamato Ceruleo, l'altro Curzio ed Albudino. Condusse oltre a ciò in Roma un ramo d'acqua di quella del Teverone; e murando i condotti di pietra, la divise per Roma in molti bellissimi laghi. Entrò nella impresa del lago Fucino. non tanto per acquistarsi quel nome e quella gloria, quanto perchè gli fu dato intenzione di avere a spender poco: e vi furono alcuni che gli promisono di riseccarlo a spese loro, e che e' fussero concessi loro i terreni che rimanevano secchi. Fece, per isgorgare l'acqua del predetto lago, un canale di tre mila passi, attraversando una parte del monte ed una parte tagliandone; la quale impresa con gran fatica si condusse in capo a undici anni: e vi tenne continovamente a lavorare trenta mila uomini, senza mettere in mezzo punto di tempo. Quanto al porto d'Ostia, tirò un'ala di muro dalla destra e uno dalla sinistra; ed allo entrare, dove il mare era ancor profondo, tirò un molo attraverso. E per gittare i fondamenti più gagliardi e stabili, affondò nel detto luogo la nave che aveva portato l'aguglia grande d'Egitto; ed accozzati insieme molti pilastri, vi edificò sopra una torre altissima come quella del Faro Alessandrino, per tenervi il lume acceso la notte, acciocche i naviganti conoscessino il cammino. Diede oltre a ciò più volte la mancia al popolo.

# Alcuni spettacoli da lui rappresentati.

Fece ancora molte belle feste e magnifiche, e non solo quelle che si costumavano ne'luoghi soliti, ma ancora alcune altre parte ritrovate da lui e parte tratte dagli antichi. E perche il teatro di Pompeo era arso, egli lo fece rifare, e nel dedicarlo e consagrarlo fece celebrare le feste che si costumavano : avendo fatto perre la sua residenza nel luogo deve sedeano i senatori, e supplicato in quel tempio ch'era dalla parte di sopra del teatro. passò per mezzo di quello, stando ciascuno a sedere, nè si facendo strepito alcuno. Celebro ancera i giuochi secolari, come se Augusto gli avesse celebrati innanzi al tempo; ancora che egli medesimo scriva nelle sue storie che essendo stati tralasciati i predetti giuochi, Augusto gli aveva riordinati, avendo con grandissima diligenza fatto il conto degli anni: onde il popolo si rise del banditore, il quale secondo il costume invitava ciascuno a vedere celebrargli con dire che niuno gli aveva mai veduti, nè era per vedere in tempo di sua vita; avvenga che molti ch'erano presenti si fussero ritrovati a vedergli celebrare al tempo di Augusto, ed ancora v'erano di quelli che s'erano trovati a rappresentargli, che allora gli rappresentarono un'altra volta. Fece oltre a ciò celebrar i giuochi circensi più volte nel Vaticano; ed ogni volta che le carrette avevano corso cinque volte, interponeva una caccia: e dove i cavalli stavano alle mosse, fece coprir di marmo e le mete fece indorare, come che prima le mosse fussero di legno e le mete di tufo. Ordinò ancora che i senatori avessero un luogo appartato nello stare a vedere celebrare i detti giuochi, dove prima solevano stare alla mescolata. Ed oltre al correre delle carrette fe' celebrare ancora il giuoco chiamato Troia. Messe ancora in campo le pantere d'Africa, e le fece ammazzare da una squadra di cavalieri pretoriani, de' quali erano capi i tribuni e capitan generale il prefetto loro stesso. Fece ancora comparire in campo i cavalieri di Tessoglia, i quali si aggirano per la piazza menando attorno tori ferocissimi; e dipoi quando e'conoscono che sono stracchi, vi saltano sopra e per le corna gli tirano a terra. Fece ancor celebrare il giuoco dei gladiatori più volte in diversi modi. Fece ancor celebrare le feste solite di farsi ogni anno negli alloggiamenti pretoriani; la prima volta senza la caccia, e senza alcun altro apparato appresso; la seconda volta le fe' celebrare nel Campo Marzio con la caccia e con tutte quelle appartenenze che si ricercavano. Celebro ancora le medesime feste un'altra volta in Campo Marzio, per lo strasordinario, e durarono pochi giorni e chiamolle Sportule, perciò ch'egli aveva fatto convitar il popolo così all'improvvisa per dargli cena e fargli alcuni donativi. Fu la predetta festa assai fredda e comunale; onde il popolo nel premiare i vir

citori, ponendo egli la sinistra innanzi, gli aiutava a contare i danari : e pregandogli ad ogni poco che stessero allegri, gli chiamava i suoi signori, mescolandovi certe sue facezie fredde e sforzate, quale fu questa: che domandando il popolo che mettesse in campo Colombo ch'era un gladiatore, egli rispose ch'era per farlo volentieri quando e' fusse preso. Solo una cosa fece ch'ebbe del buono e fu utile esempio all'universale; e questa fu che. pregandolo quattro fratelli che fusse contento di far esente lor padre e disobbligarlo dal giuoco de' gladiatori, egli subitamente si fece portare la verga ch'era solita darsi a quelli che si facevano esenti, e gliene dette, e sopra una tavoletta fece notare come e' l'aveva disobbligo, per dimostrare al popolo quanto ei dovevano ingegnarsi di generare e far figliuoli, veduto quanto e'fossero utili e come egli erano bastanti di favorire insino a un gladiatore. Fece oltre a ciò combattere un castello in Campo Marzio, dove e' rappresentò il fatto d'arme d'Inghilterra e come i re di quella provincia se gli dettono; ed egli medesimo nel predetto spettacolo sedette come giudice, vestito alla soldatesca ed a guisa di capitano. E nel seccare e dar la via al lago Fucino. fece prima fare una battaglia navale. Ma gridando quelli che avevano a combattere: « tu sia il ben trovato, imperatore, sta sano da parte di coloro che hanno a morire: » ed avendo egli risposto: « state sani voi; » eglino parendo loro che tal parola gli avesse licenziati e liberati di mettersi a quel pericolo di morire. non volevano combattere; di che egli stette gran pezzo sopra di sè pensando se e' faceva appiecar fuoco alle navi e tagliargli tntti a pezzi. Finalmente levatosi da sedere e disceso a basso, cominciò a correre intorno al lago, tuttavia balenando e stando per cadere; tanto ch'esso gli costrinse a combattere parte con le minacce e parte con preghi. Affrontaronsi insieme nel predetto spettacolo l'armata siciliana e quella di Rodi, dodici galere per banda; e nel mezzo del lago surse per vía di certi ingegni un tritone d'argento, il quale sonava la trombetta.

Instituzione, riforma e riordinazione di alcune costumanze.

Quanto a' sacrifizii ed alle cerimonie degli Iddii corresse alcune cose; ed ancora quanto alle eose civili ed a quelle della milizia. Riordinò oltre a ciò alcune cose quanto a' senatori è cavalieri, così dentro nella città come di fuori; rinnovando gli ordini antichi e che si erano tralasciati ed ordinandone de' nuovi. Avendosi a eleggere i sacerdoti, egli prima che ne nominasse alcuno

sempre giurava di nominare quello che a lui fusse paruto il migliore di tutti. Osservò ancora con diligenza che ogni volta che in Roma fusse venuto alcun tremuoto, il pretore ragunasse il popolo a parlamento e comandasse le ferie, cioè che in que' di non si stesse a bottega; e cesì quand'egli appariva cosa alcuna prodigiosa o di male augurio, ordino che per la città si facessino processioni solenni e che gli Iddii con preghi si placassino: nelle quali processioni egli come pontefice massimo precedeva a tutti ed in piazza faceva un'orazione al popolo sopra a tal cosa, ricordandogli quello che e' doveva fare. Ordino ancora che le cause le quali si trovavano in diversi tempi dell'anno, cioè una in alcuni mesi del verno ed una parte in quelli dell'estate, si tenessero insieme congiunte senza intervallo di tempo; e tolse via un gran numero di servi e d'altra simile generazione che servivano in quell'affare.

#### Statuti e regole da lui messe.

Il decidere e sentenziare sopra a' fidecommissi, come che per lo addietro fusse solito di crearsi il magistrato ogni anno sopra a questo solamente in Roma, egli ordinò che il magistrato fusse a vita; e che ancora quelli ch'erano a governo delle provincie avessero la medesima autorità. Mandò ancora un bando nel quale egli annullò quel capitolo che Tiberio Cesare aveva aggiunto alla legge Pappia Poppea; dove e'vietava agli uomini di sessanta anni il tor moglie come impotenti a generare. Ordinò oltre a ciò per legge che i consoli per lo strasordinario avessero autorità di dare tutori a quelli che rimanevano pupilli. Volle ancora che quelli ch'erano sbanditi di alcuna provincia dal governatore di quella, s'intendessero ancora non potere abitare ne in Roma ne in parte alcuna d'Italia. Confino oltre a ciò alcuni in questo modo: che e' non potessero stare in Roma nè discostarsi da quella più di tre miglia; il che per lo addietro non s'era mai costumato. Avendosi a trattare cosa alcuna d'importanza faceva porre la residenza del tribuno tra quelle de' consoli, ed egli vi sedeva sopra in mezzo di loro. Volle oltre ciò che quelli che solevano dimandare licenza al senato di andar fuor di Roma per loro affari, si facessino a lui e da lui riconoscessino tal grazia.

Sua facilità e compiacenza e liberalità.

Concesse a' procuratori chiamati Ducenarii, che da Augusto erano stati aggiunti alle tre decurie degli altri procuratori, ch'ei potessero usare gli ornamenti consolari. Privò dell'ordine de căvalieri quelli che ricusavano d'esser fatti senatori. E benche nel principio avesse affermato che non era per eleggere alcuno senatore se non nipote in terzo grado d'un cittadino romano, nondimeno dette la veste senatoria a un figliuolo d'un libertino, cioè d'uno, il padre del quale era stato figliusio di servo; ma gliene la dette con condizione ch'egli avesse prima ad essere adottato datun cavalier romano. E dubitando tuttavia di non essere ripreso e biasimato, disse, che ancora Appio Cieco, il quale aveva accresciuto la sua stirpe essendo censore, aveva eletto per senatori i figliuoli de'libertini, e che da lui aveva imparato: come quello che non sapeva che a' tempi di Appio e di poi per alcun tempo, libertini erano chiamati non quelli ch'erano fatti liberi, ma ancora i cittadini che da loro erano discesi. Al collegio de questori, in cambio di far lastricare le strade, dette la cura di far celebrare il giuoco de'gladiatori e tolse loro il governo della provincia Gallia e Ostiense; e rendè loro la cura e guardia dello erario di Saturno, che in quel mezzo tempo avevano avuto i pretori o quelli ch'erano stati pretori. Concesse gli ornamenti trionfali a Sillano marito di sua figlia, il quale ancora era sharbato; ed a quelli ch'erano di più età gli concesse con tanta agevolezza ed a si gran numero, ch'e' si ritrovava una epistola scrittagli in comune da' suoi soldati, per la quale gli addomandavano che ai legati consolari insieme con lo esercito fussero concessi gli ornamenti trionfali, per non dar loro causa d'avere a tumultuare e cercare occasione di guerra. Volle che Aulo Planco entrasse in Roma ovante, cioè vittorioso: e si gli fece incontro nello andare in Campidoglio e nel tornare gli ando sempre accanto. A Gabinio Secondo, il quale aveva superati i Cauci, popoli di Germania, permesse d'essere cognominato Caucio.

Alcuni modi civili e ordini da lui pubblicati.

Ordino la milizia de' cavalieri in questo modo: che il primo grado che dava a uno de' predetti uomini a cavallo era il preporlo a una coorte, cioè compagnia de' cavalli; appresso gli dava il governo d'un'ala e dopo questo lo faceva tribuno d'una legione. Ordino ancora una milizia nuova di soldati solamente in nome,

a' quali daya un certo soldo e chiamava la detta milizia il sopra numero: nè importava che quelli che ne erano fussero presenti, ma potevano essere assenti servendosi solo del nome. Proibì ai soldati di entrare in casa de' senatori per salutargli e vi fece far sopra ancora al senato un decreto. Vende come schiavi i libertini che s'erano usurpato il nome e l'autorità di cavalier romano; e quelli ancora de' quali i padroni si querelavano, come d'ingrati è che non riconoscevano i beneficii ricevuti, gli ridusse di nuovo in servitù facendo intendere agli avvôcati loro che non era per tener ragione nè dar sentenza in favor di quelli. Furono esposti alcuni de' predetti schiavi nell'isola di Esculapio ch'è nel Tevere, perciocche a' padroni era venuto a fastidio il fargli medicare: onde egli comandò che tutti quelli che fussero stati in tal modo esposti, s'intendessero d'esser fatti liberi e ch'è' non fussero più obbligati di tornare in servitu de' padroni, riavendo la sanita. E trovandosi alcuno che più tosto gli volesse ammazzare che espergli, ordinò ch'e' fusse accusato per omicida. Mandò un bando che i viandanti non potessino andare attorno per le città d'Italia, se non a piede o in seggiola o in lettiga. Ordinò che a Pozzuolo ed a Ostia stessero alcune compagnie di soldati per tor via la occasione degli incendii ed arsioni. Non volle che i forestieri potessino usare i nomi de' cittadini romani, cioè di quelli ch'erano di casato e nobili. Fece percuotere con la scure nel campo Esquilino quelli che si attribuivano il nome di cittadini romani. Rendè l'amministrazione della provincia della Acaia e della Macedonia al senato; la quale Trberio si aveva tolta per sè. Tolsela libertà ai Licii per le discordie mortifere che tra loro erano nate. Volle che i Rodiotti gli domandassero perdono de' loro vecchi delitti. Liberò gl'Iliensi in perpetuo dal pagare i tributi, perciocche i Romani erano discesi da loro; recitando una epistola antica del senato e popolo romano scritta in greco a Seleuco re, dove si promette al predetto re l'amicizia e confederazione del senato e del popolo romano, ogni volta che egli avesse liberato gl'Iliensi lor consanguinei e parenti da' tributi e gravezze che a lui pagavano. Cacciò i Giudei di Roma, i quali mossi e persuasi da Cristo ogni giorno mettevano Roma sottosopra. Concesse agli ambasciatori de' Germani che sedessino nella orchestra, luogo dove sedevano i senatori, mosso dalla semplicità e fiducia di quelli; perciò che essendo stati posti a sedere dove sedeva il popolo, e veggendo che i Parti e gli Armeni sedevano in senato. spontaneamente trapassarono ancor loro a sedere in quel luogo, con dire palesemente che non si tenevano in conto alcuno nè SVETONIO. Vite dei Cesari.

per valore nè per nobiltà da meno de' Parti e degli Armeni. Spense la religione dei Druidi appresso de' Galli, la quale era di somma crudeltà e bestialità; ed al tempo di Augusto solo dai cittadini era stata interdetta. E per contrario s'ingegnò di trasferire a Roma i sacrifizi di Eleusina della regione Attica. Fece oltre a ciò rifare in Sicilia il tempio di Venere Ericina, il quale per antichità era ruinato, a spese del popolo romano. Fece le confederazioni co' re in piazza pubblicamente col far uccidere la porca ed aggiugnere quella prefazione che anticamente costumavano i sacerdoti Feciali. Ma queste cose e tutte l'altre ed in gran parte ancora tutto il suo principato amministrò, non tanto per suo arbitrio quanto della moglie e de' suoi liberti, governandosi il più delle volte seconde che a loro piaceva e veniva comedo.

#### Le spose e mogli di esso.

Sendo ancora molto giovanetto, ebbe due mogli, Emilia Lepida, bisnipote d'Augusto e Livia Medulina, cognominata Cammilla, della casa antica di Cammillo dittatore. Ripudio la prima ancora vergine, per avere i parenti suoi offeso Augusto; la seconda essendo malata si morì il giorno che le nozze si avevano a celebrare. Appresso tolse per moglie Plauzia Erculanilla, il cui padre aveva trionfato; dipoi Elia Petina, il padre della quale era stato consolo, e con amendue fece divorzio: ma con Petina per offese picciole; con Erculanilla, perchè ella era molto vituperosa e disonesta, e perchè ancora si sospettava ch'ella non avesse tenuto mano a qualche omicidio. Dopo le predette tolse per moglie Valeria Messalina figliuola di Barbato Messala suo cugino, e trovato, oltre alle altre cose vituperose e disoneste che da lei erano state commesse, ch'ella s'era maritata ancora a Gaio Silio, gli consegnò la dote in presenza degli aruspici e la fece ammazzare. E parlando a' suoi soldati pretoriani, affermo che poi ch'egli aveva si mala sorte con le mogli, non ne voleva più torre alcuna: e che se e' faceva altrimenti, dava loro libera commessione che e' lo ammazzassino. Nondimeno non potè contenersi ch'egli non trattasse tuttavia qualche parentado e matrimonio, e massime di Petina da lui repudiata e di Lollia Paulina ch'era stata moglie di Caligola. Ma allettato dalle piacevolezze di Agrippina figliuola del suo fratello Germanico, nel baciarla, accarezzarla e trastullarsi con essa, se ne innamorò: e convenne con certi suoi famigliari che la prima volta che il senato si ragunava, proponessino il detto matrimonio in senato, come cosa

molto utile alla Repubblica e lui costrignessino a pigliarla per moglie; ordinando che da quivi innanzi simili matrimonii fussino leciti a ciascuno, che prima non erano. Ne a fatica messe un di in mezzo dalla predetta deliberazione ch'egli fe'celebrare le nozze; nè si trovò alcuno che in ciò l'imitasse,-salvo che un certo libertino ed un soldato primipilare; alle nozze del quale egli in persona colla-sua Agrippina si ritrovò.

#### De' figliuoli e generi del medesimo.

Tra le megli ch'egli ebbe, di tre sole ebbe figliuoli, cioè Drusoe Claudia di Erculanilla; Antonia di Petina; Ottavia ed un figliuolo il quale egli cognomino prima Germanico e dipoi Britannico di Messalina. Druso Pompeo gli morì giovanetto di quattordici anni ed affogò d'una pera, la quale gittandola in aria per giuoco egli riprese a bocca aperta. A costui, pochi giorni innanzi ch'egli mòrisse, aveva Claudio dato per moglie la figliuola di Seiano. Onde io maggiormente mi maraviglio che alcuni abbiano scritto Seiano averlo morto per inganno. Claudia la quale era figliuola di un suo liberto chiamato Botere, ancora ch'ella fusse nata cinque mesi innanzi ch'egli avesse licenziata Erculanilla sua madre per tale adulterio, nondimeno comando ch'ella fusse posta ignuda dinanzi all'uscio della madre. Diede Antonia per moglie a Gneo Pompeo Magno, dipoi la marito a Fausto Silla, l'uno e l'altro giovane nobilissimo. Ottavia dette per moglie a Nerone suo figliastro, la quale prima aveva sposata a Sillano. Britannico il quale gli era nato venti di poi ch'egli era stato fatto imperadore, nel secondo consolato, essendo ancor picciolino, quando e' parlava a' soldati se lo teneva in collo, e così quando si celebravano le feste e ad ogni poco lo raccomandava al popolo: e la turba ch'era d'attorno, rallegrandosi e gridando, pregava gli Iddii che lo facessero felice. De' suoi generi solamente adotto per suo figliuolo Nerone. Pompeo Sillano non solamente non volte adottare, ma ancora lo fece ammazzare.

#### Liberti a lui carissimi.

De' suoi tra' primi egli amò molto svisceratamente Peside Spadone; al quale ancora nel trionfo dell'Inghilterra in compagnia degli uomini militari dono un'asta senza ferro. Amò non meno il suo liberto Felice, al quale egli dette a governo le genti così a piede, come a cavallo che de' soldati romani si ritrovavano in

Giudea; ed ebbe il predetto liberto per moglie tre regine. Amo ancora grandemente Arpocra: al quale egli concesse di andare attorno per Roma in lettiga e di poter far celebrare in Roma giuochi e feste a suo piacimento. Ma sopra ogni altro fu da lui amato Polibio, in compagnia del quale eglistudiava: costui per Roma sempre andava in mezzo di due consoli. Ma l'amore ch'egli portò a Narciso suo cancelliere e a Pallante che gli teneva i conti, avanzo quello di Polibio e di tutti gli altri. A costoro per deliberazione del senato non solamente permesse che ricevessino in premio di loro ben servire doni smisurati, ma ancora che l'uno fusse onorato degli ornamenti di questore e l'altro di pretore. Dette oltre a ciò facultà ad amendue di farsi ricchi e rubare quanto e' volevano: talche dolendosi una volta che il fisco era molto povero, non fuori di proposito gli fu risposto ch'egli allora sarebbe ricco ch'egli entrasse in compagnia de' sopraddetti suoi liberti

Malefizii da lui commessi col mezzo dei liberti e delle mogli.

Essendosi adunque, come di sopra ho detto, dato al tutto in preda a questi suoi liberti ed alle mogli, non come principe, ma come ministro del principe venne a governarsi; perciocchè senza considerazione alcuna e senza alcun ritegno concesse i magistrati, i governi degli eserciti, fece esenzioni, punì e condannò senza sapere il perchè a piacimento de' sopraddetti, secondo che e' tornava loro utile, o che ne conseguiva loro favore e grazia o che e' ne veniva lor voglia. E per non raccontare particolarmente ogni minima cosa, egli, a compiacimento di costoro, ritolse la libertà a que' popoli ch' egli aveva già conceduta. Le sentenze date sopra alle cause furono annullate, gli uffizii conceduți furono tolti. Fece ammazzare Appio Sillano; al figliuolo del quale egli aveva maritata la figliuola. Fece ancora ammazzare Giulia figliuola di Druso e Giulia figliuola di Germanico, senza che ei si sapesse la cagione; ne concesse loro ch'elle si potessino difendere. Fece oltre a ciò ammazzare Pompeo marito della sua figliuola maggiore e Lucio Sillano marito della minore: de' quali Pompeo fu ammazzato a canto a un giovanetto, del qualé egli era innamorato: Sillano fu costretto a diporre il magistrato della pretura, quattro giorni avanti alle calende di gennaio, e così venne a morire nel principio dell'anno e nel giorno medesimo nel quale le nozze sue e d'Agrippina furono celebrate. Fece oltre a ciò ammazzare trentacinque senatori e più di trecento cavalieri romani; con tanta facilità che dicendogli un centurione circa alla morte d'un cittadino consolare che aveva fatto quanto da lui gli era stato commesso, egli rispose: Io non t'ho commessa cosa alcuna, pure, poi ch'egli è fatto, non importa; conciossiachè i suoi liberti affermassino che i soldati, avendo ammazzati i sopraddetti, s'erano portati bene, avendo anticipato spontaneamente a vendicare l'imperatore. Par ben cosa da non poterla per alcun modo credere ch'egli medesimo, avendo presa Messalina per moglie, acconsentisse ch'ella si maritasse con Silio suo adultero, e di sua mano consegnasse lo strumento del matrimonio e della dote; mostrando di avere acconsentito in prova al predetto matrimonio, per trasferire il pericolo che a lui soprastava, nel predetto Silio; perciocchè certi indovini gli avevano predetto per certi segni, ch'erano apparsi, che quello che pigliasse per moglie la predetta Messalina, portava pericolo di capitar male.

# Figura del corpo e sua statura.

Fu d'aspetto e presenza venerabile e di autorità, così stando ritto, come a sedere; ma sopra a tutto quando si riposava, perciocche egli era grande di persona ed assai compariscente. Era canuto e di bella apparenza, aveva il collo grosso; ma nello andare alcuna volta le congiunture delle ginocchia, essendo deboli, se gli fiaccavano sotto. E quando aveva a trattare cosa alcuna d'importanza ovvero piacevole ch'ella si fusse, perdeva per molti rispetti assai di grazia: perciocche il ridere non gli si avveniva e nello adirarsi era assai più diforme, venendogli la schiuma alla bocca, gocciolavagli il naso, tartagliava colla lingua, aveva ordinariamente il parletico nel capo, ma più quando egli era in cotal guisa adirato in ogni suo minimo movimento.

# Sua complessione.

Come che per lo addietro fusse sempre stato mal sano, così, poi ch'e' fu fatto principe fu sanissimo, eccetto che alcuna volta aveva certe doglie di stomaco; di maniera ch'egli usò di dire una volta ch'elle lo presono che aveva pensato insino ad ammazzarsi.

#### Conviti ed altri suoi fatti.

Uso molto spesso di far conviti i quali erano sempre abbondevoli e sontuosi, ed eleggervi luoghi spaziosissimi; onde il più delle volte si ritrevarono seicento a tavola. Quando e' dette la via al lago Fucino, fece un convito dov'egli fu per affogare: perciocche nello sboccare impetuosamente l'acqua, traboccò e ricoperse quasi tutto il luogo dove egli erano. Sempre che ei faceva tali conviti, voleva che i figliuoli stessero a tavola in compagnia d'altri fanciulletti e fanciulle nobili: i quali, secondo il costume antico, sedevano così a canto agli appoggiatoi dei lettucci e quivi cenavano, A uno de'convitati che il di dinanzi si credeva ch'egli avesse-rubata una coppa d'oro, fe' porre innanzi il di seguente un calice di terra. Dicesi ancora ch'egli aveva pensato di mandare un bando e dar licenza che a tavola si potesse sfiatare da basso; per avere inteso che un povero uomo e vergognoso, sendosene rattenuto, se n'era morto.

Del suo mangiare e bere, del sonno, sua lussuria, e libro da lui composto del giuoce dei dadi.

Ad ogni ora ed in qualunque luogo sempre fu avidissimo di bere e di mangiare. Tenendo una volta ragione nella piazza di Augusto, gli venne al naso l'odore d'un convito che nel tempio di Marte ch'era qui vicino, si faceva a' sacerdoti del predetto Iddio, chiamati Salii; onde levatosi da sedere, subitamente andò a trovare i detti sacerdoti e si pose con loro a tavola, e mangiò e bebbe tanto che sopraffatto dal cibo e dal vino, gli venne una sonnelenza sì fatta che e' si pose a giacere a rovescio a bocca aperta, e gli fu cacciato una penna in bocca per isgravargli lo stomaco. Era di pochissimo sonno, perciò che le più volte vegliava insino a mezza notte; pure alcuna volta tra'l dì, nel tenere ragione, sonniferava, e appena che gli avvocati, alzando la voce in pruova, lo potessino destare. Quanto alle donne fu molto lussurioso, nè punto gli andavano a gusto i maschi. Fu molto dedito al giuoco de' dadi, e ne compose un'operetta e la mandò fuori. Giuocava insino quando in carretta andava attorno per Roma, acconciando il tavoliere in modo che il giuoco non venisse a confondersi.

#### Sua crudeltà.

Che per natura e' fusse crudele e sitibondo del sangue, si conobbe nelle cose minime come nelle grandi. Faceya esaminare e tormentare e punire gli omicidi in sua presenza; e desiderando di vedere punire uno in Tigoli, secondo il costume antico, già erano legati i colpevoli ad un palo, siccome in quei tempi si usava: ma non ci essendo il carnefice, lo mandò a chiamare insino a Roma, e tutto il di stette ad aspettarlo per fino alla sera. Ogni volta che egli o altre persone facevano celebrare il giuoco de' gladiatori, vollè che quelli, che a caso e non per virtù del nimico sdrucciolassino, fussero scannati: e massimamente i reziarii: facendogli volgere col viso verso lui per vedergli, mentre che e' mandavano fuori le spirito. Sendone una volta cascati in terra un paio per le ferite date e ricevute l'uno all'altro, ne prese tanto piacere che e'comandò che subitamente gli fusse fatto un paio di coltelli piccoli del ferro di quelle spade. Tanto era il piacere che si pigliava di vedere gli uomini esser divorati dalle fiere, che facendosi il detto giuoco a mezzo giorno, si rappresentava a vedere come prima si faceva di; e venuto l'ora del mangiare, licenziava il popolo, ma egli non si partiva. Ed oltre a quelli che a tal morte erano sentenziati per ogni piccola cagione, sempre ve ne metteva qualcuno degli altri. come fabbri. legnajuoli ed altri simili ministri; i quali nello acconciare qualcuno di quegli ingegni che da per loro si giravano o che a poco a poco surgevano in alto o altre cose simili, non si fussero così bene apposti. Messevi ancora un di coloro che gli nominavano i cittadini romani, così togato come egli era.

#### Sua timidezza e viltà d'animo.

Niuno si ritrovo già mai che fusse più timido e sospettoso di lui. Ne' primi giorni del suo principato con tutto che egli, come di sopra abbiamo detto, facesse grandemente del civile, nondimeno non ebbe mai ardire d'andare a convito alcuno, se non con lo avere d'attorno a guardia della sua persona alcuni soldati con le partigianette da lanciare; e questi tali lo servivano alla mensa ed in tutto quello che faceva mestiero. Ne mai andò a visitare niuno infermo ch'egli prima non facesse molto bene cercare la camera e por le mani sopra alla coperta del letto e sotto la coltrice e scuotere molto bene ogni cosa per vedere se v'era arme. E mentre ch'egli stette nell'imperio, senza risparmigre

alcuno, faceva cercare molto bene tutti quelli che lo venivano a salutare se e' portavano arme: avendo per tal uffizio scelto i più rigidi soldati e senza manco rispetto. E cominciò ivi a molti anni quasi a non la perdonare ancora alle donne, ne a' fanciulletti, ne alle pulzelle; facendole molto bene brancicare e cercare per tutto, se per ventura si fusse loro ritrovato arme addosso. E con fatica concesse a' suoi scrivani ed a quelli che gli tenevano compagnia di pertare a canto i pennaiuoli. Ebbe ardire Cammillo Scriboniano, in sollevamento di popolo, di mandargli una epistola piena d'ingiurie e di minaccie e comandargli che lasciasse l'imperio e si desse al vivere privatamente ed in ozio; e fu tanta la sua timidezza ch'egli-stette in dubbio, fatto chiamare a consigli i primi dottori di legge, se egli in quel caso era tenuto ad ubbidirgli.

#### Sua paura delle congiure.

Essendogli fatto credere che alconi cercavano di ammazzarlo a tradimento, se ne spavento in modo che e' tento privarsi dell'imperio. E ritrovandosi, come di sopra ho riferito, mentre che egli sacrificava uno con l'arme sotto, fe prestamente raunare il senato per i trombetti, e lagrimando e lamentandosi, si dolse della sua disgrazia e dello stato nel quale egli si ritrovava; e che per lui non fusse sicuro luogo alcuno. E la durò gran tempo ch'egli non si rappresento in pubblico. La cagione ancora ch'egli raffreno l'ardentissimo amore che e' portava a Messalina fu non tanto l'esser da quella beffato ed ingiuriato quanto la paura di non in correre per lei in qualche pericolo; perciocche gli era stato dato a credere ch'ella andava cercando di fare imperadore Silio suo adultero: e fu tanto allora il suo timore che vituperosamente si rifuggi allo esercito; niun'altra cosa per tutta la via ricercando, se non se l'imperio per lui si conservava.

Pene severe colle quali furono castigate persone innocenti per lievissime sospezioni.

Per ogni piccolo sospetto, per qualunque persona, ancora che leggerissima, per ogni poco di scrupolo che gli fusse messo, si metteva in guardia ed al sicuro e cercava di vendicarsi. Uno di coloro che litigavano nel salutarlo lo tirò così da banda e gli disse che in sogno gli era paruto di averlo visto ammazzare da una certa persona; e quindi a poco come se egli avesse riconosciuto

quella tal persona che a lui era paruto che l'ammazzasse, gli mostro il suo avversario che gli porgeva un memoriale; onde subito gli fece por le mani addesso, e su menato via per essere giustiziato, parendo a Claudio d'averlo côlto in sul fatto. Nel medesimo modo dicono essere stato oppresso Appio Sillano; perciocche avendo deliberato Messalina e Narciso di farlo capitar male, si convennono insieme del modo nel quale si avevano a governare, e così Narciso una mattina innanzi giorno tutto attonito e smarrito entrò furiosamente in camera del suo padrone Claudio, dicendo che in sogno chiaramente aveva conosciuto che Appio era per fargli villania. Allora Messalina ancora ella acconciatasi in atto di maraviglia, disse che anco a lei parecchie notti alla fila era paruto in sogno il simigliante. E quindi a un poco. come da loro era stato ordinato, entrò uno in camera e dette avviso come Appio tutto infuriato veniva alla volta della camera. come che 'l giorno davanti gli fusse stato comandato che nel detto luogo si rappresentasse: perchè egli stimando vero il sogno, comando che Appio subitamente fusse citato e fatto morire: ne s'infinse il giorno appresso il prefato Claudio di raccontare in senato ogni cosa per ordine e ringraziare il suo liberto Narciso, il quale per la sua salute ancora dormendo vegliava.

## Quanto fosse stizzoso e stolto.

Come quello, il quale si conosceva collerico e stizzoso, ne fece scusa al popolo per via d'un bando e distinse l'un difetto dall'altro con fare intendere che la sua stizza era cosa che passava via presto e ch'ella a veruno non era per nuocere, e la collera che non era per tenerla a torto e senza cagione. Egli riprese gravemente quelli che abitavano ad Ostia, perciocchè entrando nel Tevere non avevano mandato le scafe ad incontrarlo e molto gli biasimò e dette loro carico d'averlo in quella guisa mandato alla (4) stregua degli altri, ne mai volle loro perdonare s'eglino incontanente non gli ebbero soddisfatto e ricorretto il loro errore. Oltre a ciò egli stesso, e con le proprie mani scacciò da se e mandò via alcuni, i quali non così in tempo lo andarono a trovare in pubblico. Confinò ancora uno scrivano, il quale era stato questore ed uno senatore, il quale era stato pretore, senza volere intendere scusa o ragione alcuna che da quelli fusse allegata come ch' e' fussero senza colpa. Lo scrivano fu da lui in tal modo con-

<sup>(1)</sup> Mandato alla stregua significa messo alla condizione.

dannato, perche quando egli era ancor a privato cittadino gli aveva fatto contro molto apertamente e senza alcun rispetto. Il senanatere, perche essendo edile, aveva condannato certi suoi fittaiuoli che contro il bando avevano venduto cose cotte: e perchè il suo fattore della villa vi si era voluto intromettere, lo aveva battuto. Per la medesima cagione ancora tolse agli edili l'autorità che avevano di porre freno alle taverne quanto al cucinare. Fece oltre a ciò menzione della sua stoltizia, mostrando in certe orazionette che aveva fatto in prova del goffo e dello stelto sotto l'imperio di Caligola: avendo conosciuto di non avere altra via da scampare delle sue mani, e di pervenire al grado al quale egli era pervenuto: nè prima ad alcuno fece credere questa sua astuzia che intra pochi giorni egli usci fuori un libretto, il cui titolo in greco era Insolenza, o si veramente Resurrezione degli stolti, e lo argomento e sostanza di quello che e conteneva era che niuno fingeva la stoltizia.

## Della sua smemoraggine ed altre sue azioni.

Tra gli altri suoi difetti, de' quali gli uomini si maravigliavano, fu la dimenticanza e lo essere inconsiderato. Egli avendo fatto ammazzare Messalina, quindi a poco postosi a tavola domando della signora; e perchè ella non veniva a cena. Molti di quelli, ai quali egli avevafatto tagliare la testa, furono il giorno seguente mandati da lui a chiamare in gran fretta, perche e' venissino o a consigliarlo o a giuocare con seco ai dadi; e parendogli che troppo stessero a comparire, gli mandò per un servidore a riprendere come persone sonnolenti. Oltre a ciò avendo deliberato di pigliare Agrippina per moglie, il che per (1) attenergli ella quello ch'ella gli atteneva, era cosa fuori di ragione e contro al dovere: nondimeno ad ogni poco si lasciava uscire di bocca nella orazione ch'egli faceva per persuaderlo ch'ella era sua figliuola, ch'egli se l'aveva allevata e creata e che nel suo grembo era cresciuta. Quando e' volle ancora adottare Nerone nella famiglia de'Claudii, non gli parendo errore abbastanza lo adottare il figliastro e non tenere conto del figliuolo, il quale già era di ragionevole età, usò di dire che niun per il tempo addietro era mai stato adottato nella famiglia de' Claudii.

<sup>(1)</sup> Per attenergli ella quello, che gli atteneva, significa per essergli ella parente in quel grado, nel quale gli era parente.

#### Suoi discorsi ed orazioni:

- Egli nel parlare e nell'altre cose ancora si mostrò spesse volte tanto negligente e trascurato, che e si stimava che e non sanesse o sì veramente ch'egli non considerasse, nè avesse cura alla persona ch'egli rappresentava, nè appresso di cui o in che tempo o in che luogo egli si parlava. Trattaudosi de' beccai e de' vinattieri. egli a piena voce nel senato gridò senza proposito: Ditemi per vostra fede chi è quello che possa vivere senza un pezzuolo di carne? e quivi si distese assai sopra alle taverne, dalle quali egli era già solito di pigliare il vino, mostrando quanto in quei tempi le fussero abbondevoli. Nel favorire uno che addimandava di essere fatto questore, tra l'altre cagioni perchè egli lo favoriva, addusse che il padre di quello una volta, quando egli era infermo, lo soccorse di un poco di acqua fresca molto a tempo. Ed avendo fatto comparire davanti al senato una donna, perchè ella facesse testimonianza sopra un certo affare, disse per acquistargli credito; costei fu liberta e (1) mazzocchiaia di mia madre, ma me ha ella sempre tenuto in luogo di padrone; e ciò vi ho io voluto dire, perciocche in casa mia vi ha di quelli che non mi hanno in luogo di padrone. Oltre a ciò essendo venuti quelli di Ostia a pregarlo di non so che per la loro comunanza, egli stando in residenza e grandemente acceso in collera, grido ad alta voce, che non aveva cagione alcuna, onde egli avesse a fare loro servizio e rendersegli obbligati; e che molto bene egli ancora era libero dove si fusse un altro: e cotali parole gli erano molto familiari e le usava ad ogni ora e ad ogni punto, cioè: Non ti pare egli che io sia nato degli Dii? non ti paio io eloquentissimo? e molte altre simili sciocchezze gli uscivano di bocca disdicevoli ad una persona privata, non che ad un principe, massimamente non essendo egli se non dotto ed eloquente, anzi dedito grandemente agli studi delle buone lettere ed arti liberali.

# Libri e operette da lui composte.

Comincio da giovanetto, confortato da Tito Livio e Sulpizio Flavo, il quale ancora lo aiutò a scriver la istoria; e la prima volta ch'egli ne volle fare esperienza per vedere come ella riusciva, la recitò in pubblico essendo ripiena l'audienza di ascol-

<sup>(1)</sup> Mazzocchiaie chiamansi quelle, che ornano la testa alle donne.

tatori, e durò gran fatica a leggerla insino al fine; spesse volte per se medesimo raffreddatosi, perciocche nel cominciare a recitare vi fu un grasso che, ponendosi a sedere, per la sua sconcezza fe' rovinare un monte di panche, e per tutto si levarono le risa. Ma poi che il tumulto fu quietato, egli ricordandosi del fatto ad ogni poco, non potendo astenersone, si metteva a ridere a piena bocca. Scrisse ancora di molte cose poiche egli fu fatto principe; e teneva uno, al quale egli le faceva leggere e recitare. Cominciò a distendere la sua istoria dalla uccision di Cesare dittatore: ma nel discorso dello scrivere si fece ancora più addietro, cominciandosi (4) dalla pace civile, come quello a cui non pareva di potere liberamente scrivere la verità de' tempi a lui più vicini, massimamente che la madre e l'avola più volte ne lo sgridarono. Della prima materia ne lasciò due libri, della seconda quarantuno. Compose ancora otto volumi della sua vita con assai leggiadro stile, ma, anzi che no, sconciamente trattato. Scrisse oltre a ciò la difensione di Cicerone contro ai libri di Asinio Gallo: dove egli ebbe assai del buono e dell'erudito. Egli ancora ritrovò tre nuove lettere e le aggiunse al numero delle altre, come non poco necessarie; della ragione e qualità delle quali avendone nel tempo che egli era ancora privato, mandato fuora un trattato, venne appresso, poi che e' fu fatto principe, molto agevolmente ad ottenere che insieme con le altre mescolatamente si usassero: e nelle scritture e titoli delle opere antiche molto spesso si ritrovano le predette lettere.

# Quanto attendesse allo studio delle lettere greche

Fu non meno studieso delle lettere greche e sempre ch'egli ne aveva occasione, faceva apertissima professione di essere grande amatore della lingua greca, predicando la eccellenza di quella; onde a un certo Barbaro, che parlava bene e latino e greco, disse: Conciossiachè io ti conosca litterato nell'una e nell'altra nostra lingua. E raccomandando ai padri conscritti l'Acaia, disse che amava quel paese per lo commercio de' comuni studi, e molte velte in senato rispose a distesa in greco agli ambasciadori. Uso ancora molte volte in residenza di parlare in versi eroici e massimamente quando egli aveva a vendicarsi contro a qualche malevolo o che avesse cerco di offenderlo. Domandan-

<sup>(1)</sup> Pace civile qui intende dopo che Augusto ebbe quieta ogni cosa.

dogli un tribuno, al quale toccava la guardia secondo il costume, che gli desse il nome, gli dette per nome e contrassegno un verso greco, la sentenza del quale è: Vendicati sempre mai con chi ti offende primiero. Scrisse ancora alcune istorie in greco, cioè venti libri dell'istorie Cirenaiche ed otto dell'istorie Cartaginesi: e per questa cagione fu aggiunto allo antico luogo di Alessandria consagrato alle muse e chiamato Museo, un luogo chiamato Claudiano, dove ogni anno, in certi di determinati, nell'uno si recitavano l'istorie Cirenaiche, nell'altro le Cartaginesi; non altrimenti che in una audienza pubblica ed a ciascun toccava la sua volta a recitarle.

# Pentimento d'essersi ammogliato ad Agrippina, e d'aver adottato Nerone.

Vicino al termine della sua vita mostro per alcuni segni manifestamente di pentirsi di avere preso Agrippina per moglie e avere adottato Nerone, conciossiacosache ricordandegli i suoi liberti, e lodandogli che il giorno davanti avesse condannata una certa donna per adulterio, gli disse, ancora a sè esser fatale che tutte le sue mogli fussero disoneste, ma non già ch'elle restassero di non essere punite. E peco appresso riscontrando Britannico, strettamente lo abbracciò e confortò a crescere, acciocche da lui pigliasse il conto della amministrazione dello Imperio, e nel partirsi da lui disse queste parole in greco: Fate bene. Dipoi avendo deliberato ch'egli prendesse la toga virile come che ancora fosse in tenera età e senza barba, ma nondimeno di fattezze e statura conveniente a quell'abito, usò di dire che lo faceva, acciocchè il popolo romano allora cominciasse ad avere un vero Cesare.

#### Del di lui testamento e morte.

Non molto dipoi fece ancora testamento e vi fe' porre il segno loro a tutti li magistrati; ma fu impedito da Agrippina prima ch'egli pòtesse procedere più avanti: la quale, oltre a ciò, gli era stata accusata per molte altre cose. Ciascuno si accorda lui essere stato avvelenato; ma sono discrepanti dove e chi fusse quello che lo avvelenò. Alcuni scrivono nella ròcca mangiando co' sacerdoti; altri dicono, che Alotto Spadone suo credenziere lo avvelenò; altri dicono che Agrippina gli pose innanzi uno uovolo avvelenato; essendo molto goloso di quella sorte di funghi.

Sono ancora discrepanti gli scrittori nelle cose che appresso seguirono: perciocchè molti affermano che subito preso il veleno ammutoli; e che i dolori tutta notte il tormentarono; e che in sul fare del di passo di questa vita. Altri scrivono che nel principio si addormento: dipoi che rigonfiandogli il cibo in su lo stomaco, per bocca lo cacciò fuori e che di nuovo fu avvelenato. Nè si risolvono se ciò fu nella poltiglia, che per ristorarlo gli dettono, o sì pure gli avvelenarono il cristero, il quale gli fecciono per evacuarlo ancora da basso; conciossiacosachè dallo essere ripieno si sentisse molto affaticato e travagliato.

Sua morte tenuta nascosta, tempo della morte e funerali.

Celarono la sua morte per fino a tanto che quanto al successore fusse ordinato ogni cosa, onde e' feciono alcuni voti per la salute come se fusse ancora vivo, e che la infermità durasse. Mandarono ancora per certi rappresentatori di commedie, fingendo di volere ch'essi lo intrattenessino e gli dessino spasso e che ciò fusse da lui desiderato. Morì alli tredici di ottobre, essendo consoli Asinio Marcello ed Acilio Aviola, avendo sessantaquattro anni ed essendo stato quattordici anni nello Imperio. Fu messo nel numero degli Iddii e sotterrato con pompa solenne. Ed avendolo Nerone privato di quello onore di essere ascritto tra gli Iddii, gli fu appresso renduto da Vespasiano.

# Pronostici della di lui morte.

Tra i principali segni-che apparsono innanzi alla sua morte, fu una cometa ed una saetta che percosse il monumento di Druso suo padre; come che nel medesimo anno molti ancora ch'erano di magistrato fussino morti. Pare ancora per manifesti argomenti che a lui non fusse ascosto il termine della sua vita nè dissimulato; perciocche nel disegnare i consoli niuno ne disegnò oltre il mese nel quale egli morì. E quando ultimamente si ritrovò in senato, confortò molto i suoi figliuoli allo essere uniti e d'accordo; e molto supplichevolmente pregò i padri conscritti che, avendo rispetto alla tenera età dell' uno e dell'altro, gli avessero per raccomandati. E l'ultima volta ancora ch'egli sopra alla residenza rende ragione, disse una e due volte, ch'era già pervenuto al fine della mortalità: come che gli ascoltanti mostrassero di aver avuto per male parole di sì tristo augurio.

# LA VITA ED I FATTI

# NERONE CESARE

SESTO IMPERATOR ROMANO

# CLAUDIO NERONE CESARÉ

Due furono le famiglie che derivarono dalla casata dei Domizii, l'una de' Calvini l'altra degli Enobarbi. Il primo, onde ebbono origine gli Enobarbi e dal quale e' presono il nome del casato, fu Lucio Domizio, al quale dicono, che tornandosi egli di villa, apparvono due giovani di bella e magnifica presenza, e d'un fatto d'arme, del quale ancora non si sapeva la verità del successo, gli annunziarono la vittoria, comandandogli che lo facesse intendere al senato; e per fargli fede qual fusse la maestà loro, gli stroppicciarono il mento e la barba, che era nera, gli cambiarono in rossa simigliante al colore del rame. Ed andò la detta cosa per successione, perciocche una gran parte di tal casata ebbeno la barba di quel colore : e come che in detta famiglia fussero stati sette consoli, due censori e due che trionfarono, messa appresso' nel numero dei patrizii, tutti mantennero per cognome della casa loro il predetto nome di Enobarbo, ne mai altro prenome si usurparono salvo che di Gneo e Lucio, e questi (il che fu cosa notabile) si andarono scambiando l'un l'altro; prima di tre in tre l'un dietro all'altro si chiamarono Lucii; ed i tre che appresso seguitarono, intendiamo essere stati chiamati Gnei. E così scambievolmente andarono dipoi seguitando di mano in mano ora chiamandosi Lucii era Gnei. Giudico che e' sarà a proposito dare notizia di alcuni nella predetta famiglia, acciocche più agevolmente si conosca, Nerone dalla virtu dei suoi avere degenerato in modo, ch'egli ancor ne rappresentò i vizii come da quelli ricevuti per eredità.

#### Gneo Domizio, atavo di Nerone.

Per farmi adunque un poco più da principio, il suo bisarcavolo Gneo Domizio sdegnato, quando era tribuno, contro a' pontefici per aver in luogo del padre eletto un altro e non lui, tolse loro l'autorità di potere sustituire e la dette al popolo. Questi avendo. quando e' fu consolo, superato gli Allobrogi e gli Arverni, accompagnato dai suoi soldati a guisa di trionfante, cavalcò per quel paese sopra uno elefante. Di costui, disse Lucio Crasso oratore, che e' non era da maravigliarsi che colui, il quale aveva la bocca di ferro ed il cuore di piombo, avesse ancora la barba di rame. Il suo figliuolo, essendo pretore, chiamo Cesare in giudizio. dinanzi al senato a dare conto della amministrazione del suo consolato: nel quale egli si era governato contro agli auspizii e contro le leggi. Dipoi fatto consolo tento di levargli il governo dello esercito ch'era in Gallia, e col favore della fazione pompeiana gli nominò il successore. Egli nel principio della guerra civile fu preso a Corfinio; onde licenziato e lasciato liberamente andare da Cesare, se ne ando a Marsiglia. Ed avendo col suo arrivo confermato gli animi de' Marsigliani già per lo assedio travagliati assai, a un tratto si abbandono. Finalmente e' fu morto nella guerra farsalica, uomo per natura non molto stabile e crudele assai: e trovandosi disperato ne' predetti garbugli, cercò di ammazzarsi. Dipoi se ne spavento in modo che, pentitosi del veleno da lui preso, lo ributto fuora; e fece libero il medico, perciocchè iudustriosamente lo aveva temperato e fatto manco nocevole. Costui domandando Pompeo quello che aveva a fare degli uomini che si stavano di mezzo, nè si accostavano dall'una o dall'altra parte, fu solo di parere che si dovessero tenere per nemici. -

# Gneo Domizio, proavo di Nerone,

Lascio un figliuolo da essere senza dubbio preposto a tutti quelli della sua casata, il quale essendo nel numero di quelli ch'erano consapevoli della morte di Cesare, quantunque senza colpa condannato per la legge Pedia, se ne andò a trovare Cassio e Bruto, i quali erano suoi parenti stretti; e poi che e' furono morti mantenne l'armata, alla quale egli era stato preposto, e la accrebbe non senza danno e rovina, in qualunque luogo egli si ritrovò, della fazione contraria. Diedela appresso nelle mani di Marco Antonio spontaneamente, e se lo tenne Marco Antonio a

grandissimo favore e benefizio. Onde egli solo tra tutti gli altri che per legge parimente erano stati condannati, fu restituito alla patria; ed in breve tempo ottenne tutti i più onorevoli magistrati. Costui nondimeno essendo legato di Marco Antonio, nè avendo, per la subita infermità che a Marco Antonio era sopraggiunta, avuto ardire nè di ricusare, nè di pigliare confidentemente quel governo che da coloro gli era offerto, i quali di Cleopatra si vergognavano, si gittò dalla banda di Augusto e si morì in pochi giorni non senza qualche macchia d'infamia: perciocchè Antonio usò di dire, ch'egli si era fuggito per desiderio di trovarsi con la amica, della quale era innamorato, che si chiamava Servilia Naida.

#### Gneo Domizio avo di Nerone.

Di costui nacque Domizio, il quale fu notato universalmente da ciascuno di avere, per via di danari, fattosi connumerare nel testamento di Augusto tra i terzi eredi. Questo in gioventù fu eccellente in sapere guidare le carrette, non meno ch'egli si fosse appresso valoroso nella guerra contro a'Germani, dov'ei fu onorato degli ornamenti trionfali. Ma come quello ch'era una persona sventata, rozza ed arrogante, essendo edile, sforzo Lucio Planco censore, riscontrandosi per la strada, a dargli la via e fargli largo; e quando e' fu pretore e similmente quando e' fu console, nel fare le commedie e rappresentazioni, si servì nella scena de cavalieri e delle gentildonne romane; e nel Circo Massimo fece fare le caccie alle fiere e simigliantemente per ciascuna regione della città. Fece ancora fare il giuoco de' gladiatori, ma con tanta rigidezza e crudelta, che e fu necessario che Augusto, non avendo giovato l'avernelo ammonito da sè e lui secretamente, mandasse palesemente un bando per reprimerlo e raffrenarlo.

# Del padre di Nerone.

Di Antonia maggiore nacque il padre di Nerone, detestabile in ciascuna parte della sua vita; egli accompagnando in sua gioventi Gaio Cesare nell'Oriente, uccise un suo liberto per avere ricusato di bere quanto da lui gli era stato comandato, onde ei fu da Cesare licenziato del consorzio de' suoi amici. Nè perciò fu meno insolente per lo avvenire, anzi nel borge della via Appia, dato di sproni in pruova al cavallo, sprovedutamente in un subito calpestò un su supresse della via Appia.

fanciullo e lo infranse. Cavò eltre a ciò un occhio in mezzo della piazza ad un cavaliere romano, il quale con lui faceva parole un poco alla libera. Fu per natura tanto caparbio e maligno, che non solamente defraudò i banchieri quanto a prezzi delle cose che all'incanto comperate avevano, ma ancora essendo pretore, tolse ai guidatori delle carrette i premii e le palme della vittoria, le quali gareggiando si eran acquistate; di che egli non solamente fu notato dallo universale, ma ancora dalla sorella, con motto assai piacevole. E dolendosi i capi di coloro che guidavano le carrette, corresse il suo errore con ordinare per legge, che da quivi innanzi i vincitori subitamente in sul campo fussero premiati. Egli, oltre a ciò, era stato accusato di avere offeso la maestà del principe, d'avere commesso adulterio e di avere usato con Lepida sua sirocchia. Ma essendosi per la morte di Tiberio mutato ed ingarbugliato ogni cosa, venne a scampare di quel pericolo e morì nella città di Pirgo d'idropisia; e lasciò Nerone. che gli nacque di Agrippina figliuola di Germanico.

# Nascita ed infanzia di Nerone ed alcuni presagi intorno della sua persona.

Nacque Nerone nove mesi innanzi che Tiberio morisse, agli undici di febbraio, appunto a levata di sole, talche da raggi di quello fu tocco prima che dalla terra; e come che molti, tosto ch'egli fu nato, molte cose di lui spaventevoli predicessero, sì ancora fu presa per male augurio la voce del suo padre Domizio, il quale agli amici che seco si rallegravano d'essergli nato il figliuolo, disse che di lui e di Agrippina non poteva esser nato, se non cosa detestabile e dannosa per lo universale. Fu segno della sua infelicità che nel di che gli posono il nome, Caligola, pregandolo la sirocchia che gli ponesse un nome a suo modo, si volse verso Claudio suo zio, dal quale Nerone appresso fu adottato, e disse che di lui gli dava il nome: nè ciò disse da vero. ma burlando, come che ancora Agrippina se ne facesse schifo; perciocchè in quel tempo Claudio era l'uccello ed il trastullo della corte. Aveva Nerone tre anni, quando il padre gli morì; dal quale fu lasciato erede per la terza parte, nè anco la ricevette intera; conciossiacosache Caligola suo coerede tutti i beni si usurpasse. E quindi a non molto, essendo confinata ancora la madre, egli quasi mendico e condotto in estrema necessità, se n'andò a stare in casa di Lepida sua zia da lato di madre, e da quella fu nutrito ed allevato, dove egli ebbe due precettori e pe-

dagoghi, l'uno de'quali era ballatore, l'altro barbiere. Ma poi che Claudio fu pervenuto al principato, egli non solamente ricuperò i beni paterni, ma ancora ebbe di più la eredità di Crispo Passieno suo patrigno: ed essendo la madre ribandita e restituita alla patria per favore ed autorità di lei, venne in tanto credito e riputazione, ch'e'si disse nello universale che Messalina, la moglie di Claudio, parendogli che e' volesse stare a petto e concorrere in grandezza col suo Britannico, mando secretamente alcuni, che di mezzo giorno, mentre che e'dormiva, lo strangolassino: alla quale favola si aggiunse ancora che uno dragone uscito di sotto il primaccio, dove Nerone teneva il capo dormendo, si addrizzò alla volta dei predetti e gli spaventò di modo, che e'si fuggirono. Ebbe origine questa favola dallo essergli stato trovato nel letto lo scoglio d'un serpe; e con tutto ciò volle la madre ch'egli mettesse il detto scoglio dentro a un cerchio d'oro e lo portasse intorno al destro braccio; il quale da lui, per avere in odio quella ricordanza di sua madre, finalmente fu gittato via: come che ne'suoi maggior bisogni fusse appresso andatolo ricercando indarno.

Della di lui puerizia e delle cose in quella fatte.

Essendo ancora di tenera età e molto fanciullo, nelle feste e giuochi circensi si tròvò a celebrare il giuoco chiamato Troia; dove egli si portò molto valorosamente e fu molto favorito e lodato dallo universale. Nell'anno undecimo della sua età fu adottato da Claudio e gli fu dato per suo precettore e custode Anneo Seneca, che di già era stato fatto senatore. Dicono, costur la notte vegnente aver sognato d'insegnare a Cesare Caligola; il qual sogno da Nerone in breve spazio di tempo fu verificato, con lo essersi scoperto crudele e bestiale di natura, in quel modo che allora gli fu concesso; perciocchè egli s'ingegnò davanti al padre con veri argomenti e conietture di farli credere che Britannico non fusse suo legittimo figliuolo; sdegnatosi contro a quello, perciocchè poi che da Claudio era stato adottato, egli, secondo l'usanza, nel salutarlo lo aveva chiamato Enobarbo. Fece oltre a ciò testimonianza per compiacere a sua madre contro a Lepida sua zia alla scoperta ed in presenza di quella: la quale era stata chiamata in giudizio, perseguitata dalla madre di lui. Condotto in piazza a prendere la toga virile, diede la mancia al popolo e fece il donativo ai soldati. E nel fare correre secondo il costume i soldati pretoriani, egli portò loro lo scudo innanzi; e fu capo e guida di quella mostra e scorreria. Fece appresso una orazione in senato dinanzi al padre, ringraziandolo. Fece ancora una orazione in latino in favore de' Bolognesi ed una in greco in favore de' Rodiotti e degl'Iliensi. Prese oltre a ciò, secondo gli ordini ed auspizii, a trattare e giudicare sopra quelle cose che al prefetto della città si appartenevano con la medesima autorità; e similmente a esercitare quello che si apparteneva al prefetto sopra le ferie latine; dove egli ebbe in suo favore oratori eccellentissimi che a gara per lui parlarono. E non furono, secondo il solito, accattate e mendicate e con brevità scritte le petizioni, che per tal cagione fatte furono in sue favore, ma in gran numero e molto largamente e copiosamente distese; quantuaque ciò fusse stato interdetto e vietato da Claudio. Non molto appresso tolse per moglie Ottavia; ed ordinò, che per salute di Claudio si facesse una caccia e si celebrassino i giuechi circensi.

## Imperio di Nerone.

Avendo diciassette anni, come e'fu palesata la morte di Claudio, tra l'ora sestà e settima del dì, uscl fora e si rappresento davanti ai soldati che facevano la guardia; avendo scelta quella ora per la migliore e più accomodata di pigliare il principato: per essere stato tutto il rimanente di quel dì molto infelice e pieno di male augurio. Fu adunque salutato imperadore dinanzi alla scala del palazzo; dipoi in lettiga fu portato agli alloggiamenti de' soldati e quindi prestamente dai soldati accompagnato fu portato in senato, del qual luogo egli si parti che già era sera; e di tutti gli onori e prerogative e titoli che gli erano senza numero dati, solo ricusò di esser chiamato padre della patria, rispetto alla età.

Le cose da lui fatte nella sua prima giunta all'imperio.

Fatto le predette cose, comincio a volere dimostrarsi pietoso; e preparato una bellissima onoranza a Claudio, fece una orazione in sua lode ed appresso lo consagrò e messe nel numero dei Divi. Celebro ancora con molta magnificenza ed onore la memoria del suo padra Domizio, e concedette a sua madre il governo e l'amministrazione di ogni cosa così privata come pubblica. Ed il primo di ch'egli fu eletto imperadore dette per contrassegno e nome al tribuno, al quale toccava la guardia, ottima madre. Ando oltre a ciò molte volte dipoi attorno per la città con esso lei

dentro ad una medesima lettiga. Mando nuovi abitatori ad Anzio, tra i quali furono i soldati vecchi pretoriani. Aggiunsevi ancora i capi di squadra che di ricchezza avanzavano tutti gli altri, assegnando loro, in cambio di quello che a Roma avevano, luoghi e possessioni nel territorio della predetta città; nel qual luogo egli ancora fece edificare un bellissimo porto con grandissimo artifizio e magisterio.

# Alcune di lui operazioni e fatti cittadineschi.

E per dare mixlior saggio di sè e con più certezza fare credere alle genti d'avere ad essere un buon principe, disse in pubblico che il suo animo era di reggere e governare l'imperio secondo gli ordini di Augusto. Nè lasciò passare occasione alcuna dove e' potè dimostrarsi liberale, clemente, affabile e piacevole che egli non la pigliasse; e primieramente i tributi e gravezze che parevano troppo insopportabili, da lui furono levate via o almeno diminuite. Tolse i tro quarti del premio agli accusatori e spie di quelle cose che nella legge Papia si contenevano. Dette al popolo per ciascuno quattrocento nummi (che vagliono cinque scudi) ed a qualunque senatore de' più nobili a cui fossero mancate le facultà e patrimonio, ordinò salario da pagarsegli ogni anno. E ve ne furono alcuni ai quali egli ordinò che ogni anno fussero pagati cinquecento sesterzi (che vagliono dodici mila cinquecento scudi). Parimente ordinò che a'soldati pretoriani fusse dato gratuitamente il grano che di bisogno avevano mese per mese. Oltre a ciò essendogli ricordato ch'egli si conscrivesse, secondo il costume, della pena d'uno ch'era stato condannato per la vita, disse: Quento avrei io caro di non sapere scrivere! E nel salutare così i patrizii come i cavalieri, gli chiamo tutti per nome a uno a uno; e ringraziandolo il senato, rispose: Ringrazieretemi quando io l'avrò meritato. E quando egli si esercitava in Campo Marzio, concedette ancora a' plebei ch'entrassero a vedere. Egli ancora più volte fece orazioni in pubblico e recitò versi da lai composti non solamente in casa ma ancora nel teatro; con tanta allegrezza dello universale, che il senato per tale recitazione ordinò che per lui si pregassero e supplicassero in pubblico gli Iddii: e parte dei predetti versi scritti a lettere d'oro furono consagrati e posti nel tempio di Giove Capitolino.

Suoi giuochi e spettacoli fatti rappresentare e la sua liberalità inverso il popolo.

Egli fe' celebrare molte feste e di più sorte, come le feste in onore di Giove, i giuochi del Circo Massimo, rappresentazioni e commedie ed il giuoco de' gladiatori. Quanto alle feste in onore di Giove introdusse ancora a celebrarle i cittadini ch'erano pervenuti alla dignità consolare e di già erano vecchi; e vi introdusse ancora le gentildonne pure oltre di età. Quanto a' giuochi circensi, concesse a' cavalieri per istare a vedere un luogo appartato dagli. altri; e fece comparire in campo alcune carrette, ciascuna delle quali era tirata da quattro cammelli. Que' giuochi i quali egli fece fare, acciecche lo imperio perpetuamente si conservasse, volle che fussero chiamati Massimi; e gran parte de' cittadini romani così vecchi come giovani, tanto patrizii quanto cavalieri, presono a esercitarsi ne' predetti giuochi: e tra gli altri un cavaliere romano notissimo a ciascuno corse sopra uno elefante per il corso a ciò ordinato. Rappresentossi una commedia di persone togate (cioè vestite alla romana e secondo il costume romano) composta da Afranio, la quale è intitolata Incendio; ed a quelli che la rappresentarono furono date a sacco le robe e masserizie della casa che in tale rappresentamento si ebbe ad ardere, e per tutti i giorni che le predette feste durarono, fu gittato al popolo dai balconi e dalle finestre molte cose di varie sorti, a migliaia per ciascun di, tra le quali furono aleune polizze; e coloro che le ricevevano, secondo che in quelle era scritto, si guadagnavano chi grano, chi veste, chi oro, chi argento e chi gemme e pietre preziose, tavole dipinte, schiavi, giumente, siere mansuete e domestiche. E nell'ultime che furono gittate si guadagno ancora per · coloro che le ricevettero, navi, casamenti in isola e possessioni.

Donde stasse egli a guardare gli spettacoli, ed altri suoi portamenti.

Stette a vedere celebrare le sopraddette seste in sul palchetto della scena dove le commedie e tragedie si rappresentano. Quanto al giuoco de' gladiatori sece sare un ansiteatro di legno, che s'era penato un anno a condurlo e sabbricarlo, nella regione del Campo Marzio; egli nel detto tempo non volle che alcuno susse morto, non pur di quelli che l'avevano meritato. Messe ancora in campo nel predetto giuoco de' gladiatori quattrocento senatori e seicento cavalieri romani a combattere insieme con l'armi: tra' quali ve ne su dell'uno come dell'altro ordine ch'erano per-

sone molto ricche e riputate, i quali furono da lui messi in campo per andare contro alle bestie e fiere salvatiche, e per servire a diversi esercizii. Fece oltre a ciò fare una battaglia navale, dove per le onde salse molte bestie si vedevano nuotare. Fece ancora fare alcuni giuochi di spade chiamati Pirrichii, i quali si trovarone a rappresentare giovanetti sbarbati che da lui depo tal giueco furono fatti cittadini romani. Intervenne nel predetto giuoco la rappresentazione del toro, il quale montò Pasifae nascosa dentro a una vacca di legno; e fu la cosa di sorte che molti per vera se la credettero. Icaro, come prima cominciò a volare, cadde vicino alla camera dove Nerone si riposava e lui bagnò di sangue: perciocchè egli aveva per costume di ritrovarsi rade volte come giudicatore a cotali feste; ma riposandosi usava dal principio ch'elle cominciavano di starle a vedere per certe gelosie con piccoli buchi, e dipoi faceva alzare la gelosia ed aprire la finestra affatto. Egli fu il primo che ordinò che ogni cinque anni in Roma si celebrassino secondo il costume greco tre gareggiamenti, uno di musici, l'altro d'uomini ignudi per saltare, correre e lottare, ed il terzo d'uomini a cavallo, e chiamò le predette feste Neroniane. Fece edificar terme e stufe pubbliche ed un loco chiamato Gimnasio, dove si giuocava alla lotta; ed a' cavalieri e senanatori ordinò che l'olio che in ciò s'aveva a consumare fusse loro dato dal pubblico. Volle che i maestri, moderatori e correggitori sopra tale gareggiamento, fussero uomini consolari, i quali dai pretori fussero tratti a sorte come prima si costumava. Dipoi ordinate le predette cose egli discese giù a sedere nell'orchestra (luogo dove sedevano i senatori) dove egli ricevè una corona per la orazione e versi latini da lui composti, come che tutti i più nobili si fossero affaticati per ottenerla, i quali a lui unitamente e di accordo la concederono. Fugli oltre a ciò da' giudici donato una corona sopra il sonare della citara, la quale da lui fu adorata; e comando ch'ella fusse presentata alla statua di Augusto. Quando egli fece fare il giuoco della lotta agli ignudi in Campo Marzio... nel celebrare i sacrifizi chiamati Butifii (cioè maggiori e più solenni sacrifizi) egli si levò la prima volta la barba e messala dentro ad un vasetto d'oro adornato con pietre preziose di grandissimo valore, la consegnò a Giove Capitolino. Al giuoco dei lottatori, corridori e saltatori, invitò a vedere le vergini vestali: perciocche in Olimpia dove i medesimi giuochi si celebravano. era concesso di stare a vedere ancora alle sacerdotesse di Cerere.

Magnificenza colla qual accolse Tiridate re dell'Armenia.

Non sarà fuori di proposito, tra le sopraddette feste e spettacoli, raccontare ancora l'entrata del re Tiridate in Roma. Costui, il qual era re dell'Armenia, chiamato da lui a Roma e con promesse grandissime sollecitato, era comparito; e perciocchè il giorno ch'egli aveva fatto intendere per bando al popolo di volere ch'egli si rappresentasse in pubblico, era oscuro e nubiloso, indugio ad un altro di; dipoi quando il tempo gli parve più a proposito, lo fece comparire in pubblico, evendo intorno ai tempii della piazza messo in ordine i suoi soldati e postosi a sedere sopra una sedia curule (cioè trionfele) vicino a' rostri e vestito ancora in abito di trionfante, con le insegne e vessiffi militari intorno; e fattolo salire da quella banda, onde il palchetto, dove egli era sopra, andava piegando a terra, lo ricevette, gittandosegli il re alle ginocchia, e sollevatolo appresso da terra con la mano destra, lo bació. Appresso pregatone da esso gli trasse di capo la tiara (ornamente sacerdotale) e vi pose il diadema (insegna ed ornamento regio), e fece dichiarare in latino da un cittadino pretorio (cioè che era venuto alla dignità del pretore) le parole che il detto re aveva fatte, e velle che tutto il popolo le intendesse. Appresso lo condusse nel teatro, dove il re di nuovo gli fece riverenza e se gli raccomandò: ed egli allora se gli pose a sedere a canto da mano destra: onde il popolo gli fece riverenza e lo saluto come imperatore, ed in Campidoglio fu posta in grembo di Gieve Capitolino una corona di alloro in suo onore.

# Le porte di Giano Gemino chiuse al suo tempo.

Egli nel medesimo tempo chiuse il tempio di Giano Gemino (cioè che aveva due faccie), perciecche allora nen era guerra in alcuno luogo; anzi tutte erano terminate, ne alcuna reliquia ne era rimasta. Amministrò quattro consolati, il primo di due, il secondo e l'ultimo di sei, il terzo di quattro mesi; il secondo ed il terzo furono l'uno dopo l'altro, negli altri interpose un anno.

# \*Suo cestume nel render giustizia.

Quanto al tenere ragione, usò sempre di non rispendere a quelli, che si richiamavane, il di medesimo ch'eglino si richiamavane, ma nel giorno seguente ed in iscritto: e nel sentenziare ed esaminare le cause, non le spediva l'una dopo l'altra. ma tutte insieme, con dare audienza ora a questo ed ora a quello. e toccava a ciascuno la volta sua. E sempre che egli si ritrovava in senato per deliberare e consultare sopra le faccende dello imperio, egli non mai parlava, nè palesemente in compagnia degli altri diceva il suo parere, ma tacitamente e da per sè leggeva i pareri degli altri, che da quelli erano stati scritti, e pigliava quello che a lui piaceva; e dipoi, come se fusse stato il parere dei più, lo pubblicava. Seguitò un tempo che e' non volle che i figliuoli de' libertini fussero intromessi nel senato: ed a quelli che dagl'imperadori innanzi a lui vi erano stati intromessi non permesse mai di ettenere alcuno magistrato. I competitori del consolato che passavano il numero di due, per non mandargli scontenti dello avere a indugiare a un'altra volta, gli preponeva al governo delle legioni. Usò il più delle volte di concedere il consolato solamente per sei mesi. Egli, essendo morto uno de' consoli, intorno alle calende di gennaio (quando i nuovi si avevano a creare) non volle in luogo di quello sostituire alcuno; biasimando assai che anticamente Canínio Rebulo era stato consolo solamente un giorno. A coloro ch'erano pervenuti alla dignità questoria (cioè che erano stati guestori o che avevano avuto in casa questori) concesse ancora gli ornamenti frionfali; e fece il simigliante ancora inverso di alcuni di quelli ch'erano dell'ordine dei cavalieri. E le orazioni ch'erano scritte e mandate al senato che appartenevano alla milizia ovvero a qualche altra cosa, non le faceva recitare, come era usanza, al questore, ma le faceva leggere e recitare al consolo.

Martorii ritrovati per i Cristiani, ed altre sue ordinazioni.

Fu sua nuova invenzione che intorno a' casamenti pesti in isola (cioè spiccati da ogni banda dagli edifizii) e coal intorno alle case, fassero edificati portici, dai terrati de' quali si veniva a riparare alle arsieni e gli fece edificare a sue spese. Aveva ancora disegnato di tirare le mura della città insino ad Ostia; e quindi per un canale ovvero fossa condurre il mare infino elle mura verchie di essa città. Sotto al suo imperio furono molte cose vietate e raffrenate severamente; e molte ancora di nuovo ne furono ordinate. E primieramente si moderarono le spese superflue; e le cene che in pubblico si facevano furono ridotte all'antica parsimonia. Ordinossi che alle taverne quanto alle cucine, da' legumi ed erbaggi in fuora, niuna cosa cotta si vend

avvenga che prima vi si vendesse ogni cosa da mangiare. Furono da lui tormentati è morti i cristiani che nuovamente si erano scoperti. Vietò il giuoco delle carrette tirate da quattro cavalli, i guidatori delle quali per costume antico si avevano preso tanta licenza, che nell'andare attorno per la città, scherzando e bustoneggiando, rubavano ed ingannavano ognuno. Furono adunque sbanditi da lui questi tali insieme con i facitori e rappresentatori di commedie e di altre favole simiglianti d'ogni sorte.

#### Contro i falsificatori de' testamenti.

Contro ai falsificatori di scritture e testamenti, si trovò allora nuovamente, che i testamenti si suggellassero e segnassero, con fare loro tre buchi e tre volte passargli con lo spago. Ordinossi ancora che le due prime parti del testamento dov'erano scritti i primi e secondi eredi fussero mostre solamente a coloro che le avevano a suggellare e soscrivere col nome del testatore. Oltre a ciò che i notai ovvero scrittori d'essi testamenti non potessero scrivere se medesimi eredi per alcuna porzione. Ordinossi oltre a ciò salarii e premii convenienti agli avvocati di coloro che litigavano, da pagarsi da essi litigatori; ma che a'senatori non si avesse a dare cosa alcuna, perciocche loro dal pubblico erano pagati. Ordinossi ancora che le cause, le quali erano giudicate dai pretori dello erario, si riducessero a giudicarsi e decidersi alla corte davanti a' giudici, chiamati recuperatori; e che i sentenziati e condaunati per qualunque cagione non si potessero appellare, se non al senato.

# Imperio non ampliato sotto Nerone.

E perciocche ne speranza di acquisto, ne voglia di accrescere e distendere i confini dello imperio in lui si ritrovava, ebbe in animo di licenziare ancora l'esercito che allora si ritrovava nell'isola d'Inghilterra; ne si ritenne di mandare ad effetto questo suo disegno se non per vergogna e per non parere di contraffare agli ordini del padre e di macchiare e dimintire la gloria di quello. Ridusse in forma di provincia (cioè fece distretto dei Romani) per concessione di Polemone, il regno di Ponto; e simigliantemente quello delle Alpi, essendo morto Cozio re di quel paese.

Le sue spedizioni e viaggi in Alessandria e nell'Acaia.

Fece solamente due imprese, cioè quella di Alessandria e quella di Acaia; ma da quella di Alessandria si tolse giù il giorno medesimo, ch'egli si era messo in ordine per andare via, perturbato dalla religione e da paura di non avere a capitar male; perciocche nel visitare i tempii, egli in quel di Vesta si pose a sedere, e volendosi appresso levare in piedi, rimase primieramente appiccato per un lembo della veste, ed appresso se gli parò dinanzi agli occhi sì fatta caligine ed oscurità, ch'egli non vedeva cosa alcuna. Quanto all'Acaia, facendo cavare l'Istmo (cioè tagliare la gola e stretto del predetto paese, chiamato oggi la Morea) egli fece un'orazione ai soldati pretoriani, confortandogli a principiare detta opera; dipoi dato il segno della trombetta, fu il primo che prese la zappa in mano e comincio a cavare; e posto la terra dentro un corbello, fu ancora il primo a porselo sopra le spalle e portarla via. Mettevesi oltre a ciò in ordine per fare l'impresa contro alle porte Caspie, avendo fatto una legione, ovvero colonnello di soldati nuovi, cioè di giovani alti sei piedi, i quali non si erano altra volta trovati in guerra : e chiamava il predetto colonnello la falange di Alessandro Magno. Ora io ho ridotto le sopraddette cose insieme, una parte delle quali non sono degne di riprensione, e parte ve ne ha che meritano di essere sommamente lodate, per separarle daj vituperij e scelleratezze, delle quali è bisogno che jo dica per lo innanzi.

Sua passione per il canto e per la musica.

Avendo Nerone adunque, oltre alle altre scienze da lui imparate appreso ancora a cantare di musica, come prima ebbe conseguito lo imperio, volle appresso di se Terpno Citaredo, che allora eccedeva ogni altro di quella arte, e lo faceva ogni giorno cantare dopo cena, standogli a sedere a canto gran pezzo della notte, tale che egli ancora cominciò a poco a poco esercitandosi a comporre. Ne lasciava a fare alcuna cosa ehe i maestri di quell'arte di fare usassero per conservare la voce e renderla chiara e sonora. Egli si teneva sopra il petto, stando così a giacere rovescio una sottile piastra di piombo. Usava oltre a ciò di purgarsi, vomitando e facendosi far de' cristei. Astenevasi dai pomi e dai cibi nocevoli, talmente che godendosi dentro all'animo di vedersi andare profittando a poco a poco, come

egli ordinariamente avesse piccola voce e fusse roco, gli cominciò a venir voglia di comparire sopra i palchetti e per le scene dinanzi al popolo: usando ad ogni poco di dire tra i suoi domestici e famigliari quel proverbio greco: Che niuno è, che ponga mente alla musica segreta. Rappresentossi adunque primieramente a Napoli sopra la scena, ne con tutto che il teatro per un tremuoto che venne in un subito tutto quanto si scuotesse, restò mai di cantare fino a tanto che egli non ebbe compiuto la canzone incominciata; e duro parecchi giorni a rappresentarsi nel medesimo luogo a cantare riposandosi e tramettendone alcuni per ripigliare lena e ristorare la voce: e parendegli che la musica fusse ancora troppo segreta, dai bagni compari nel teatro in mezzo dove sedevano i senatori. Ed avendo intorno un grandissimo numero di gente, postosi a mangiare, disse parlando in greco: Che bevendo un pochetto vedrebbe, non senza sue lodi. di alzare alguanto la voce. E quivi invaghito della musica di certi Alessandrini, i quali novamente per loro mercanzie erano arrivati a Napoli, fece venire di Alessandria gran quantità di essi musici. È con la medesima prestezza scelsce tra l'ordine de' cavalieri alcuni gievanetti è della plebe cinque migliaia o più di giovani robustissimi, i quali egli divise in livree acciocche eglino imparassino quella maniera del festeggiare Alessandrino. Chiamavano gli Alessandrini i detti loro medi del cantare e del festeggiare, Bombi, Embrici e Testi (secondo la diversità del suono). Volle oltre a ciò, che al servigio di lui. mentre ch'egli cantava, stessere fanciulletti bellissimi con belle chiome e odorate, e molto riccamente ornati e vestiti con lo anello nella mano sinistra; a' maestri e capi de' guali egli dava per ciascuno il valsente di dieci mila scudi (facendoli in cotale guisa dell'ordine de' cavalieri).

# Canta tragedie.

Egli adunque acceso in grande maniera della musica e del canto, e stimando assai di ritrovarsi a cantare ancora in Roma, fece innanzi al tempo celebrare il gareggiamento che di sopra si è détto, cui lui faceva chiamare le feste Neronee; nel quale gridando tutta la moltitudine e con grande istanza addomandando di udire la sua celeste voce, rispose, che nel suo giardino era per farne copia a tutti quelli chè di udirlo desideravano. Ma crescendo le preghiere del vulgo e quelle de' soldati insieme, che allora facevano la guardia, molto allegramente promise che

di buona voglia senza indugio alcuno si rappresenterebbe inpubblico; e comaudò che il nome suo subitamente fosse scritto insiema con quello degli altri musici e citaredi che volevano ritrovarsi a cantare. E così messo la polizza del suo nome insieme con l'altre dentro ad un vasetto secondo che gli toccò per sorte entrò nel suo luogo. I prefetti de' soldati pretoriani la cetra gli sostenevano. Seguivano appresso i tribuni de'soldati, dopo i quali lo accompagnavano i suoi amici più intrinsici e familiari. Comparso adunque e fermatosi in piedi, fece prima una bella ricerca con le dita; appresso fece intendere per Clivio Ruffo, cittudino consolare, come egli canterebbe Niobe: e così durò a cantare insino alla decima ora del dì : e per aver occacasione di cantare più volte, non volle accettare la corona per allora; nè volle che il gareggiamento si terminasse, ma indugiò all'anno seguente. E parendogli che il tempo tardasse a venire troppo, non pote contenersi ch'egli in quel mezzo molte volte non si rappresentasse in pubblico. Non si vergegnò ancora di mettersi in opera alle feste de' privati in compagnia degli altri ministri e festaiuoli avendegli uno de' pretori offerto per sua mercede e-premio il valsente di scudi venticinque mila. Cantò oltre a ciò in maschera alcune tragedie, nelle quali baroni e dii si rappresentavano. Fece ancora fare certe maschere che lui rassimigliavano, o sì veramente alcune delle sue donne, secondo ch'egli amava più ciascuna di esse; e tra le altre cose, ch'egli rappresentò cantando, fu Canace, quando ella partoriva; Oreste, quando egli ammazzo la madre: Edipo accecato: ed Ercole matto e furioso. Dicesi che nella predetta rappresentazione un giovanetto soldato, il quale era posto a guardia della porta, veggendolo lègare ed incatenare, come in tale rappresentamento si conveniva, corsé là per aiutarlo.

Suo diletto nel guidar i cavalli e sonar di cetera.

Dalla sua prima età sopra ad ogni altra cosa si dilettò grandemente di maneggiare cavalli; e sempre aveva in bocca (benche egli molte volte ne fosse ripreso) i giuochi circensi: e lamentandosi una volta che uno guidatore di carretta della fazione prasina (cioè della livrea verde) era stato strascinato, e dicendogli villania il pedagogo, finse di parlare e lamentarsi (4) di Ettore. E come che nel principio del suo imperio egli avesse in

(1) Perchè ancor Ettore fu strascinato da Achille.

costume di passarsi tempo ogni giorno con certe sue quadrighe d'avorio, sopra la credenziera, non mancava mai ancora di tornare in Roma dovunque egh si fosse, che si aveva a celebrare la festa de Circensi, quantunque piccola: e da principio lo faceva ascosamente, ma dipoi cominciò palesemente a comparire, di manièra che a niuno era dubbio che in quel giorno Nerone si aveva a rappresentare in Roma. E senza rispetto alcuno usava dire, che voleva accrescere i premii e le palme acciocche il giuoco durasse insino alla sera e si avesse a correre più volte; talmente che i capi delle fazioni e livree avevano cominciato a non volere condurre compagni, se non era promesso loro, che il giuggo durerebbe tutto il giorno. Volle appresso essere ancora lui uno de' guidatori di esse carrette, e più volte in quella guisa si fece vedere in pubblico. E per non dire ch'egli nel suo giardino si esercito tra gli schiavi ed uomini plebei e vili, è da sapere ch'egli si rappresento ancora nel Circo Massimo dinanzi al cospetto di tutto il popolo, e dove i magistrati erano soliti di dare il segno, quando e' si aveva a correre se lo faceva dare a qualcuno dei suoi liberti. Nè bastandogli d'aversi fatto conoscere in Roma in cotale esercizie, egli (come di sopra abbiamo detto) se n'andò in Acaia, cioe nella Morea, la cagione principale fu per avere inteso, che le città di quel paese deve cotali feste e giuochi e gareggiamenti di musica erano soliti di celebrarsi, avevano ordinato di mandare a lui tutte le (1) corone d'essi musici e citaredi, le quali da lui erano tanto gratamente ricevute, che quelli ambasciadori che l'avessero portate, non pure erano de' primi messi dentro per avere udienza, ma ancora erano posti alla sua favola a mangiare seco familiarmente ed alla domestica. E dandogli un d'essi ambasciadori la quadra, e pregandolo così a tavola che volesse cantare un poco, disse che solamente i Greci s'intendevano dello stare a'udire il canto; e che loro soli erano degni degli studi, de' quali egli si dilettava. E prestamente si messe in cammino per la volta dell'Acaia. Nè prima fu arrivato alla città detta Casione, ch'egli dinanzi all'altare di Giove cominciò a cantare.

<sup>(1)</sup> Cel mandargli le corone intendevano di giudicarlo il più eccellente di tutti nella musica.

Sue gare coi commedianti e sua ansieta e timore di essere superato.

Arrivato che e' fu volle vedere tutte le maniere e modi che in quel paese usavano circa i gareggiamenti del cantare e della musica, perciocche e' fece celebrargli tutti l'uno dopo l'altro in un medesimo tempo, come che in diversissimi tempi dell'anno fossero soliti di celebrarsi; ed alcuni ve ne furono ch'egli fece più di una-volta celebrare. Fece ancora in Olimpia celebrare il predetto gareggiamento de' musici fuori del tempo consueto: e perche niuna cosa lo disturbasse, essendo avvisato dal suo liberto Elio, che le cose della città avevano bisogno della sua presenza, gli rispose in questo tenore : Benchè tu desideri e mi consigli ch'io debba prestamente tornare, tuttavia a te si conviene, innanzi ad ogni altra cosa persuadermi e consigliarmi che io terni degno di Nerone. Mentre che e' cantava, a niuno era lecito, nè per cosa necessaria ancora, partirsi del teatro; onde e' si dice, che alcune donne stando a vedere partorirono; e che molti ancora per il tedio dello udire, e per non avere a lodarlo, veduto che le porte delle terre erano chiuse, usarono, o di partirsi nascosamente scalando le mura, o di fingeré d'essere morti, e di farsi portare a sotterrare fuori delle porte. Ma quanta fusse l'ansietà, sollecitudine, timore è sospetto ch'egli aveva in cotali, gareggiamenti, e quauta fosse la invidia che portava a quelli che con lui contrastavano, quanto fosse il timore e sospetto di colero che erano deputati a giudicare, appena è possibile a crederlo. Egli andava d'attorno a' suoi emuli ed avversari come se proprio fosse stato uno di loro, e gli accarezzava, ingegnandosi piacevolmente di farsegli amici e tirarsegli dal suo lato; dall'altra banda non mancava in segreto di tassargli e dirne male, e riscontrandogli disputare loro contro qualche motto o parola ingiuriosa. Oltre a ciò s'ingegnava di corrompere con danari quelli che e' vedeva, che in tale arte gli altri avanzavano. E prima che cominciasse a cantare, usava con molta riverenza e sommessione di parlare e di raccomandarsi a' giudici con dire che dal canto suo non aveva mancato di usare ogni diligenza, e fare tutto quello ch'era da fare, ma che il successo e l'evento delle cose era posto nello arbitrio della fortuna; ch'eglino, come persone saggie e discrete, non dovevano imputare a suo difetto quelle cose, che fortuitamente fossero per dovere accadere. E confortandelo essi che animosamente desse dentro e non dubitasse di cosa alcuna, lo vedevi partire tutto racconsolato; non

perciò senza qualche sospezione e sollecitudine d'animo: perciocche molti i quali erano per natura persone taciturne, vergognose e costumate, come invidiosi e maligni gli erano a sospetto.

Quanto fosse osservante delle leggi ed ordini dei giuochi.

Nel celebrarsi il predetto gareggiamento tra i musici e cantori osservava con tanta ubbidienza i capitoli e leggi sopra ciò fatte. ch'egli non avrebbe giammai avuto ardire ne pure di spurgarsi (per non far romore) ed il sudore del viso se lo asciugava col braccio. Accadde una volta, che in un certò atto tragico, il bastone gli uscì di mano, di che egli con prestezza ripresolo stava tutto tremante e pauroso, dubitando per tale errore di non esserne rimandato; nè mai vi fu ordine a rincorarlo, fino a tanto che un certo adulatore gli disse, che per le grida, festeggiamenti e saltare del popolo, le brigate non vi avevano posto mente e non se ne erano accorte. Usava di fare intendere al popolo per se medesimo, come egli era vincitore e per questa cagione ei gareggiò ancora co' trombetti. E perchè di niuno altro restasse vestigio o memoria alcuna, comando che tutte le statue ed immagini poste in onor d'altri che di lui, per la vittoria ricevuta in tali contese, che in quel tempo in piedi si ritrovavano, fossero gittate a terra, e con l'uncino strascinate nelle fogne e pisciatoi pubblici. Guido ancora molte volte le carrette, e nei giuochi olimpici ne guide una tirata da dieci cavalli, quantunque in una certa opera da lui composta egli di già avesse ripreso e biasimato il re Mitridate-d'avere fatto il medesimo: ma gittato e scosso a terra del carro, e di nuovo ripostovisi, non potendo per modo alcuno attenervisi, finalmente prima d'essere pervenuto alla fine del corso abbandono l'impresa; nè per questo mancò che e' non fosse coronato. Onde e' fece, partendosi, tutto quel paese libero, ed i giudici, oltre a gran quantità di danari, che dette loro, fece ancora cittadini romani; ed egli in persona in mezzo al luogo il di che si celebravano i giuochi ismici, e di bocea propria pubblico e fece intendere tutte le predette cose, de' privilegii, grazie e donativi, ch'egli aveva fatti a' popoli di quel paese.

Suo ritorno dalla Grecia e trionfi dello stesso.

Tornato di Grecia, passò per la città di Napoli, perciocchè in quella s'era la prima volta rappresentato in pubblico come cantore e musico: e la sua carretta era tirata da cavalli bianchi, e nell'entrare si gittò in terra una parte del muro della città, come era costume di farsi in onore di quelli che in tale gareggiamento rimanevano vittoriosi. Nel medesimo modo entrò in Anzio e quindi in Albano e ultimamente in Roma; ma in Roma entrò col medesime carro col quale Augusto già aveva trionfato, avendo indosso una veste di porpora e sopra una clamide ovverò mantello lavorato a stelle d'oro. Aveva in testa una corona Olimpica e nella destra una corona Pizia. Dinanzi a lui, a guisa di pompa e processione, gli erano portate tutte l'altre corone acquistate in diversi luoghi, con titoli, dove, con chi e con che maniera di canti e con quale argomento di favole egli se le avesse guadagnate, essendo rimasto vincitore. Dietro al carro seguitavano festeggiatori ed uomini che gridavano e si atteggiavano in suo onore, secondo il costume de capitani vittoriosi, e dicevano che nel trionfo di Nerone i soldati di Augusto si ritrovavano. Appresso, fatto rompere l'arco del circo Massimo, per lo velabro e per la piazza si rappresentò al tempio di Apolline; e nel passare egli così superbamente, gli erano a ogni passo uccisi e sacrificati animali e le strade coperte di fiori di zafferano; oltre a ciò era dato il volo a molti uccelli, gittavasi dalle finestre e per tutto ornamenti e pendagli di corone e molte altre cose di zucchero . mele ed altre cose che nell'ultimo del convito si sogliono porre in tavola. Le corone a lui dedicate e sacre le pose intorno ai letti delle camere ove egli dormiva, e simigliantemente le statue fabbricate in suo onore, ornate e vestite a guisa di musico e citaredo (cioè sonatore di citara) della quale stampa egli ancora fece battere alcune menete. Dopo le predette cose da lui fatte, tanto fu innamorato di cotale esercizio, che non pure non lo intermesse, ma per non si guastare la voce e conservarla, avendo a parlare a' suoi soldati, o e' parlava loro di lontano, o e' faceva loro parlare da un altro, E sempre che egli o scherzando o da vero aveva a parlare o fare cosa alcuna, gli era d'intorno il maestro dello acconciare la voce che gl'insegnava e ricordava che avesse cura di non si affaticare troppo e si ponesse alla bocca il fazzoletto. Egli oltre a ciò spontaneamente si offerse a molti per amico: e dall'altra banda tenne favella a molti, secondo che più o meno lodato lo avevano.

19 SVETONIO. Vile dei Cesari.

# Delle rapine ed altre sue ribalderie.

Fu ancora dei primi anni prosontuoso, lussurioso, disonesto, avaro e crudele, ma ascosamente, come se ciò susse difetto di giovanezza; nondimeno niuno era che ance allora non conoscesse che tali difetti erano in lui per natura, ne dovevano alla età attribuirsi. La vita che e' teneva era, subito che il sole andava sotto, di mettersi un cappello in testa con la zazzera riposta, ed in cotale guisa se ne entrava per le cucine e taverne di Roma. e si andava a spasso per le strade non facendo altro che baie e bischenche (4) e mali scherzi alle genti che passavano, e non senza grave offesa e danno di questo e di quello: perciocchè egli usava di battere quelli che tornavano da cena di casa qualche amico o parente; e se que' tali si difendevano o facevano resistenza, faceva dare loro delle ferite e gittargli per le fogne. Sconficcava e rubava le botteghe, ed aveva ordinato in casa sua un magazzino dove e' vendeva le robe guadagnate allo incanto ed a chi più ne dava. E fu molte volte, trovandosi in dette mischie, per capitar male e perdero gli occhi e la vita ancora; perchè un senatore, intra l'altre, la moglie del quale era stata da lui malmenata e brancicata, cerco e fu per ammazzarlo, e lo lascio per le battiture come morto. Onde egli da quel tempo innanzi non andò mai fuora senza i tribuni, i quali di lontano e dissimulatamente gli andavano dietro. Oltre a ciò si fece un giorno portare sopra una seggiola nel teatro, ed essendo nata discordia tra i rappresentatori e facitori di commedie, e venuti alle mani, egli stando sul palchetto dalla parte di sopra non solamente come spettatore, ma come uno di quelli che in tal mischia portasse la insegna, combattendosi con le pietre e co pezzi delle panche e predelle quanto e poteva si aiutava a gittare giù e trarre sassi fra la moltitudine: onde ei ruppe ancora la testa a un pretore.

# Sue gozzoviglie e banchetti.

Ma come che tali vizii a poco a poco in lui si andassero aumentando e crescendo in gran maniera, comincio a lasciare andare i sopraddetti scherzi e lo ascondersi ed il fargli segretamente; e palesemente senza dissimulazione alcuna, messe mano a cose di maggiore importanza. Egli a mezzo giorno si poneva a tavola e non se ne levava se non a mezza notte; riconfortan-

(1) Bischenche, lo stesso che insolenze.

dosi spesso con certi bagni d'acqua calda, e di state bagnandosi nella gelata e nella neve. Usava ancora di cenare in pubblico dove si facevano le battaglie navali o sì veramente in Campo Marzio o nel Circo Massimo, facendo chiudere e serrare intorno interno; ed a tavola lo servivano quante meretrici, pollastriere e donne di male affare e vili in Roma si ritrovavano. E quando egli pel Tevere andaya insino ad Ostia, o se per ventura navigava insino a Baia per il lito del mare e per la ripa del Tevere, gli eran apparecchiate le osterie e le taverne fornite maravigliosamente di tutto ciò che faceva di mestieri; dove stavano le matrone e gentildonne ad ogni passo a guisa di rivenditrici le quali quinci e quindi lo confortavano ed invitavano a smontare in terra ed andare a posarsi ne' loro alloggiamenti. Era ancora solito di dire ora a questo ed ora a quello de'suoi famigliari che gli ordinassino da cena: e vi fu uno di loro che nelle cose acconcie con mele solamente spese il valor di centomila scudi; e ad un altro costarono alquanto più gli unguenti, profumi e composti di rose.

Sua nefanda libidine, e del giacimento colla madre.

Oltre a' vituperi verso i giovanetti da bene e gli adulterii verso le maritate; sforzò ancora di acconsentire alle sue disoneste voglie Rubea vergine vestale; e poco manco ch' e' non togliesse per sua legittima sposa Attea sua liberta; avendo segretamente ordinato con certi suoi amici, uomini consolari, che facessero testimonianza come ella era nata di stirpe reale-e l'affermassino con giuramento. Egh ancora s'ingegnò di cangiare di maschio in femmina un fanciullo, che e' si teneva, chiamato Sporo: e perciò gli fece tagliare i testicoli, ed avendolo dotato, gli fe porre in testa il velo nuziale, e celebrato le nozze solennemente, se lo condusse a casa e così lo tenne in luogo di moglie. Perchè e' si disse una facezia assai bella d'una certa persona, la quale usò di dire che il mondo l'avrebbe fatta bene se Domizio, il padre di Nerone, avesse avuto moglie simigliante a quella di Nerone. Egli una volta vesti questo suo Sporo e lo adorno a guisa d'imperatrice, e dentro alla medesima lettiga lo menò seco per tutte le piazze, mercati e luoghi pubblici della Grecia; ed appresso aucora in Roma insino tra gli orefici ed intagliatori ad ogni poco buciandolo. È cosa manifesta per ciascuno ch'egli ancora ebbe appetito di giacere con sua madre, ma dicono che i nimici e di male animo inverso di lei lo sconfortarono e ne lo ritrasser indietro, dubitando che quella donna, la quale era ferec

superba ed insopportabile, non venisse in quella guisa col favore di Nerone a poter troppo contro di loro e ch'egli ciò avesse avutó in animo, si chiarl appresso manifestamente, perciocchè ei ricevette tra le sue concubine una, la quale per fama era molto simile alla sua madre Agrippina. Affermano ancora che una volta ch'egli si le' portare in lettiga in compagnia della madre, si conobbe manifestamente per le macchie della veste ch'egli aveva usato con lei carnèlmente.

#### Delle-sue prostituzioni.

Fu tanto disonesto e sì largo donatore della sua pudicizia, che avendo quasi contaminate tutte le membra del suo corpo, ultimamente come per uno scherzo e vilipendio, egli trovò una nuova foggia di libidine, coprendosi con la pelle d'una siera, e facendosi trarre fuora d'un gabbione, andava alla volta de'membri genitali, così de'maschi come delle femmine ch'egli a un palo aveva fatti legare, e malmenatoseli per bocca a suo modo. si faceva dietro alle spalle del suo liberto Doriforo atterrare, a cui egli si era maritato, come Sporo ad esso; nel quale atto contrafaceva te voci e le urla delle vergini, quando per forza patiscono violenza. Ho inteso da alcuni ch'egli teneva per cosa certa, niuno nomo essere pudico o in parte alcuna della sua persona casto e sincero; ma diceva che la maggior parte di essi astutamente ricoprivano e dissimulavano i loro vizi : e dicono ch'egli perciò a tutti quelli che palesemente facevano professione di cotale disonestà, concesse ancora e perdono tutti gli altri difetti e mancamenti.

# Quanto fosse prodigo e spendereccio

Riputava che il frutto delle ricchezze e de'danari non fusse altro che lo scialacquare e spender largamente senza misura alcuna: e coloro essere miserissimi e gaglioffi, i quali tenevano conto di quello che spendevano, e quelli essere veramente splendidi e magnifici che dissipavano e mandavano male le fazcolta loro. Egli lodava, e con maraviglia riguardava il suo zio da lato di madre Gaio Caligola, non per altra cosa, se non perchè in poco tempo egli aveva consumate e mandate male le ricchezze e facolta che da Tiberio gli erano state lasciate. Fu adunque senza ritegne alcuno donatore e scialacquatore grandissimo. Spese in Tiridate (il che appena è credibile) il valsente

di ventimila scudi per ciascun giorno. É quandó egli se ne andò, gli dono meglio che due milioni e cinquecento mila scudi. A Menecrate citaredo ed a Spetillo Mirmillone dono le case integre ed i patrimonii di quei cittadini, nelle cui famiglie erano stati di quelli che ayevano trionfato. Ed avendo arricchito Cercopiteco Panerote con avergli donato possessioni, non solamente fuori. ma ancora dentro alla città, lo fece appresso quando e fu morto seppellire onorevolmente, e con si belle e magnifiche esequie. ch'elle sarebbono state recipienti ad un re. Niuna vesta si mise mai due volto indosso; giuocossi per volta a' dadi il valore di dieci mila scudi. Pescava con le reti d'oro armate con funi di porpora e grana. Dicesi che non fece mai viaggio con manco di mille carrette co' ferri delle mule di argento, co' mulattieri vestiti con veste di lana rossa finissima; e che i guidatori de' suoi carri ed i suoi corrieri avevano i cerchielli intorno alle spalle ed altri pendagli ed ornamenti d'oro e d'argento.

#### -Edifizii pubblici da lui eretti.

In niun'altra cosa consumò più danari che nello edificare. Fece una casa che teneva dal palazzo insino alle Esquilie, la quale dal principio egli chiamo Transitoria; dipoi consumata dall' arsione, la rifece di nuovo e la chiamò Aurea: della cui grandezza e spazio e degli ornamenti di quella basterà solo dirne ch'ella aveva uno antiporto, dov'era uno colosso (cioè una statua), la cui altezza era di centoventi piedi. La facciata di questa casa era tanto spaziosa e larga che il portico, ovvero loggia ch'ella dinanzi aveva con tre ordini di colonne, era per lunghezza mille passi; aveva dinanzi a sè uno stagno che rappresentava un mare, attorno del quale erano tanti e sì fatti edifizii che rassembravano una città: oltre a ciò vi si vedevano villaggi distinti l'uno dall'altro in varie maniere, dove erano colti, vignazzi, pascoli e selve in quantità. Ivi era gran numero di animali di ogni sorte così domestici come salvatici. Era, oltre a ciò, dall'altre bande tutta fregiata d'oro la predetta casa con lavori e scompartimenti di gemme e di madreperle. I palchi delle stanze dove si cenava, erano intarsiati e messi a oro; le tavole d'avorio congegnate in modo ch'elle si volgevano, e sopra i convitati nel volgersi spargevan fiori e profumi di olii e di acque odorifere; la sala principale ove si cenava, era rotonda; e como il cielo si volge sopra la terra; così ella continovamente giorno e notte si volgeva; le acque dei bagni erano marine, e di quelle (vicino a Roma) chia-

mate Albule. Quando Nerone adunque, secondo il costume, fornito ch'egli ebbe la detta casa, la venne a dedicare, di tanto solamente la lodo, che gli disse: Io pure oramai ho cominciato ad abitare come uomo. Egli, oltre a ciò, aveva dato principio a far fare una piscina, la quale dal monte Miseno cominciando. aveva a terminare al lago Averno, ed aveva a essere fasciata e coperta di portici; in questa volea volgere tutte l'acque calde che sono in Baia. Voleva, oltre a ciò, fare un canale, ovvero fossa da Ostia insino all'Averno di tale larghezza e profondità ch'egli si potesse navigare, acciò che non si avesse per mare a fare quel viaggio; la cui lunghezza sarebbe stata di cento sessanta miglia, la larghezza voleva che fusse capace di due quinqueremi, talmente che scontrandosi l'una l'altra venissero a non darsi impaccio. E per mandare ad effetto si fatte imprese, egli aveva comandato per tutta Italia che gli fussero mandati quanti prigioni in essa si ritrovavano; e similmente che tutti i sentenziati e condannati per qualche scelleratezza, fussero in quel cambio condotti e costretti a lavorare in que' luoghi. Entrò in così fatta frenesia, non tanto confidandosi nelle facoltà dello imperio, quanto per essergli stata data intenzione da un cávaliere romano. di avere a trovare una quantità infinita di tesori. Costui gli aveva detto che sapeva del certo, ove era ascosto il tesoro che la regina Didone, fuggendo da Tiro, aveva condotto seco in Africa: mostrando che e' fusse sotterrato in certe caverne che in quel paese sono oscure e profondissime, onde e' si poteva, col farvi cavare, agevolmente trario.

# Sue ruberie, estorsioni e sacrilegii.

Ma rimasto ingannato di questa sua speranza e trovandosi in grande necessità, ne avendo ove volgersi, ne potendo pagare i soldati a tempi debiti, ne a quelli che erano vecchi e fatti esenti dalla milizia dare le consueti provisioni, si volse con l'animo alle rapine ed estorsioni. Egli primieramente ordino che dove egli era solito che de' beni dei liberti morti, cioè di coloro che dai padroni erano fatti liberi, ne pervenisse la metà a' padroni, da quivi innanzi ne avesse a pervenire i tre quarti a colui, il quale (ancora che senza cagione probabile) avesse nome Claudio o Domizio o altro nome, che a sè o suoi parenti appartenesse. Appresso volle che i beni testati nel sopraddetto modo, come di persone ingrate, ricadessino al fisco, e che ancora quelli che avessero scritto o dettato tali testamenti, s'intendessero condannati

in certa quantità di danari, come quelli che erano persone pratiche, e non potevano avere errato se non per malizia. Ripigliava, oltre a ciò per caso criminale ed offesa dello imperio ogni minima cosa fusse stata detta o fatta; purchè e' non mancasse la spia e lo accusatore. Mandò, oltre a ciò, a quelle città, che ne' gareggiamenti musici coronato l'avevano, e volle che i premii soliti darși ai vincitori, i quali allora da lui erano stati rifiutati, gli fusserò dati e restituiti. Vietò che e'non si potesse usare il colore dell'ametisto ne quello della porpora. Appresso mandò segretamente alcuni il di che si faceva il mercato, i quali ne cavarono fuora alcune poche oncie e le venderono; e di qui prese occasione di condannare tutti i negozianti non ne lasciando alcuno indietro. Credesi, oltre a ciò, che mentre che e' cantava in pubblico, avendo veduta una gentildonna, contro agli ordini di lui fatti, vestita di porpora, egli in persona la mostrasse a' suoi procuratori e ministri; e così fattola prestamente levare di quivi, la fece non solamente spogliare della veste, ma ancora di tutti i beni. Sempre che ei commetteva ad alcuno qualche cosa sopra tale uffizio, soggiugneva da ultimo: Tu sai quello che io ho bisogno; attendiamo una volta a nettare ognuno di ciò ch'egli ha. Spogliò infiniti tempii delle cose a quelli donate. Fondè tutte le statue d'oro e d'argento che gli capitarono alle mani; e tra queste furono quelle degli Iddii Penati (cioè domestici e familiari) le quali poco appresso furono rifatte da Galba.

#### Parricidio di Claudio è Britannico.

Quanto agli omicidii si cominciò da Claudio, della cui morte se bene e' non ne fu autore, egli tuttavia ne fu consapevole; il che non punto dissimulava, conciossiacosachè poi ch'e' fu morto Claudio, egli sempre usasse di lodare grandemente gli uovoli, nella qual sorte di funghi esso Claudio aveva preso il veleno, chiamandoli in proverbio greco, cibo degli Iddii. E così morto non restò di perseguitarlo con parole e con fatti oltraggiandolo; percio che ora lo biasimava di stoltizia, ora di crudeltà; e di lui motteggiando diceva. Claudio avere fatto fine di morari in terris, cioè di dimorare in terra, quando quella sillaba mo fusse stata pronunziata da lui breve, ma egli la pronunziava lunga, ed in quel modo diceva impazzare in vece di dimorare. Annullò ancora molte deliberazioni ed ordini fatti da lui come di uomo sciocco e rimbambito; finalmente lo fece seppellire molto ferialmente. Avveleno Britannico non tanto per esserne invidioso, parendogli

ch'egli avesse miglior voce e più soave della sua, quanto perché ei temeva che per memoria del padre e'non venisse appresso de' popoli a superarlo di favore. Aveva ricevuto il sopraddetto veleno dato a Britannico da una certa Locusta maestra di veleni, e perciò che e' fece la operazione un poco più tardi ch'ella non gli aveva promesso, e solamente mosse il ventre a Britannico. egli la fe' venire a sè e la battè di sua mano sgridandolá, e dicendo che in cambio di veleno ella gli aveva dato il rimedio contro al veleno: e scusandosi la Locusta con esso lui, con dire che lo aveva fatto per fuggire il biasimo di una sì fatta scelleratezza e che ella non venisse a risapersi, disse: bene stà che io ho gran paura della legge Giulia contro a' venefici; e la costrinse in camera dove egli dormiva, quivi in sua presenza a comporre un veleno che facesse a un tratto e ne fece la esperienza in un capretto, e veduto che il capretto, aveva penato a morire cinque ore, lo tornò a cuocere e ricuocere più volte, tanto che datolo a un porcello lo vide subitamente stramazzato in terra. onde e' comando che e' fusse portato a tavota e posto dinanzi a Britannico che cenava con esso lui, il quale, come egli prima lo assaggiò subitamente cadde in terra. Finse Nerone con quelli ch'erano a tavola, che Britannico, secondo l'usanza sua, fusse caduto di mal maestro, e lo mando il seguente giorno, essendo una grandissima pieggia, prestamente a sotterrare senza oporanza alcuna; e la Locusta, per lo servizio da lei ricevuto, liberò da ogni pena e le dono amplissime possessioni, ed oltre a ciò alcuni discepoli che da lei l'arte apprendessero.

#### Parricidio della madre e della zia?

Andando la madre un poco troppo rigidamente ricercando e correggendo ciò che egli dicevà o faceva, Nerone da principio solo mostrava di alterarsene di tanto che, per darle carico appresso il popolo, usava dire, che a cagione di lei voleva abbandonare il governo dell'imperio e andarsene a Rodi. Ma ivi a poco tempo gli tolse tutta l'autorità ch'ella aveva e la privòd'ogni onore, e levatole d'attorno i Germani che stavano a guardia della persona di quella, la cacciò di palazzo e non volle che da quivi innanzi ella abitasse dove lui; cercando in tutti i modi che e' poteva senza rispetto alcuno d'inquietarla e tribolarla, avendo ordinato con certi suoi segretamente che con patti e litigii la molestassino. E quando ella faceva alcun viaggio per terra o per mare, comandava a coloro che andavano in compagnia, che motteg-

giando e romoreggiando non gli dessino agio di dormire ne di riposarsi. Ma perciocchè ella con minaccie e per essere donna violenta e feroce, venne a spaventarlo, egli al tutto delibero di levarsela dinanzi. Ed avendone fatto tre volte esperienza col veleno e trovatala armata di rimedii, ordino la notte, mentre che ella dormiva, che il palco della camera, allargato un certo strumento, le rovinasse adosso; il qual disegno, per non essere i consapevoli persone molto segrete, venne a discoprirsi; ond'eglitrovò di far fare una nave, che quando ella v'era dentro si sdruscisse, sì ch'ella ne cascasse in mare, o sì veramente la camera in che ella era le rovinasse sopra. Mostrando adunque di essersi rappacificato con lei, le scrisse molto piacevolmente con farle intendere che fusse contenta d'andare a fare le prossime feste chiamate Quinquatrie con esso lui a Baia, dove egli allora si ritrovava; e così ordinò co' padroni della galea, su la quale ella si aveva a condurre, che facessero dare il detto legno in terra, e lo spezzassero in qualche modo incolpandone il temporale. E per aspettarla fece indugiare e prolungare il convito ch'egli a fare aveva. Appresso volendosene ella tornare a starsi a una sua villa chiamata Bauli, le fece dare in vece della spezzata galea quella che da lui per fare l'effetto era stata ordinata: e molto allegramente la venne accompagnando, e nel fare la dipartenza le bació ancora le poppe. Quindi spiccatosi da lei, senza mai addormentarsi, con grandissimo timore e sollecitudine stava aspettando le nuove del caso come e' fusse seguito. Ma subito ch'egli cbbe inteso che le cose erano andate tutte al rovescio di quello che e's'era promesso e ch'ella notando era scampata: scarso di partiti ne sapendo ch'altro espediente pigliarsi, fece prendere e legare Lucio Agerino liberto di lei, il quale tutto lieto e baldanzoso gli aveva portato le nuove come ella si era salvata; e gli fece ascosamente porre a canto un pugnale, e mostro che indettatosi con sua madre fusse venuto per ammazzarlo. Ed appresso ordinò che la madre segretamente fusse ammazzata, con dare voce che ella volontariamente si fusse uccisa per se medesima, per non avere a stare alla ripruova del tradimento scoperto. Usò, oltre alla predetta, molte altre crudeltà più atroci, scritte da persone conosciute e degne di fede. Egli corse a vederla così morta, e le ando toccando e brancicando tutte le membra, biasimandone una parte e parte ne lodò sominamente; e preso della seto bevò mentre che egli ciò faceva: tuttavia ancora che il senato e il popolo romano con lui si rallegrassino e per ben fatto approvassino il seguito, egli non note mai rassicurarsi da quel tempo innanzi, rimorso grandemente dalla co scienza per si fatta scelleratezza. E confesso più volte che la madre gli era apparita in compagnia delle furie infernali, le quali con fiaccole arcienti lo avevano battuto e tormentato e travagliato grandemente. E fece, per via di certi magi, fare alcuni incanti, tentando di chiamare ed invocare l'anima e lo spirito di quella per impetrare da lei quiete e riposo. E quando egli andò in Grecia, rappresentandosi ai sacrifizii della madre Eleusina, e sentendo la voce del trombetto che, prima che e cominciassero, comandava agli empii e scellerati che non entrassero dentro e che si appartassero, egli non ebbe ardire di appressarsi nè di ritrovarvisi presente. Non gli bastò avere morta la madre, che egli ammazzò ancora la zia, sorella del padre, ch'era andato a visitarla, perció che ella si giaceva non potendo andare del corpo. Costei adunque, essendo già oltre di età e toccando la barba di Nerone che appunto cominciava a spuntare fuora, disse così a caso per accarezzarlo: Rasa che sarà questa, barba, come ella mi sia presentata, io sono cententa allera di non vivere più. Nerone allora rivolgendosi a quelli che dattorno gli erano, preso a scherno le parole di lei, disse, che in quel punto si voleva radere, e comando a' medici che operassero in modo ch'ella se ne andasse largamente del corpo; e così occupò i suoi beni, non sendo ella ancora morta, trafugando il testamento per non perderne parte alcuna.

## Ammazzamento delle mogli e de' suoi più prossimi.

Ebbe, oltre ad Ottavia, per moglie ancora Poppea Sabina, il cui padre era stato questore, e prima che a Nerone, era stata maritata ad un cavalier romano; appresso Statilia Messalina nipote in quarto grado di Tauro, il quale due volte era stato consolo ed aveva trionfato. E per aver costei, fece tagliare a pezzi Attico Vestino suo marito che allora era consolo. Ottavia gli venne presto a fastidio, e ripreso dagli amici del tenerla appartata da sè, disse, che a lei doveva bastare dello essere ornata e vestita come sua moglie. Tento dipoi più volte in vano di farla strangolare; e finalmente in tutto la licenziò come sterile. Ma biasimando il popolo tal divorzio, nè cessando ella di dirne male, egli la confinò e per ultimo rimedio la fece ammazzare; con averla fatta accusare come adultera tanto sfacciatamente e con si fatta falsità, che affermando tutti i testimonii da lui fatti esaminare, che non sapevano cosa alcuna, fe' comparire Anicetò

suo pedagogo, il quale fraudolentemente confessò di avere avuto a fare con lei disonestamente. Ivi a dodici giorni ch'egli ebbe (come di sopra abbiamo detto) licenziato Ottavia, tolse per moglie Poppea, la quale fu da lui unicamente amata; e con tutto ciò pure anco lei ammazzo con un calcio, però che gravida ed inferma gli aveva detto villania un di, che soprastato ai giuochi dei guidatori di carrette era tardi tornato a casa. Di costei gli nacque Claudia Augusta: la quale, essendo ancora in fasce, si morì. Tutti i suoi più intrinseci e parenti di qualunque sorte, furono da lui offesi con qualche scelleratezza. Antonia, la figliuola di Claudio, ricusando, dopo la morte di Poppea, di volerlo per marito, fu da lui fatta uccidere sotto pretesto ch'ella macchinasse contro allo imperio. Il simigliante avvenne a tutti gli altri, che o per parentado o per affare gli erano intrinseci e familiari, tra i quali fu il giovane Aulo Plancio. E prima che egli lo facesse ammazzare, per forza usò con lui disonestamente, e fattolo uccidere disse; vada ora mia madre e si baci il mio successore; perciocche egli aveva tratto fuora una voce come il giovane era stato amato da sua madre e ch'ella lo aveva confertato e sollecitato di occupare le imperio. Ordinò ancora a' servi di Rufo Crispino suo figliastro e nato di Poppea, il quale ancora era sbarbato che, perciocchè egli faceva del capitano e dello imperadore, un di mentre che e' pescava, lo gittassero in mare e lo affogassero. Confino Tusco figliuolo della sua nutrice, perciocchè, essendo procuratore dello Egitto, s'era lavato in certi bagni apparecchiati per la venuta sua. Costrinse a morire Seneca suo precettore; con tutto che esso Seneca più volte (di ciò temendo) gli avesse addomandato licenza, e voluto lasciargli tutto ciò che possedeva; e che Nerone a lui avesse, in tutti i modi che si poteva migliori, con solenne giuramento affermato che a torto era avuto da lui a sospetto; e che più presto era per morire che fargli nocumento alcuno. Promesse a Burro prefetto di mandargli un rimedio per la canna della gola dove egli aveva male; ed in quel cambio gli mandò il veleno. Avvelenò, oltre a ciò, parte con cibi e parte con bevande, alcuni suoi liberti di già vecchi e molto ricchi: i quali a tempo di Claudio per farlo adottare e dipoj per fargli acquistare l'imperio, l'avevano aiutato e favorito assai.

Sua crudeltà coi strani e stragi fatte dei più nobili uomini romani.

Fu non meno crudele contro a' forestieri. Era cominciata ad apparire parecchie notti alla fila una cometa, la quale universalmente si crede che significhi la morte di qualche gran principe; egli adunque sollecito ed ansio di tal cesa intese da Babilo astrologo, che i re erano soliti di soddisfare a quel tristo annunzio e volgere altrove la malignità di quella influenza, con fare uccidere qualche persona illustre. Onde egli si deliberò di fare ammazzare tutti i principali e più nobili, massimamente avendone giusta occasione; per ciò che si erano scoperte due congiure, l'una delle quali chiamata Pisoniana, che era la principale. si fece e fu scoperta in Roma, l'altra in Benevento, chiamata Vinciniana. Furono i congiurati nello esaminarsi legati con catene in tre doppi, tra i quali alcuni spontaneamente e senza tor menti confessarono; altri vi furono che audacemente dissero che egli stesso si era stato cagione di una tal congiura fatta contro di lui e che la colpa era tutta sua, perciò che eglino, atteso le sue scelleratezze e quanto e' fusse vituperato e disonorato, non avevano veduto migliore rimedio per aiutarlo e cavarlo di quel vituperio che cercare d'ammazzarlo. I figliuoli di costoro condannati e confinati tutti, o per veleno o per fame furono fatti morire. Tra' quali è manifesto che alcuni furono avvelenati a tavola insieme co' loro maestri o pedagoghi; altri uccisi coi loro servitori; altri vi furono, a'quali fir vietato e proibito lo andare accaltando è mendicando il vivere.

## Macello da lui fatto di molti è altre sue ferità.

Da quel tempo innanzi, senza fare differenza alcuna più de uno che da un altro, posto da canto tutti i rispetti, per qualunque cagione comincio a fare ammazzare tutti quelli che a lui piaceva di levarsi dinanzi; e per lasciarne una gran parte indietro, senza farne menzione, fece ammazzare Salvidieno Orfido solo per essere stato accusato ch'egli sotto la sua casa aveva fatto tre botteghe, le quali appigionava a' forestieri che venivano per riposarvisi. E Cassio Longino Cieco e dottore di leggi, perciò che nel descrivere il ramo de' suoi antecessori, vi aveva posto la immagine di Gaio Cassio, uno de' percussori di Cesare; e Peto Trasia, perchè egli a guisa di pedagogo si mostrava nel viso severe. Ai sentenziati alla morte non dava spazio più che un'ora, e per non metter punto di tempo in mezzo, sollecitava i medici,

vedendo che e' tardavano, con dire che spacciatamente gli curassino; perciocche egli per ammazzarli faceva tagliare loro le vene: e chiamava quel modo di uccidere gli nomini una cura. Credesi ancora ch'egli avesse in animo di dare a mangiare e divorare gli uomini vivi a un certo Egizio chiamato Polifago; il quale era solito di cibarsi di carne cruda e di tutto ciò che gli era posto innanzi. Levatosi in superbia, parendogli che le cose gli succedessino prosperamente, usò di dire che niuno principe innanzi a lui aveva conosciuto le sue forze e quanto e' poteva fare. E più volte dimostrò in molti modi apertamente, come egli aveva in animo di non lasciare vivo alcuno de' senatori ch'erano rimasti; e di volere in tutto spegnere quell'ordine e torlo via della Repubblica, e di dare la cura e governo degli eserciti ai cavalieri romani e a' liberti. Egli una volta usava palesemente nello andare o tornare fuori di Roma di non rispondere ai saluti di alcuno di loro, ne alcuno baciarne secondo il costume. E quando e' messe mano a fare tagliare l'Istmo, dove era gran numero di gente, disse con chiara voce che desiderava che quella impresa riuscisse prosperamente a sè ed al popolo romano, e non fece menzione alcuna del senato.

## Arsione fatta da lui fare di Roma.

Nondimeno egli non la perdonò ne al popolo romano, né ancora alle mura della patria. Trovandosi adunque a ragionamento con certi suoi familiari, e dicendo uno di loro queste parole in greco: morto io, vada tutta la terra a fuoco e a fiamma; soggiunse Nerone: anzi vivendo io; e così appunto mando ad effetto: perciocche mostrando che la difformità e la sproporzione degli edifizii, e che i biscanti e la strettezza delle strade in Roma gli avessino offeso l'animo, fece mettere fuoco per tutta la città, e tanto espressamente fu da sua parte messo in esecuzione, che parecchi uomini consolari, ch'erano suoi cubicularii, avendo trovati ne' poderi, che in Roma avevano, alcuni dei ministri di Nerone con la stoppa e con fiaccole in mano per dare fuoco, non si ardirono a dir loro nulla, ne a manomettergli. Erano intorno alla sua casa aurea certi magazzini e granai, de' quali egli oltre modo aveva desiderato farne piazza; furono pertanto prima indeboliti e magagnati con certe macchine da guerra, perciocche il muro era di pietra, e dipoi vi attaccarono il fuoco. Durò quella crudeltà sei giorni a rovinare e guastare Roma. Fu la plebe forzata di ritirarsi in campo Marzio, e quivi tra le sepolture e

ceneri dei corpi morti porre i suoi alloggiamenti. Arsono allora. oltre a numero infinito di casamenti posti in isola, le case di quelli antichi capitani, arricchite e adorne di trofei e di spoglie ostili. Arsono le sagrate case degli Iddii, dai re per voto edificate e consagrate, e quelle ancora che nelle guerre contro ai Cartaginesi e contro a' Galli edificate e consagrate si erano. Arse finalmente tutto ciò che degli antichi in Roma era restato bello e memorabile. Egli sopra la torre di Mecenste tutto allegro e lieto si stava a riguardare sì fatto incendio, pigliandosi piacere (come egli diceva) di sì bella e lucente fiamma, e vestito a guisa d'istrione e rappresentatore di favole, secondo il suo costume. cantò la presa e l'incendio d'Ilio; e per valersi in quella impresa di più roba e danari ch'egli poteva, non permesse ad alcuno di entrare tra le rovine delle sue case per ricercare i danari, ma promesse a sue spese di fare levare via i calcinacci ed i corpi morti. E non solamente aspetto di riscuotere, ma con grande importunità addomando, che le collazioni (cioè danari da pagarsegli per rata da ciascuno de' cittadini) gli fussero pagate. E così vôtò e riarse di danari non solamente le provincie intere. ma ancor le facoltà degli uomini privati.

Della moria che fu ai tempi suoi e delle contumelie colle quali veniva lacerato.

. A' vituperii ed alle scelleratezze di costui si aggiunsero-ancora alcuni accidenti di fortuna, e questa fu una pestilenza, la quale duro tutto lo autunno; nel quale spazio di tempo si tenne conto che e' morirono più di trenta mila persone. La rotta ancora ricevuta in Inghilterra, dove furono mandate a sacco con grande occisione di Romani e di loro amici, due terre delle principali. Il dispregio e la vergogna ricevuta in Oriente, dove i soldati romani nella provincia di Armenia furono fatti passare sotto il giogo; e dove la Soria con grande fatica si mantenne a divozione dello imperio. Con tutti i suoi difetti fu cosa notabile in lui e da farsene maraviglia ch'egli sopra ad ogni altra cosa sopportò pazientemente le villanie ed il male che di lui si diceva. E fu più dolce e placabile inverso di quelli, da' quali o con motti o con versi era stato offeso che inverso di alcuna altra sorte d'uomini. E molte cose furono-scritte e divulgate contro di lui in latino ed in greco, e, tra le altre, le parole infrascritte in greco:

Il Nerone Oreste ed Alcmeone ucciditori delle madri, Nerone la nuova sposa ha ucciso, la madre propria.

#### e così questi versi in latino;

Chi dirà che Nerone non sia della stirpe del grande Enea? Questi ha tolto via la madre, e quegli portò via il padre.

### e questi altri due;

Mentre che il nostro Nerone tempra la cetra, e 'l Parto l'arco (1), Il nostro sarà Peana, ed il Parto Hecatebelete,

## e questi altri appresso;

Roma diventerà una casa; Quiriti andatevene a Vejo: Se già questa casa non occupa ancora la città di Vejo.

de' quali egli non andò ricercando giammai i componitori. Ed avendone una spia accusati alcuni dinanzi a' senatori, non volle Nerone che molto aspramente fussero puniti. Isidoro Cinico, passando egli per la via, pubblicamente e con voce alta lo biasimo e riprese, dicendo ch'egli cantava bene i mali di (2) Nauplo e disponeva male i suoi beni. E Dato, istrione di farse, di quelle che anticamente si facevano ad Aversa, chiamate Atellane, disse in sua presenza: Va sano, padre mio, va sana, madre mia; avendo rappresentato il padre, come se e' fusse a tavola a mangiare e bere, la madre, come se ella nuotasse : volendo significare, in che modo Gaio Claudio suo padre e la madre Agrippina avevano terminata la vita loro. Soggiunse appresso nell'ultima parte di questa sua canzone, volgendosi ed accennando inverso il senato: L'orco ora verso voi addrizza il piede. Non fece altro Nerone nè al cinico, ne all'istrione, se non che e dette loro bando di Roma e di tutta Italia. Governavasi adunque in questa maniera, perciocche egli non stimava di essere infamato a quella guisa, ovvero per non incitare ed aguzzare gl'ingegni col mostrare di averlo per male.

(2) Nauplio padre di Palamede, che intervenne nella guerra di Troia.

<sup>(1)</sup> Significa che Norone sarà a guisa di Apollo Ceteratore, e il Parto di Apollo lanciator di saette: essendo questa la interpretazione della parola greca Hecatebelete.

#### Ribellione della Francia contro di lui.

Avendo il mondo sopportato un sì fatto principe poco meno di quatterdici anni, pure alla fine prese partito di liberarsene e di abbandonarlo. I primi a dare principio furono i Francesi, avendo per capitano Giulio Vindice, il quale allora governava quel paese vice pretore. Era stato per l'addietro predetto a Nerone che verrebbe un tempo che e' si troverebbe abbandonato; onde egli usava molto spesso di dire quel proverbio greco, cioè che ogni (1) artícella truova ricapito in qualunque parte del mondo; e con questa scusa si dava all'arte del sonare più senza rispetto, come a cosa, che nel principato gli dilettava, e privato, era per essergli necessaria. Trovarousi nondimeno alcuni che gli promessono. quando pure e' venisse a vita privata, di fargli ottenere lo imperio dello Oriente; ed altri particolarmente e nominatamente gli promesse d'investirlo del regno di Gerosolima: e la maggior parte di restituirlo interamente nello imperio e nello stato primiero: la qual promessa e speranza datagli gli andava più peranimo che alcune delle altre sopraddette. Onde avendo perduta l'Armenia e l'Inghilterra, e racquistato appresso l'una e l'altra, si pensava di avere passato tutti i mali che fatalmente gli soprastavano. Ma poiche consigliatosi con l'oracolo di Apolline, da quello ebbe inteso come e' bisognava che e'si avesse eura dall'anno LXXIII, non pensando punto a Galba che in quella etàsi ritrovava, e parendo a lui di avere a morire in quella età. prese tanta speranza non solamente d'invecchiare, ma ancora di avere a vivere felice perpetuamente, che avendo per tempesta di mare perdute molte cose di grandissimo valore, ebbe animo di dire tra' suoi che i pesci ancora un di gliele renderebbono. Intese in Napoli la ribellione della Gallia il giorno medesimo ch'egli aveva fatto ammazzare la madre, e mostro di curarsene tanto poco che vi furono alcuni, a'quali e'fece credere di averne, non che altro, preso piacere; ed essersene rallegrato, come se perciò gli fusse stata data occasione di potere spogliare per ragione di guerra tutte l'altre provincie; e quelle massimamente che dell'altre erano più abbondanti e fertili. E così in quel punto che gli fu dato lo avviso, se ne andò nel ginnasio, e con faccia molto allegra e lieta stette a vedere giuocare alle braccia, saltare e correre. Oltre a ciò, mentre ch'egli era a tavola, essendogli interrotto il cenare con certe lettere, che gli furono portate,

(1) Ogni picciola arte basta a dar a vivere ad una persona

piene di garbugli e di ribellioni, solo di tanto se ne conturbo che e' minacciò di male coloro che si erano ribellati. Finalmente durando otto di continovi di non rispondere a persona che gli avesse scritto, nè di commettere o comandare cosa alcuna, trapassando la cosa con silenzio, fece si che la si messe in dimenticanza.

Suo ritorno nella città e villanie che gli furono dette contra.

Commosso finalmente dagli spessi ed oltraggiosi editti e bandi che Vindice mandava contro di lui, scrisse una lettera al senato, per la quale e' lo pregava e confortava che vendicasse insieme lui e la Repubblica. Facendo sua scusa che, avendo male alla gola, non poteva trovarsi alla presenza in Ioro compagnia. Nè di cosa alcuna si tenne più offeso che dello essere stato biasimato per cattivo sonatore di citara e d'essere stato chiamato Enobarbo, in vece di Nerone; dicendo apertamente che per quella cagione voleva lasciare il nome adottivo e ripigliarsi quello della sua casata che gli era stato rimproverato per ingiuriarlo. Dell'altre ingiurie e biasimi se la passava di leggieri e diceva ch'ell'erano false, assegnandone per ragione l'essergli apposto di non avere appreso bene quell'arte, nella quale con tanta industria si era affaticato e l'aveya condotta a perfezione, facendosi ad ogni poco ora a questo ed ora a quello con dimandarlo. se e' conosceva alcuno che in quella fusse di lui più eccellente. Ma sopraggiugnendo gli avvisi sopra avvisi, pieno di timore ritornò a Roma, e tutto si rincorò e riprese animo per uno augurio molto leggieri e di poca importanza; e questo fu che ei vide per viaggio scolpito entro una sepoltura un soldato francese essere oppresso e strascinato per i capelli da un cavaliere romano. A quella vista egli saltò per l'allegrezza, e fece, adorando, riverenza al cielo; e senza ragunare il senato, ancora in quel caso, o chiamare il popolo a parlamento, fatto venire solamente a sè alcuni de' principali, e discorso confusamente e con prestezza ciò ch'era da fare, si attese a consumare l'avanzo del giorno con certi ergani fatti ad acqua nuovamente trovati, e dimostrando che parti avessero ad una ad una, e parlando e disputando della ragione e difficoltà di quelle, cosa per cosa, promesse di megho dichiararle nel teatro, pur che Vindice non gli desse impedimento.

SVETONIO. Vite dei Cesari.

#### Ribellion della Spagna e di Galba.

Poi ch'egli ebbe inteso che Galba ancora e l'una e l'altra Spagna si erano ribellate, abbandonatosi d'animo e mal disposto. lungamente si stette a giacere quasi mezzo morto senza parlare, e come e' fu ritornato in sè, stracciatosi la veste e battutosi il capo, disse palesemente ch'era spacciato; e confortandolo e racconsolandolo la sua balia, con ricordargli che il simile era ancora accaduto agli altri principi, rispose che la disgrazia sua quella di tutti gli altri avanzava, ed era cosa non mai più udita ne veduta, esser vivo e perdere si grande imperio. Con tutto questo non usci punto del suo ordinario, dandosi a' suoi piaceri libidinosi e vivendosi al solito nella sua infingardaggine e poltroneria; anzi avendo avuto appresso nuova che le cose erano andate un poco prosperamente, fece una bellissima cena, e molto abbondevole e copiosa; ed oltre che egli vi recitò alcuni versi faceti da lui composti contro a' capi della ribellione ed appresso lascivamente gli sonò, e con molta delicatezza (i quali versi si dettono fuora in pubblico) egli ancora a guisa d'istrione fece gli atti suoi, e fattosi ascosamente condurre a vedere nel teatro, mando segretamente a dire a uno strione, il quale al popolo piaceva assai ch'egli si usurpava le sue fatiche e le sue occupazioni.

> Di un fiero suo proponimento, rimove i consoli, e si fa creare lui consolo.

Credesi che a' primi avvisi de' tumulti e delle ribellioni, egli avesse in animo di fare molte cose bestiali e crudeli, ma non punto aliene nè contrarie alla sua natura; e quest'era di mandare nuovi eserciti e successori a' governatori delle provincie, con commissione che e' fussero ammazzati, non altrimenti che se tutti insieme si fussero congiurati e la intendessino in un medesimo modo. Voleva ancora fare tagliare a pezzi quanti sbanbiti fuori si ritrovavano e tutti i Francesi ch'erano in Roma: gli sbanditi, acciocche non si accostassino coi popoli che si ribellavano; i Francesi, come consapevoli e fautori della loro nazione. Voleva dare in preda a' soldati. I'una e l'altra Gaffia; convitare i senatori ed in quel modo tutti avvelenargli; cacciare fuoco in Roma e mettere tra il popolo le fiere salvatiche, acciocche e' si aiutasse con maggiore difficoltà; ma si astenne di si fatta crudeltà, non perchè egli se ne pentisse, ma pensando di non po-

tere mandarla ad effetto. E parendogli necessario di mettere ad ordine l'esercito per fare quella impresa, privò i consoli del magistrato innanzi al tempo e prese l'autorità di amendue egli solo; parendogli che e' fusse destinato che la Gallia non potesse essere presa se non da chi era consolo. E fattosi accompagnare dai mazzieri, e venuto in sala dopo mangiare, appoggiato sopra le spalle de' suoi familiari, disse che subito arrivato in sul luogo voleva rappresentarsi al conspetto de'suoi soldati disarmato; ne fare altro che piangere e richiamare a penitenza quelli che si erano ribellati; e l'altro giorno appresso allegramente con loro insieme cantare i premii e le lodi della ricevuta vittoria, nelle quali gli bisògnava mettere mano allora per comporle e distenderle accomodatamente.

Apparecchio d'una sua spedizione contro la Francia.

Nello apparecchiare l'espedizione la principal briga e faccenda fu di trovare carrette per condurre i suoi organi e stromenti da sonare e tondare i capelli a guisa d'uomo alle concubine ch'ei volevá menare con seco, ed armarle con le scure e con targhe a guisa delle Amazzoni. Appresso fatto citare il popolo tribù per tribù che comparissero a dare il nome e con sagramento obbligarsi alla milizia, nè comparendo alcuno, comandò a tutti i capi di famiglia un certo numero di servi, e volle tutti i migliori che egli avessino ed i più sufficienti, non eccettuando ne i dispensatori nè i cancellieri; e comandò così all'ordine de' senatori come a quello de' cavalieri che concorressino alla spesa con parte delle loro entrate. Volle similmente che tutti i forestieri ed abitatori così delle case private come de' casamenti in isola, pagassero al fisco subito le pensione d'un anno; e con grandissima asprezza ed acerbità si faceva portare monete nuovamente stampate e quanto argento coppellato ed oro affinato e puro i predetti si ritrovavano. Onde la maggior parte ricusavano palesesemente e dicevano che non erano per ubbidir a cosa alcuna; ed unitamente addimandavano ch'egli più tosto si facesse rendere quello che insino a quel tempo si era pagato alle spie ed agli accusatori.

Scritture infami contro di lui pubblicate.

Accadde ancora che essendo la carestia grande venne un avviso, come una nave che veniva di Alessandria in cambio di vet-

tovaglie portava polvere che aveva a servire a' lottatori della corte di Nerone; onde e' s'accrebbe la mala grazia ed il mal nome ch'egli aveva nello universale, e contro a lui si concito lo sdegno e l'odio di ciascuno, talmente che ognuno lo svillaneggiava e ne diceva male. Al capo d'una delle sue statue fu appiccato un carro con certe lettere (4) greche, che dicevano che oramai era venuta la festa de' lottatori, che attendesse a trainare. Ed al collo d'un'altra statua fu legato (2) una granata con un titolo che dicea: e che posso io farne? tu una volta hai meritato il capestro. Per le colonne fu scritto, che oramai i galli, cantando, l'avevano desto. E molti la notte facendo vista d'essere alle mani co' loro schiavi e servi e con essi avere parole, domandavano ad ogni poco: Dov'è il vindice? cioè, dov'era l'uffiziale sopra i servi, ma intendevano di Giulio Vindice, che si era (come di sopra si è detto) ribellato.

## Spayentasi per certe orribili visioni.

Spaventavanlo oltre a ciò molti segni e prodigii e sogni manifesti che prima ed allora nuovamente erano appariti. Egli non essendo mai solito prima di sognare, poi ch'egli ebbe fatto uccidere la madre, gli pareva in sogno essere al timone di una nave e comandarla e governarla, e che la sua moglie Ottavia gli sopraggiugneva addosso, e per forza gli toglieva di mano il timone e lo strascinava in tenebre oscurissime. Ora gli pareva essere coperto d'una grande quantità di (3) formiche alate ed ora essere attorniato dalle statue, ch'erano dedicate nel teatro di Pompeo, e vietatogli il passo e lo andare più oltre; e che (4) la chinea, della quale egli grandemente si dilettava, dalle parti di dietro era diventata bertuccia; e che solamente avendo il capo di cavallo, molto accesamente amnitriva. Fu sentito una voce del mausoleo, le porte del quale da loro si erano aperte, che lo chiamava per nome. Nelle calende di gennaio gli Iddii Lari (cjoe

(2) Granata è un mazzo di scope ; e significava, ch'ei meritasse d'essere scopato.

(3) Il sogno delle formiche avvisavalo, che si guardasse dagli insulti della moltitudine.

(4) Il cambiarsi del cavallo in scimia significava, che Nerone muterebbe condizione.

<sup>(1)</sup> L'interpretazione delle parole greche aggiunte sotto il carro era, che ormai s'avvicinava il tempo delle feste, che attendesse a trainare.

del focolare) essendo stati ornati mentre che il sacrifizio s'apparecchiava, cascarono in terra; e nel prendere gli auspizii Sporo gli presentò un anello, nella gemma del quale era scolpita Proserpina quando fu rapita da Plutone. Volendo sacrificare in pubblico e porgere secondo il costume nelle calende di gennaio le solite preghiere agli Iddii e fare i voti accostumati essendosi di già ragunato una gran quantità così de' patrizii, come de' cavalieri, con fatica grande si trovarono le chiavi del Campidoglio. Recitandosi nello epilogo d'una orazione, ch'egli aveva fatta in senato-contro a Vindice, che prestamente gli scellerati sarebbono puniti e farebbero la fine che meritavano, fu gridato universalmente da tutti : Farai tù Augusto. Era ancora stato osservato, che la favola ultima ch'egli pubblicamente aveva cantata. era Edipode sbandito e che appunto era venuto a cadere e posarsi in quel verso che dice in greco: Padre, madre e moglie mi comandano ch'io muoia.

#### Vien abbandonato da tutti.

Avuto avviso in questo mezzo, come ancora gli altri eserciti s'erano ribellati; straccio le lettere che a tavola gli erano state presentate, mandò la mensa sotto sepra, gittò in terra due bicchieri, i quali e' teneva molto cari, da lui chiamati Omerici, per esservi dentro intagliato alcuni versi di Omero. E fattosi dare il veleno alla locusta, e messolo dentro a un vasetto di legno se ne andò nel giardino di Servilio; là dove egli innanzi aveva mandato de' suoi liberti i più fedeli che apparecchiassino l'armata ad Ostia. Tento i tribuni e centurioni de' soldati pretoriani, che nel fuggire gli facessino compagnia, ma una parte di loro scontorcendosi, l'altra palesemente dicendo che non voleva, e tra gli altri gridando uno: è egli però il morire così misera cosa? si ando ravvolgendo varie cose per la fantasia: pensando, se supplichevolmente éra bene che andasse a troyare i Parti o sì veramente Galba, o se pure vestito a negro si doveva rappresentare in pubblico e ne' rostri (cioè in ringhiera) quanto e' poteva più umilmente e con più dolore e contrizione del passato addimandare perdono, e non gli venendo fatto di piegare gli animi loro, pregare che almeno gli fusse conceduto il governo dell'Egitto. Fu di poi trovata nel suo scrittoio una orazione sopra a tal materia, ma e'si crede ch'e' non mandasse a effetto tal proposito per paura di non essere lacerato dal popolo prima di essersi condotto in piazza. Indugiolla adunque al giorno

guente; e la notte destossi a mezza notte, e trovato che i soldati che stavano a guardia della sua persona si erano partiti, salto fuori del letto e mando fuora i suoi amici che si andassino spargendo per intendere quello che si diceva. E perche niuno ne tornava a riferirgli cosa alcuna, con pochi gli andò a trovare a casa ad uno ad uno; ma trovandone serrate le porte di ciascuno e che niuno gli rispondeva se ne tornò in camera. Onde già quelli che n'erano a guardia s'erano fuggiti in qua e in la, e portatene via le coperte del letto e quel vasetto dove era dentro il veleno. Onde egli spacciatamente si messe a cercare di Spettillo Mirmillone o di alcun altro che lo ammazzasse, e non trovando alcuno, disse: Adunque io non ho ne amico ne nemico? e corse a furia verso il Tevere e fu quasi per gittarvisi dentro.

#### Abbandonasi e fugge dalla città.

Ma di nuovo raffrenato questo suo impeto e furore domando di avere qualche luogo segreto per tornare in sè e riavere l'animo. Ed offerendogli Faonte liberto un podere ch'egli aveva vicino a Roma circa quattro miglia, tra la via Salaria e la via Nomentana, così come era scalzo ed in camicia, gittatosi addosso una cappa di un coloraccio non usato, e copertosi il capo ed avvoltosi al vise il fazzoletto, monto a cavallo solo con quattro compagni, tra i quali era Sporo; e subitamente spaventato da un tremuoto ed un baleno che gli diede in faccia, udi dal campo che gli era vicino, il grido de' soldati che sparlavano contro di lui, e gli annunziavano male, e di Galba parlavano onorevolmente, predicendone bene. E così, udì un certo di coloro, che e' riscontro nel fuggire, il quale diceva: Costoro perseguitano Nerone: ed un altro che dimandava se nella città era seguito niente di nuovo di Nerone. E spaventato il cavallo per l'odore d'un corpo morto ch'era gittato ivi attraverso nella strada se gli venne a discoprire il volto, onde fu conosciuto e salutato da un certo Missizio pretoriano. Come ei fu pervenuto alla svolta del canto, lasciato andare i cavalli tra certe siepi e vetricioni (4) per un viottolo di un canneto male agevolmente, facendosi distendere la veste sotto ai piedi, pervenne scampando al muro di quella villa che gli era rincontro. Ivi confortandolo il medesimo Faonte, che intanto si andasse ritirando dentro ad uno speco, dove la rena era stata cavata, disse che non era per entrare vivo

<sup>(1)</sup> Vetricioni, lo stesso che arbusti.

sotto terra. E fermatosi così un poco insino che procacciato gli fusse lo entrare segretamente nella casa della predetta villa, ed avendo sete, prese dell'acqua con le mani da una pozzanghera che gli era tra i piedi, e disse: e questa è l'acqua cotta di Nerone? Appresso appiccandosi la cappa a pruni e stracciandosi, esso gli andava rimondando. E così camminando carponi per una caverna stretta e sfossata, se ne andò in una cella che ivi era vicina; e posesi a dormire sopra ad un letto dove era una coltrice molto piccola e gli fu gittato sopra un mantello vecchio. E di nuovo assaltandolo la sete e la fame, ributtò un poco di panaccio lordo che gli fu portato innanzi e bevè alquanto d'acqua tiepida.

#### Sua morte e come l'incontrasse.

Allora attorniato e stretto da ogni banda, per torsi via spacciatamente agli oltraggi che gli soprastavano, comandò, che alla sua presenza fosse cavata una fossa alla misura e grandezza del suo corpo, che e' fussero composti insieme alcuni pezzi di marmo. ritrovandosene in alcun luogo; e ch'e' si ragunasse delle legne, e conducessesi dell'acqua per curare e governare il suo corpo morto. E piangendo a ciascuna delle predette cose, diceva ad ad ogni poco: Che arte io mi son condotto a fare in morte? Mentre che si andava a questo modo intrattenendo, venne un servidore di Faonte con lettere, al quale egli le tolse e lesse come il Senato l'aveva giudicato per nimico, e come e'lo andavano cercando per punirlo, secondo il costume degli antichi. Domando allora Nerone, che sorte di punizione fosse quella che davano gli antichi; ed avendo inteso, come l'uomo ignudo s'impiccava per il collo ad una forca, e con le verghe si batteva tanto che e' morisse, spaventato prese due pugnali che seco aveva portati e tentata la punta di ciascuno, di nuovo gli ripose con dire, che l'ora sua fatale non era ancora venuta. Ed ora confortava il suo Sporo, che cominciasse a piangere e lamentarsi; ora andava pregando chi era d'attorno, che qualcuno di loro gli facesse la via innanzi, ed ammazzandosi gli agevolasse la strada; ora si biasimava e riprendeva come timido e poltrone, usando cotali parole: Vituperosa e brutta cosa è che io viva in questo modo. E soggiungeva in greco: a Nerone questo non si appartiene, non si appartiene questo a Nerone. In tali casi fa di mestieri essere svegliato e sobrio, orsù svegliati oramai. F già i cavalieri si appressavano, ai quali era stato comandato c

nel menassino vivo; del che come egli si accorse, tremando parlò in greco in questo modo: Lo strepito de' veloci cavalli mi percuote gli orecchi da ogni banda; ed accostossi il ferro alla gola, e fu aiutato ferirsi da Epafrodito scrivano de memoriali. Entrò dentro un centurione, ch'egli era ancora mezzo vivo, e postogli la cappa alla ferita finse di essergli venuto in soccorso, al quale e' non rispose altro, se non: tardi, questa è la fede? ed in tal voce mancò avendo gli occhi stralunati e burberi, tal che e' metteva spavento e paura a chi gli vedeva. Pregò mentre che penò a ferirsi, sopra ad ogni altra cosa i suoi compagni, che la sua testa non fosse lasciata venire alle mani di alcuno, ma che in qualunque modo ella fusse tutta arsa; il che gli fu promesso da Severino liberto di Galba, che di poco era stato cavato di prigione, dove nel primo tumulto era stato messo.

## Funerali fattigli.

Spesesi nelle sue esequie il valore di cinque mila scudi; e le coltri, con che egli fu coperto, erano bianche intessute di oro, le quali nelle calende di gennaio aveva adoperate. Le reliquie del suo corpo furono da Egloga ed Alessandria sue nutrici, e da Atte sua concubina poste nel sepolcro e monumento della famiglia dei Domizii: il qual monumento si vede in Campo Marzio sopra il colle degli Ortuli. Il vaso è di porfido con un altare di marmo carrarese; ed il marmo, che gli è dattorno, è di quello di Taso, isola dell'Arcipelago.

## Statura e governo del suo corpo.

Fu di statura ragionevole, aveva le carni brutte e lentiginose, i capelli che pendevano di colore nello impagliato, il volto più bello che graziato, gli occhi erano azzurri, ed alquanto grossetti. Aveva il collo grosso, era panciuto, con le gambe sottilissime. Fu di buona e sana complessione, perchè essendo lussurioso oltre modo, solo in quattordici anni tre volte si senti un poco indisposto, talmente che egli nen si astenne dal vino, nè da alcuna altra cosa consueta. Quanto alla portatura ed ornamento del corpo, fu in modo dissoluto che e' portava sempre la zazzera crespa ed ondeggiante. E quando egli andò in Acaia, se la ripiegò insino presso al cocuzzolo, ed il più delle volte con una vesta corta di panno mischio, e con il fazzoletto avvolto interno al collo, scinto e scalzo compari in pubblico.

#### Studiosó delle arti liberali.

Quando era fanciullo, quasi di tutte l'arti e scienze liberali ne imparo qualche cosa; ma la madre non volle che desse opera alla filosofia, dicendo, che ella era contraria a chi aveva a comandare. E Seneca suo precettore lo dissuase dallo studiare gli scritti degli oratori antichi, per mantenerlo più lungamente in maraviglia di se medesimo. Onde essendo inclinate alla poesia, volentieri si dette a comporre versi. Compose adunque alcune opere, nè (come alcuni pensano) cavo fuori le cose di altri per sue. Sonmi pervenuti alle mani certi suoi libricciuoli, o scritti, dove sono alcuni versi scritti di sua mane molto divulgati; e si conosce chiaramente, che e' non sono tradotti o scritti, mentre che altri gliele dettava: perciocche e' si veggono tirati giù, e distesi, mentre che e' sono stati fantasticati e conceputi nella mente, per esservi molti scancellati e parole rimesse e soprascritte.

## Suo diletto della pittura e scultura.

Dilettossi, sopra ogni altra cosa, non poco del dipingere e fare di terra e di rilievo, e molto popolarmente si metteva a volere stare a paragone di ognuno che per verso alcuno piacesse al volgo. Sparsesi una voce, poi ch'ebbe ottenuto le corone nei canti di musica, che e'voleva in capo di cinque anni seguenti rappresentarsi ancora ne giuochi olimpici tra coloro che lottavano: perche egli del continuo si esercitava al giuoco delle braccia. Nè in tutti i luoghi della Grecia, dov'egli si ritrovò ai detti giuochi, stette mai a vedere altrimenti che come uno dei patrigni ovvero maestri del campo, sedendo nel mezzo dello spazzo; e se alcuna coppia di essi lottatori, nel combatter le prese, si dilungava, gli tiravà a segno di sua propria mano. Aveva, oltre a ciò, disegnato, perciocchè a lui pareva di pareggiare Apollo nel canto e di agguagliare il sole nel guidare il carro, di contraffare le forze di Ercole e rappresentare le cose da lui fatte. E dicono che di già aveva fatto venire un lione, il quale spogliatosi ignudo voleva o con la clava o per forza di braccia infrangere in presenza del popolo e nel mezzo dell'anfiteatro.

Voto da lui fatto se fusse ritornato vittorioso.

Poco avanti che e'morisse, palesemente si era votato, rimanendo salvo e mantenendosi in istato, di comparire in pubblico dopo l'acquistata vittoria, sonando gli organi ad acqua ed i pifferi a ballo e la cornamusa; e nell'ultimo giorno, a guisa d'istrione, voleva rappresentare il turno di Virgilio. E sono alcuni che scrivono che Paride istrione fu da lui ucciso, come suo concorrente e grave avversario.

## Avido di fama e nome.

Era molto desideroso di nome eterno e di perpetua fama, ma senza elezione o modo alcuno: perciocche a molte cose ed a molti luoghi levo gli antichi nomi e vi faceva porre il suo. Volle ancora che il mese di aprile fusse chiamato Nerone, ed aveva disegnato che Roma si chiamasse Neropoli.

## Sprezzatore degli Dei.

Era dispregiatore di ogni religione; solo aveva in venerazione la dea Siria; e questa ancora gli venne in fastidio, tanto che egli vi pisciò sopra e cominciò a tenere in grande venerazione un (1) dirizzatoio da capo che gli era stato donato da un plebeo. E seguitò in questa superstizione insino all'ultimo; tenendolo per rimedio delle insidie e de'tradimenti. E poi che fu scoperta la congiura che gli era stata fatta contro, l'adorava e lo onorava come cosa divinissima, e tre volte ogni giorno gli sacrificava; e voleva che e'sì credesse che quello dirizzatoio gli predicesse le cose future. Pochi giorni avanti che e' morisse, volle sacrificare, secondo la dottrina degli aruspici, non so che volte: nè mai condusse il sacrifizio a perfezione.

Della sua età, e cose successe dopo la sua morte.

Morì di xxxII anni nel medesimo giorno che egli già aveva fatto ammazzare Ottavia. E porse tanta allegrezza allo universale, che la plebe co' cappelli in testa (a guisa di schiavi fatti li-

<sup>(1)</sup> Il dirizzatoio è uno strumento simile ad un fuso, ma acuto, del quale le donne si servono per partire i capelli in due parti eguali.

beri) andava discorrendo per tutta la città. Trovaronsi nondimeno alcuni, i quali durarono gran tempo di ornare ogni anno di primavera e di state il suo sepolcro di fiori; ed ora ponevano in ringhiera alcune immagini con la pretesta indosso (che lui rappresentavano) ed alle volte vi appiccavano comandamenti e bandi da parte sua, come se fusse ancora vivo e fusse in breve per ritornare a Roma, malgrado de' suoi nimici e con loro grandissimo danno. Oltre a ciò avendo Vologeso re de' Parti mandato ambasciatori al senato, per rinnovare la lega; lo prego ancora grandemente che la memoria di Nerone fusse onorata e celebrata. Finalmente venti anni appresso, essendo io giovanetto, si trovò uno, il quale non si sapeva chi egli si fusse, che andava dicendo che era Nerone; e fu il suo nome di tanto favore appresso de' Parti che grandemente fu aiutato e quasi rimesso in istato.

## LA VITA ED I FATTI

D I

# SERGIO GALBA

SETTIMO IMPERATOR ROMANO

Del lignaggio de Cesari finitò in Nerone, e dei presagii che ciò dinotarono.

La stirpe de Cesari manco in Nerone; il che si conobbe innanzi dover seguire, oltre a più segni, per due molti chiari ed evidenti. È da sapere adunque che Livia, come prima furono celebrate le nozze tra lei ed Augusto, andando a rivedere una sua possessione ch'ella aveva nel contado Veientano, accadde che un'aquila volandole sopra le lascio cadere in grembo una gallina bianca, la quale teneva in becco un ramicello di alloro, proprio in quel modo che quando dall'aquila era stata rapita. Piacque a Livia di nutrire ed allevare quella gallina e di piantare quella ciocca di alloro. Le galline, che di questa nacquero, crebbero in si gran quantità che ancora oggi il luogo, dove è la predetta possessione, si chiama alle galline. Gli allori ancora di maniera vi moltiplicarono che i Cesari trionfando quindi prendevano i lauri, per farsene le ghirlande, avendo per costume di piantarne subito un altro nel medesimo luogo. E fu osservato che, sempre che uno dei predetti era vicino alla morte, lo alloro da lui piantato si appassiva. Ora nell'anno ultimo dello imperio di Nerone, quando e'mori, tutti i lauri, ch'erano nel predetto luogo, si seccarono insino alle radici; e tutte le galline ancera si morirono che niuna ve ne resto; e la casa de' Cesari fu immediate percossa dalla saetta; ed i capi delle statue loro cascarono in terra, ed a quella di Augusto casco ancora lo scettro di mano.

Stirpe di Galba antichissima.

A Nerone successe Galba, il quale in niuna cosa alla casa dei Cesari apparteneva; ma egli senza dubbio fu di sangue nobilissimo e di gran famiglia e molto antica; conciossiacosache nei titoli delle statue sue sempre si faceva scrivere bisnipote di Quinto Catulo Capitolino. E poi che egli fu fatto imperadore, pose nel cortile del suo palazzo l'albero dei suoi antecessori, dove egli mostra di avere origine da Giove quanto al padre e quanto alla madre da Pasifae moglie di Minos.

Della sua famiglia, cognome, e perchè fosse detto Galba.

L'andare ora rinvenendo le immagini, titoli e glorie di tutta la famiglia e parentado degli antichi di Galba sarebbe cosa troppo lunga. Ma io ne verrò raccontando alcuni brevemente e solo della istessa famiglia; perciocche onde il primo della famiglia dei Sulpizii si trasse il soprannome di Galba non ce n'e certezza alcuna. Sono alcuni che pensano che avendo lungamente combattuto in vano una terra in Ispagna, finalmente egli si risolvè a mettervi fuoco; e perciò unse con (4) galbano le fiaccole. Altri scrivono che egli usava per rimedio di una lunga infermità che egli aveva avuta certe fasce e rinvolti con la lana sudicia che si chiama Galbeo. Dicono alcuni altri, che perciò che egli era pieno in viso e molto grasso, era così chiamato: conciossiacosachè i Galli così chiamino quelli che sono grassi e di volto rigogliosi: o si veramente per il contrario, perchè egli fu sparuto di viso, come sono gli animali che nascono nelle (2) civaie, che sono chiamati galbe. Il primo che illustrò e fece risplendere la predetta famiglia fu Sergio Galba, uomo consolare a' suoi tempi eloquentissimo, del quale si scrive che dopo essere stato pretore ottenne il governo della Spagna; dove avendo fatto tagliare a pezzi per via di trattato trenta mila Lusitani (cioè Portogallesi), fu cagione della guerra che appresso fu mossa ai Romani, della quale fu capo Viriato. Il nipote di costui avendo dimandato di esser fatto consolo, era stato ributtato da Giulio Cesare: si sdegnò contro a quello di cui egli in Gallia era stato commessario e gli congiurò contro in compagnia di Bruto e di Cassio; per il che fu condannato secondo la provvisione e legge fatta da Quinto Pedio. Da

<sup>(1)</sup> Galbano, liquor di una pianta.

<sup>(2)</sup> Civaia, lo stesso che legumi.

costui appresso discenderono l'avolo ed il padre di Galba impe-. ratore. L'avolo, per essere persona studiosa e letterata, più che per altra dignità fu chiaro ed eccellente. Egli non avendo in Roma ottenuto altro magistrato che quello della pretura, scrisse molto elegantemente e con assai diligenza la storia che conteneva in se la notizia di molte cose. Il padre fu consolo e quantunque ei fusse piccolo di statura e gobbo e di non molta eloquenza, nondimeno fece il procuratore; dove egli usò molta arte ed industria. Ebbe costui per moglie Mummia Acaia, moglie prima di Catulo è bisnipote di Lucio Mummio, il quale distrusse e spianò insino ai fondamenti la città di Corinto. Ebbe ancora per moglie Livia Ocellina molto ricca e bella. Stimasi nondimeno ch'ella si movesse spontaneamente a domandar lui, per essere quello molto nobile: e gliene facesse ancora forza, perchè egli importunato da quella si condusse con lei al segreto e trattosi la veste gli fe' mostra (4) dello scrigno, acciocche ella non potesse dire di non lo aver saputo e d'essere stata ingannata. Ebbe costui due figliuoli di Mummia Acaia sopraddetta, Gaio e Sergio; de' quali Gaio ch'era il maggiore mando male tutte le sue facultà e si parti di Roma; e perciocchè Tiberio nella età legittima gli vietò il proconsolato, si morì di morte volontaria.

Nascita di Galba e delle cose che gli presagirono il principato.

Sergio Galba imperadore nacque nell'anno che in Roma erano consoli Marco Valerio Messala e Gneo Lentulo a' ventidue di dicembre, in cuella villa ch'è sotto il colle vicino a Terracina da mano sinistra andando inverso Fondi. Fu adottato dalla sua matrigna e da lei fu chiamato Livio Ocellare. E per fino a che e' fu fatto imperatore si chiamo Livio in cambio di Sergio. È cosa manifesta che Augústo essendo da lui salutato quando era fanciullo in compagnia di alcuni altri della sua eta, lo prese per le gote e gli disse in greco; fatti innanzi ancor tu, figliuol mio. ed accostati al nostro imperio. Ma Tiberio, al quale era stato predetto Galba dover essere imperadore, ma in sua vecchiezza, disse: Viva a suo piacere poscia che questo a noi nulla rilieva. Oltre a ciò facendo il suo avolo alcuni sacrifizi per purgare e tor via il male influsso di una saetta che era caduta, venne un'aquila e gli rapi di mano le interiora dell'animale che da lui era sacrificato e le pose sopra una quercia carica di ghiande. Fugli pre-

<sup>(1)</sup> Sorigno, lo stesso che gobba.

detto che cio significava che uno della sua famiglia, ma ivi a gran tempo, aveva ad essere imperatore, perchè egli ridendosene rispose: Si, quando una mula avrà partorito: tal che niuna cosa più assicurò l'animo di Galba a tentare cose nuove che una mula la quale partori. E come che gli altri se ne contristassino come di cose di male augurio, egli solamente lieto lo ricevette per buono: ricordandosi del sacrifizio e delle parole del suo avolo. Preso che egli ebbe la toga virile sognò che la fortuna gli stava dinanzi all'uscio, dicendo che era stracca e che se egli presto non gli apriva e non la riceveva, era per essere preda di chiunque la riscontrasse. E tosto come egli si fu levato, aperto l'uscio del cortile, trovò vicino alla soglia la immagine di quell'Iddea ch'era di rame e più alta di un cubito, e se la pose in grembo e portolla a Tuscoli dove la state era solito di dimorarsi; e consacratogli una parte della sua casa, dipoi sempre la onorò e riverì, ed ogni mese a lei supplicando si raccomandava. Celebrava ogni anno la sua festa vegghiando tutta la notte: e non ostante che e' fusse ancora di tenera età, nondimeno mantenne molto severamente quella usanza antica, che già in Roma si era tralasciata e solo si osservava in casa sua, cioè che di tutta la sua famiglia, così gli schiavi come i fatti liberi, due volte il giorno se gli rappresentassero davanti e la mattina gli dicessero: Dio vi salvi; e la sera: fatevi con Dio.

Studioso delle arti liberali, e particolarmente della ragion civile; delle mogli e dei figli.

Quanto alle arti e discipline liberali studio in legge e prese ancora moglie in que' tempi. Ma essendogli dipoi morta Lepida e due figliuoli che di lei aveva, non volle appresso torre altra donna; nè si pote mai persuaderlo ne indurlo con alcuna condizione a pigliarne. Nè ancora essa Agrippina che, essendo morto Domizio era rimasta vedova, pote fare si ch'egli si disponesse a prenderla per moglie, di che ella, vivente ancor Lepida sua moglie, l'aveva importunato. Di maniera che trovandosi una volta tra un numero di altre gentildonne, e fregandosegli intorno gli ebbe insino ad essere detto villania; e la madre di Lepida le diede nelle mani. Egli sopra ogni altra osservò ed ebbe in riverenza Livia Augusta, e mentre che ella visse si valse assai del suo favore, e poi che ella fu morta ne divenne ricco; perciocchè ella lo fece nel testamento suo legatario principale; e gli lascio un milione e dugento cinquanta mila scudi. Ma perciocchè la pre-

detta somma era solamente notata per abbaco e non distesa in scritto, Tiberio che era lo erede racconciò lo abbaco e ridusse quel lascito a dodici mila cinquecento scudi. Onde egli non potendo avere quanto gli era stato lasciato non volle ancora accettare la sopraddetta somma.

Onori da lui conseguiti, e sua disciplina nelle cose militari.

Ottenne alcuni magistrati innanzi al tempo, e quando e' fu pretore, nel fare celebrare i giuochi e le feste della Dea Flora, trattenne il popolo con una nuova invenzione, nè mai più vista; e ciò furono elefanti che camminavano sopra il canapo. Appresso ivi a uno anno fu mandato al governo della Aquitania (cioè Guascogna), poi fu fatto consolo, e stette sei mesi nel detto magistrato. il quale aveva ottenuto per lo ordinario. Volle appunto il caso ch'egli venisse a succedere a Lucio Domizio, padre di Nerone, e che a lui succedesse Silvio Ottone, padre di Ottone imperadore. con presagio ed indovinamento di quello che avvenne, cioè, che egli fu imperadore nel mezzo tra amendue i figliuoli dell'uno e dell'altro. Sustituito (4) da Gaio Cesare, quando egli in Licia si rappresento nello esercito; il di appresso celebrandosi una solenne festa, volendo i soldati rallegrarsi con lui e fargli festa con le mani, egli si oppose a questa loro voglia con dar loro per nome e contrassegno che tenessino le mani dentro alle cappe, onde per tutto lo esercito si sparse questo detto: Imparate soldati a fare l'arte del soldo, Galba è questo (2), non Getulico: Usò ancora la medesima severità quando i soldati gli domandavano licenza, non la concedendo a nessuno. Faceva divenire robusti i soldati vecchi e i nuovi col tenerli assiduamente in opera. Egli con prestezza raffrenò i barbari, ch'erano trascorsi insine in Gallia, e diede di sè e del suo esercito tal saggio a Gaio presenzialmente, che tra isoldati e gente senza numero che da ogni banda e di tutte le provincie s'erano fatte venire e ragunare in quel luogo, non vi furono alcuni che ricevessino maggiori premii ne più ampia testimonianza della virtù loro. Avendosi egli acquistato nome e fattosi conoscere sopra tutti gli altri per avere guidato la scorreria

<sup>(1)</sup> Le parole di Svetonio sono : sostituito da Gaio Caligola a presieder a' spettacoli.

<sup>(2)</sup> Significa, che Galba è persona severa, non, come Getulico, condiscendente; qual Getulico, fu forse suo precessore nella provincia.

che facevano in campo i soldati per esercizio, portando lo scudo e camminando innanzi a tutti, corse ancora venti miglia accanto alla carretta dello imperadore.

#### Della sua giustizia ed equità.

Come e' fu venuto l'avviso che Caligola era stato ucciso, molti lo confortavano e stimolavano che non volesse perdere quella occasione: ma egli prepose la quiete ad ogni altra cosa. Per tali cose adunque gli fu posto da Claudio grandissima affezione, e fu ricevuto da quello nel numero de' suoi amici e familiari. E venne in tanto grado e riputazione, che avendolo assalito una subita infermità e non molto grave, il di che si avevano a movere le genti alla impresa d'Inghilterra, s'indugiò tale espedizione. Fu eletto come proconsolo, e per lo strasordinario al governo dell'Africa per due anni, solo per riordinare quella provincia, la quale dalle discordie civili e dai tumulti de' barbari era inquietata, dove egli si governò con molta severità e giustizia così nelle cose grandi come nelle piccole: onde ad un soldato, il quale, per essere allora la carestia grande, aveva venduto un mezzo stajo di grano dieci scudi, dette per punizione che niuno, venendo in necessità, gli porgesse soccorso ne cosa alcuna da mangiare. onde egli si morì di fame. Mentre che teneva ragione gli capitarono innanzi due che litigavano una giumenta, ne avendo alcuna delle parti testimonii ne argomenti sufficienti, onde male agevolmente si poteva conjetturare di chi ella con verità e ragionevolmente fusse, dichiarò e sentenziò in questo modo, che la bestia col capo coperto e rinvolto fosse menata ad un lago dove era solita di essere abbeverata, e in quel medesimo luogo gli fusse scoperto, e così che ella avesse ad essere di colui a casa del quale. dopo aver bevuto, ella per se medesima se n'andava.

Onori conferitigli e segni che gli pronosticarono il principato.

Per le cose, ed allora in Africa e prima fatte in Germania, gli furono concedute le insegne e gli ornamenti trionfali; e fu creato in un medesimo tempo uno de' XV sacerdoti, chiamati Sodali, e similmente uno di quelli chiamati Tizii, ed uno dei consagrati ad Augusto, chiamati Augustali. E da quivi innanzi fino a mezzo il principato di Nerone tenne la maggior parte del tempo vita solitaria, standosi a suo piacere e diporto. E sempre ch'e' faceva viaggio alcuno, sebbene si faceva portare in carretta, si faceva

21 SVETONIO. Vite dei Cesari.

condurre dietro in un altro carro venticinque mila scudi in tanto oro, per insino che dimorandosi in Fondi, gli fu dato a governo la Spagna Taragonese. Nella quale provincia arrivato e sacrificando nel tempio pubblico, accadde che uno de' ministri, cioè quel fanciullo che teneva la cassetta dello incenso, in un subito diventò canuto tutti i capelli del capo; e non mancò chi interpretasse ciò significare mutazione di Stati, e che un vecchio succederebbe a un giovane, cioè che esso doveva succedere a Nerone. Ne molto tempo appresso cascò in un lago, che è in Cantabria (cioè nella Biscaglia) una saetta, è vi furono ritrovate dodici scuri, il che fu segno manifesto come e' doveva succedere nell'imperio.

## Sua variabilità nel governo della provincia.

Governò otto anni quella provincia molto variamente, perciocche egli da principio fu molto rigido e severo in punire e raffrenare i delitti, e passo anzi che no i termini della modestia: conciossiacosachè a un banchiere, il quale cambiava monete che non erano a lega, gli tagliasse le mani e facesse conficcarle nel banco. Crocifisse ancora un tutore, perchè egli aveva avvelenato un pupillo al quale esso era sostituito erede. E ricorrendo esso alle leggi, e mostrando come egli era cittadino romano. Galba per fargli onore, ed acciocchè la morte gli avesse a parere più leggiera, gli fece imbiancare la croce e porla più alta delle altre. Comincio appresso a poco a poco a lasciarsi andare nello straccurato e nella infingardaggine, per non dare occasione a Nerone di offenderlo; e perciocche, secondo ch'egli era solito di dire, niuno era costretto a rendere conto dello starsi. Nel fare le visite ritrovandosi in Cartagine nuova, ed avendo inteso la Francia essere in garbuglio, e domandandogli l'ambasciadore dell'Aquitania (cioè Guascogna) soccorso, gli sopravvennero appunto le lettere di Vindice, per le quali esso lo confortava a pigliare l'impresa. per salute e liberazione dell'universo contro a Nerone: al che egli si risolvè tosto, mosso dal timore e dalla speranza. Avendo scoperto le commissioni che segretamente aveva mandate a' suoi procuratori per farlo ammazzare, sperava ne' buoni augurii ed in quello che gli era stato pronosticato e profetato da una vergine di vita molto santa e religiosa; e tanto più che un sacerdote di Giove nella città di Cluvia gli aveva mostrato i medesimi versi della sopraddetta vergine, i quali, esso diceva, che avvertito da Giove in sogno gli aveva trovati nel Penetrale (cioè in un luogo sotterra e sacro), e che dugento anni innanzi v'erano stati posti da una vergine profetessa, come la sopraddetta. La sentenza dei quali versi era questa: Che un di il principe e signore del mondo aveva a nascere in Ispagna.

### Entratura al principato ed altri suoi fatti.

Postosi adunque a sedere nella sua residenza, mostrando di volere attendere alla liberazione degli schiavi e fattosi porre innanzi gran quantità d'immagini di coloro ch'erano stati condannati ed uccisi da Nerone, e fattosi ancora comparire innanzi un fanciullo nobile, il quale apposta aveva fatto venire dall'isola di Maiorica dove era stato confinato da esso Nerone, cominció a parlare piangendo e dolendosi dello stato e della condizione dei tempi ne' quali allora si ritrovavano. E salutato dallo esercito come imperadore, disse che era commissario del senato e del popolo romano. Appresso fatto serrare le botteghe e i traffichi e levare ognuno dalle faccende, dette l'arme alla plebe e fece un nuovo esercito di Spagnuoli e lo aggiunse all'esercito vecchio, il quale esercito era una legione e tre compagnie di soldati e due squadre di cavalli. Scelse ancora quelli ch'erano più valorosi e saggi e di più età, i quali avessero ad essere in luogo di senatori ed ai quali s'avessino a riferire, ogni volta che fusse stato di bisogno, le cose di maggior importanza. Fece ancora una scelta di giovani tra l'ordine di cavalieri, e volle che e'non lasciassino di portare come prima l'anello d'oro, ma gli chiamò. Evocati, tenendogli in cambio de' soldati a fare la guardia intorno alla sua camera. Mandò oltre a ciò per tutte le provincie a fare intendere a ciascuno in universale ed ancora in particolare, com'egli s'era fatto capo per aiutare la causa comune e che volessino unirsi con esso lui, e ciascuno, in quel modo ch'e' poteva, porger soccorso. Quasi in quel medesimo tempo, tra le munizioni d'una terra la quale egli avendo a fare guerra s'aveva eletta per seggio e luogo principale, fu trovato un anello antico, nella gemma del quale era scolpita la vittoria con un trofeo; ed ivi a poco surse una nave alessandrina per fortuna di mare in quel luogo carica d'arme, senza governatore e senza nocchiero e senza passaggiere alcuno. Per i quali segni ciascuno giudico che assolutamente la guerra che si pigliava fusse giusta e pia, avendo gli Iddii in favore. Ma in un subito tutte le cose andarono sottosopra, ed una delle ale dello esercito fece sforzo di abbandonarlo appressandosi egli allo esercito, parendo loro di avere mal fatto a lasciare Nerone, al quale avevano giurato fedeltà, e

con nuovo sagramento essersi obbligati a Galba, e vi fu gran fatica a mantenergli in fede. Oltre a ciò alcuni schiavi ch'egli aveva ricevuti da un liberto di Nerone, corrotti con premii e con doni, s'erano apparecchiati per ammazzarlo. E mentre ch'egli entrava per uno angiporto ne' bagni, furono per mandare ad effetto il disegno loro: ma e'si scopersono per lor medesimi, perciocche ragionando insieme e dicendo l'uno all'altro quella non essere buona occasione, furono interrogati che occasione era quella della quale essi parlavano, e così per via di tormenti confessarono ogni cosa.

#### Abbattimento del suo animo per la morte di Vindice.

Aggiunsesi a così fatti pericoli la morte di Vindice, per la quale oltre a modo sbattuto ed invilito e quasi del tutto abbandonatosi, manco poco ch'egli non si privasse della vita. Ma subito ch'egli intese per gli avvisi che di Roma sopraggiunsero, come Nerone era stato ucciso ed ognuno a lui aveva giurato fedeltà, deposto il nome di legato e commissario e vestito alla soldatesca, si fece chiamare Cesare, ed entro in cammino e si pose al collo a guisa di pendente un pugnale, il quale gli pendeva dinanzi al petto; nè mai lasciò tale abito, nè riprese la toga per insino a tanto che egli ebbe oppresso quelli che cercavano di fare innovazione: i quali erano in Roma Ninfidio Sabino prefetto del pretorio, ed in Germania Fonteio Capitone, ed in Africa Clodio Magro legato e commissario in quella provincia.

#### Della sua crudeltà ed avarizia.

Per tutto si era sparto come egli era crudele ed avaro; perciocchè avendo le città di Spagna e di Francia fatto qualche resistenza in accostarsi con lui e riconoscerlo per governatore e capo dello imperio, egli con imporre loro gravezze e tributi molto aspramente le aveva gastigate. E vi furono di quelle città ch'egli sfascio di mura e tolse la vita a'governatori di quelle ed a'figliuoli ed alle mogli loro. Dicevasi, quanto all'avarizia, ch'egli aveva fatto fondere una corona di oro, la quale i Taragonesi avevano tolta di un tempio antico di Giove ch'era nella loro città ed a lui l'avevano presentata, e comandato che tre once che al peso mancavano fussero riscosse. Accrebbesi questo nome di avaro e crudele come prima entrò in Roma; perciocchè costrinse la ciurma che Nerone aveva levata dal remo e gli aveva

fatti soldati a tornare nel primo stato; il che ricusando essi e domandando con grande istanza l'insegna dell'Aquila per abbottinarsi, non solamente ne guasto una gran parte cacciando tra loro i cavalli, ma ancora di ogni dieci ne fece ammazzare uno. Oltre a ciò licenziò una compagnia di Germani, la quale dagli altri Cesari era stata ordinata per guardia delle persone loro e per molte esperienze s'era trovata fedelissima. Egli adunque senza premii o privilegii o comodità alcuna, ne la rimando al paese suo, parendo a lui ch'ella avesse favorito Gneo Dolabella in quella innovazione di stato, per essersi addirizzata al giardino d'esso Dolabella. Dicevasi ancora (non so io già se con verità o pure falsamente e per burla) che avendo una volta il suo dispensiere apparecchiato un convito alquanto sontuoso e splendido, egli messe un gran sospiro; ma dipoi mostrandogli il dispensiere i conti, e parendogli che e'fusse stato diligente e rattenuto nello spendere, gli donò in premio un piattelletto di civaie; ed a Cano il quale era sonatore di flauti, per dilettarsi assai del suono di quello e piacergli maravigliosamente, messe mano al borsellino e gli donò cinque danari d'argento (cioè cinque giulii).

#### Venuta sua a Roma.

Onde la sua venuta non fu molto grata alla città: il che apparve nella prima festa che si fece; perciocchè recitandosi in una farsa, di quelle chiamate Atellane, quel verso che allora era notissimo, cioè: « Venizione col suo naso schiacciato vien di villa; » tutti quelli ch'eran presenti a vedere unitamente e d'accordo seguitarono di cantare il rimanente delle parole, e più volte si misero a ricantare il medesimo verso.

Le cose da lui fatte nei primi tempi del suo governo.

Acquistò con molto maggior favore ed autorità l'imperio che egli non l'amministrò. E quantunque ei desse molti saggi di egregio e valoroso principe, nondimeno le sue buone opere non erano tanto grate quanto quello ch'egli in contrario faceva, era odioso. Tre persone lo governavano e ne facevano quello ch'essi volevano; e perciocche sempre con esso lui insieme nel palazzo abitavano, nè mai dal fianco se gli partivano, erano universalmente chiamati i pedadoghi di Sergio. L'uno d'essi fu Tito Giunio, che in Ispagna era stato suo legato, la cui avarizia era smisurata. L'altro, Cornelio Lacone, il quale di assessore era divenuto

prefetto del pretorio, la cui arroganza e bestialità era intollerabile. Il terzo fu Icello suo liberto, che poco avanti era stato fatto cavaliere e si faceva cognominar Marziano; e già aveva ardire. d'addomandare quell'entrata che a' cavalieri si conveniva. Lasciossi adunque da costoro, i quali con diversa maniera di vizii bistrattavano e assassinavano ognuno, governare di sorte, e talmente si dette loro in preda, che non mai quasi si vedeva stare in proposito, ora dimostrandosi troppo rigido e rattenuto, ora più freddo e negligente che non si conveniva a persona che avesse meritato di essere eletto principe e fusse di quella età. Egli primieramente condanno alcuni cittadini tra dell'ordine dei cavalieri e de'senatori, senza pure avere inteso le loro ragioni e solo per un poco di sospezione ch'egli ebbe di loro. Usò molto di rado di fare cittadini romani. L'abilità ed il privilegio che si concedeva a quelli che avevano tre figliuoli, non la concede se non a uno ovvero due al più; ne ancora a questi la concedette per sempre, ma per insino a un certo tempo determinato. Pregandolo i giudici che per manco fastidio concedesse ancor loro, oltre alle cinque decurie ch'essi avevano, la sesta, non solamente non la volle loro concedere, ma tolse loro il privilegio che da Claudio era stato lor conceduto; cioè che nel principio dell'anno e nel tempo della invernata e' non fussero obbligati a raunarsi.

## Perseguita i creati di Nerone.

Stimavasi ancora che fusse per non volere che gli uffizii e magistrati, che a senatori e cavalieri appartenevano, potessino durare più che due anni; e che e' non volesse da quivi innanzi concedergli se non a quegli che gli ricusavano e che di mala voglia e forzatamente gli accettavano. Ordinò che cinquanta cavalieri avessero la cura di farsi rendere indietro tutto ciò che Nerone aveva donato a diverse persone con lasciarne lor solamente la decima parte: e che avendo questi tali venduto o paramenti di scena, o altre cose simili di quelle che gli erano state donate, i comperatori fussero tenuti a restituirle ogni volta che i venditori, avendosi consumato i danari, non avessero avuto il modo a pagare. E dall'altra banda permesse a' suoi compagni e liberti di vendere e donare per favore tutto quello che a loro piaceva, come i tributi, l'esenzioni, punire i non colpevoli e non punire quelli che avevano errato. Oltre a ciò addimandando il opolo romano che Aloto e Tigillino, due dei più tristi e sciagu rati satelliti di Nerone, fussero puniti, non solamente gli lasciò andare salvi, ma concedette ad Aloto una bellissima procurazione, e per conto di Tigillino mando un bando, nel quale egli riprese il popolo come rigido e crudele.

Ribellion degli eserciti della Germania contro di lui.

Per queste cose adunque venuto in odio a tutti universalmente dal minimo al grande; sopra ad ogni altra cosa si concitò contro gli animi de' soldati; perciocche avendogli fatti giurar in suo nome, non essendo egli presente ed avendo promesso di fare a loro un donativo maggiore del solitó, non lo aveva loro attenuato, anzi si era lasciato uscir di bocca ch'era uso ad eleggere. i soldati e non comperargli: per le quali parole inaspri gli animi di tutti gli eserciti che fuori si ritrovavano e quelli de' soldati pretoriani. Mosso ancora a paura e sdegno rimovendogli a poco a poco, ed avendone già licenziato la maggior parte di quelli che gli erano a sospetto ed erano amici di Ninfidio. Ma sopra tutti gli altri, l'esercito ch'era nella Germania superiore, non poteva stare alle mosse gridando di esser defraudato de' premii che si convenivano alle fatiche loro per essersi portati valorosamente contro ai Galli e contro a Vindice. Avendo adunque cominciato a rompere l'ubbidienza nelle calende di gennaio, dissono, che non si volevano con sagramento obbligare se non in nome del senato; e subitamente mandarono ambasciadori a' soldati pretoriani che esponessino, come a loro non piaceva lo imperadore che era stato eletto in Ispagna, e vedessino ch'e' se ne eleggesse un altro il quale fusse approvato da tutti gli eserciti.

#### Adottazione di Pisone.

Il che subito che a Galba fu fatto intendere, pensandosi che il senato non tanto lo avesse in odio per essere lui vecchio, quanto per non avere figliuoli, a un tempo tra quelli che lo salutavano chiamò a se Pisone Frugi, gievane nobile e valoroso; del quale egli per lo addietro sempre aveva fatto grande stima e connumerato tra i suoi eredi e fattolo ancora partecipe del suo nome. Chiamandolo adunque figliuolo, lo condusse alla presenza dei soldati, e fece loro una orazione e lo adotto per suo figliuolo; nella quale orazione egli non fece menzione alcuna del donativo: onde e' dette più facile occasione di mandare ad effetto i suoi disegni a Marco Silvio Ottone sei giorni dopo tale adozione.

Presagii che denunziarono la di lui infelice morte.

Molti segni prodigiosi e grandi avéva sempre veduto, i quali continuamente insino da principio gli pronosticarono quanto gli avvenne: e primieramente quando e' veniva inverso Roma, essendogli in ciascuna terra dalla destra e dalla sinistra uccise le vittime, un toro spaventato dal colpo della scure ruppe i legami ed assalto il suo carro, e co' piè dinanzi alzatosi, lo sparse tutto di sangue. E quando egli scese del carro, uno di quelli che avevano lo spiedo, nel volere spingere indietro la moltitudine e fare largo, fu per ferire lui con quell'arme in aste. Nell'entrare ancora in Roma, vicino al palazzo si sentì un tremuoto con un certo suono simile ad un mugghiare: ma i segni che appresso racconteremo furono alquanto più manifesti. Aveva Galba tra le cóse sue più preziose elettosi una collana da tenere al collo tutta ripiena di gemme e di pietre preziose, la quale voleva presentare alla sua Fortuna che in Tuscoli aveva; ma subitamente mutato di proposito, come se un tal dono si convenisse a persona più degna e di maggiore qualità, ne fece un presente alla Venere ch'era in Campidoglio. E la notte vegnente gli parve in sogno che la Fortuna gli apparisse rammaricandosi di esserestata defraudata del dono ch'egli per lei aveva disegnato, e lo minacciasse di torgli ancora ella quelle cose ch'essa gli aveva date. Onde spaventato, subitamente nel farsi giorno corse con fretta a Tuscoli, avendo mandato innanzi a dare ordine ch'e' si apparecchiasse il sacrifizio per purgare e torre via la malignità. che nel predetto sogno si conteneva; egli non vi ritrovò alcuna cosa salvo che alquante faville quasi spente quivi in sull'altare, accanto alle quali era un vecchio vestito a negro, che in un catino di vetro teneva un poco d'incenso e dentro ad un calice pur di vetro un poco di vino. Fu ancora osservato che nelle calende di gennaio, mentre ch'egli sacrificava, gli era cascata la corona di testa; e nel prendere gli auspizii gli erano volati via i polli; e nel giorno ch'egli adotto Pisone, volendo parlare a' soldati, la seggiola che in campo si usava secondo il costume, non gli era stata posta nel tribunale, avendoselo dimenticato i ministri; e nel senato la seggiola trionfale e curule gli era stata acconcia al contrario.

Della sua morte e ammazzamento.

Prima che fusse ucciso gli fu detto la mattina, mentre ch'ei sacrificava, dallo aruspice, che s'avesse cura da un pericolo che gli soprastava e che i suoi percussori non molto erano lontani: e quindi a poco intese come Ottone aveva occupati gli alloggiamenti, e confortandolo la maggior parte di coloro che gli erano lattorno che verso quelli che si addirizzasse, perciocchè e' poeva ancora colla sua autorità e presenza rimediare e giovare ssai: egli nondimeno si dispose di non fare altro se non fermarsi pve egli era, e quivi fortificandosi co' soldati delle legioni, i rali in gran numero e da diverse bande venivano a trovarlo. are a vedere quello che seguiva. Messesi nondimeno indosso a camicia di maglia, dicendo tuttavia, che poco era per gioargli contra a tante punte. Appresso essendosi cavati fuora certi vni rumori dai congiurati, che in prova gli avevano seminati tra li moltitudine per farlo comparire in pubblico, ed affermandosi che la cosa era fermata, che i tumultuanti erano stati oppressi. e che gli altri venivano per rallegrarsi con esso seco ed essere presti ed apparecchiati a tutti i suoi comundì; per farsi loro incontro usci fuora con tanta confidenza, che un certo sodato, il quale si vantava d'aver ucciso Ottone, rispose: Chi te l'ha fatto fare? ed andò oltre insino in piazza. Quivi i cavalieri che avevano commessione di ucciderlo, avendo fatto una scorreria coi cavalli e fatto discostare i borghigiani e i contadini, che ivi erano in gran numero, e fermatisi a rincontro di lui di lontano e stati alquanto sopra di loro, di nuovo appresso si messono a corsa: e da' suoi abbandonato lo tagliarono a pezzi.

Cosa facesse al tempo della sua morte, e del funerale.

Sono alcuni che scrivono che al primo tumulto e' gridò: Che volete voi fare, compagni e soldati miei? io sono vostro e voi siate miei. E dicono ancora che e' promesse loro un donativo. La maggior parte degli scrittori affermano che e' porse loro la gola per se medesimo, e gli confortò che attendessero a mandare ad effetto quanto avevano disegnate, e lo ferissero poi che così a loro pareva. Pare oltremodo maraviglioso, che niuno di coloro ch'erano presenti, facesse segno alcuno di muoversi in soccorso dell'imperatore; e tutti quelli che furono mandati a chiamare, dispregiarono il messo, eccetto che i Germani. Costoro, per essere stati frescamente beneficati da Galba, perciocche sendo infermi

e deboli, a suo potere aveva dato loro aiuto, vennero via volando in suo soccorso; ma uscendo fuori di strada, tardi arrivarono per non sapere la via: e così Galba, avanti che e' giugnessero. fu scannato vicino al lago di Curzio. E lasciato quivi in terra. così vestito come egli era, insino a che un saccomanno, tornando da fare erba, gittando in terra il fastello, gli tagliò il capo; e per non lo poter pigliare pe' capegli, essendo calvo, se lo nascose in grembo; di poi cacciatogli il dito grosso in bocca lo porto ad Ottone, il quale lo dette in preda a' saccomanni e famigli del campo, ed egli lo ficcarono in un'asta. E non senza scherno lo portarono intorno agli alloggiamenti, gridando ad ogni poco: O Galba ingordo, goditi della tua età, mossi a dirgli le predette parole, perciocche pochi giorni innanzi si era divulgato che, lo dandogli uno il suo bel viso come fresco ancora e colorito, esse in greco gli aveva risposto: Io mi sente ancora gagliardo e prospero. Fu comperato il suo capo da un liberto di Patrebio Nero niano cento ducati, il quale lo gittò in quel luogo dove pe comandamento di Galba era stato giustiziato il sue padrone Finalmente Argio, suo dispensatore, seppelli questo e tutto il rimanente del tronco ne' suoi orti particolari della via Aurelia.

## Della statura del corpo e de' suoi membri.

Fu di statura ragionevole, calvo di testa, con gli occhi azzurri, col naso aquilino, con le mani e co' piedi, per cagione della gotta, distortissimi; tale che e' non poteva sopportare la scarpetta, ne rivoltare o tenere in mano libri per alcun modo. Bragli, oltre a ciò, dal fianco destro cresciuto la carne in modo e tanto gli ciondolava in fuora, che durava gran fatica, cignendosi con una fascia, a mandarla in sè e ristrignerla.

Del suo mangiare, bere e della sua lussuria.

Dicono, che e' fu di grandissimo pasto, e che nel tempo della invernata usava di far colazione ancora innanzi giorno, e che quando e' cenava, per vedersi intorno grande abbondanza di cose da mangiare, voleva che tutte le reliquie del convito gli fossero ammontate innanzi insino sopra alle mani e sparte ai piedi di coloro, che stavano quivi ritti a servirio. Quanto alla libidine fu più inclinato a' maschi che alle femmine: e non gli voleva se non grandi e sopraffatti. Dicevano che in Ispegna, Gaio Vitellio, tra' suoi vecchi stalloni, avendolo avvisato della

morte di Nerone, fu da lui strettissimamente abbracciato e baciato, ne solamente gli basto questo ch'egli ancora lo prego che spacciatamente si facesse una pelatura e si ritirasse con lui in un luogo appartato e segreto.

Tempo che durò il di lui imperio, e della sùa età.

Fu morto di settantatre anni: ed essendo stato sette mesi imperadore, il senato, come prima gli fu lecito, ordinò che gli fusse fatto una statua e posta sopra a una colonna rostrata in quella parte della piazza dove e' fu tagliato a pezzi: ma Vespasiano annullò tal deliberazione, avendo opinione che Galba, insin di Spagna, avesse ascosamente mandato in Giudea uomini per ammazzarlo.

## LA VITA ED I FATTI

# OTTONE SILVIO

OTTAVO IMPERATOR ROWANO

#### Degli antenati d'Ottone.

Gli antichi di Ottone nacquero in Ferentino, famiglia antica ed onorata, e delle principali di Toscana. Il suo avolo Marco Silvio Ottone fu per padre figliuolo di un cavaliere romano, e la madre sua fu di bassa condizione; nè era ben certo se ella era nata di persona libera, cioè che non fusse schiava. Costui col favore di Livia Augusta, in casa di cui si era allevato e cresciuto, fu fatto senatore e non ascese se non al grado di pretore. Il padre suo, chiamato Lucio Ottone, fu nobile ancora per istirpe materna e per molte grandi ed onorate parentele; e fu tanto amato da Tiberio e tanto simile a lui di volto e di fattezze, che molti credevano che e' fusse suo figliuolo. Egli in Roma-amministrò con grandissima severità i magistrati di quella, e simigliantemente il proconsolato dell'Africa ed alcuni governi di eserciti che gli furono dati per lo strasordinario. Ebbe ancora ardire di far tagliare la testa ad alcuni soldati dello esercito che era nella Schiavonia, i quali nel tumulto che aveva eccitato Camillo, pentendosi di essersi abbottinati, avevano ammazzato i loro governatori, e propostigli come capi e autori di essa ribellione contro a Claudio. E ciò fece fare in presenza sua dinanzi al cospetto di tutto lo esercito; non ostante che egli sapesse che Claudio per tal fatto aveva alzati que' tali a maggior grado e dignità. Per la quale opera, siccome egli si accrebbe di gloria, così venne a scemare di favore appresso di Claudio; tuttavia con prestezza se lo racquisto, per avere scoperto un tradimento

di un cavalier romano contro a esso Claudio, che mediante i suoi servi aveva trovato come e' procacciava di ammazzarlo. Onde il senato con onore insolito e rarissimo gli pose una statua sul Monte Palatino, e Claudie lo fece dell'ordine de' patrizii, e con parole magnifiche lodandolo, disse di lui ancora segnalatamente le parole infrascritte: Uomo, del quale io certamente desidero che i miei figliuoli non siano migliori. Ebbe due figliuoli di Albia Terenzia, donna molto splendida e nobile, cioè Lucio Tiziano, ed il minore cognominato Marco; ebbe ancora una figliuola, la quale non sendo da marito, diede per moglie a Druso figliuolo di Germanico.

#### Nascita di Ottone e sua adolescenza.

Ottone imperadore nacque a' xxvIII di aprile, essendo consoli Camillo Arunzio e Domizio Enobarbo. Costui ne primi anni della sua giovinezza fu tanto prodigo, (1) impronto e presuntuoso che il padre ad ogni poco gli aveva a dir villania e batterlo: dicevasi ancora che egli era solito di andare la notte attorno per la città, e chiunque ei riscontrava che potesse manco di lui o che fusse ubbriaco, distendendo la cappa in terra, ve lo poneva sopra e lo faceva sbalzare in aria. Dopo la morte del padre si dette a corteggiare Aulica Libertina, ch'era molto favorita di Nerone. E per mostrare più di averla in riverenza fece ancor sembiante di esserne innamorato, con tutto che ella fusse già vecchia e decrepita; mediante la quale egli s'introdusse a Nerone e divenne suo familiare: e fu agevolmente da quello anteposto a tutti gli altri suoi amici, per la conformità de' costumi e (come alcuni scrivono) per la disonesta pratica che e' tenevano l'uno con l'altro. Onde e' fu in tanta autorità nella Repubblica, che prima ch'egli avesse ottenuto di far liberare un senatore, il quale era stato condannato per aver dato mal conto de' danari e robe da lui maneggiate del pubblico, lo fece comparire in senato e ringraziare i senatori come se già lo avessero liberato; avendo prima pattuito col detto senatore che e' gli desse una buona mancia.

(1) Impronto, lo stesso che insolente.

#### La sua amicizia con Nerone.

Era partecipe di tutti i disegni e secreti di Nerone; e il di, nel quale Nerone aveva ordinato di ammazzare la madre, fece una bellissima cena all'uno ed all'altro per ter via ogni sospezione che ne fusse potuta nascere. Tenne oltre a ciò in casa come sua moglie Poppea Sabina, amica di Nerone la quale esso Nerone aveva levata al marito ed a lui datala in custodia: nè solamente ebbe a far con quella disonestamente, ma se ne innamerò di maniera che e' non poteva sopportare che Nerone gli fusse rivale. E si crede che egli non solamente ne rimandasse coloro che gli erano stati mandati a casa per rimenarnela. ma che e' serrasse ancora una volta l'uscio in sul viso a Nerone: il quale ritto dinanzi alla porta pregando e minacciando indarno si stava aspettando che gli fusse aperto, e addimandava che esso gli rendesse colei che da lui gli era stata data in serbo. Per questa cagione adunque si disfece quel matrimonio, e fu mandato Ottone in Lusitania, sotto spezie di legazione; il che a Nerone parve abbastanza, per non divolgare col punirlo più aspramente tutta quella cantafavola, la quale nondimeno fu manifesta per il distico infrascritto: Volete voi sapere perchè Ottone, sotto nome d'essere mandato governatore, è sbandito di Roma? perchè egli aveva cominciato a essere adultero della sua moglie. Governo quella provincia, essendo stato questore per dieci anni, con grandissima modestia e con singolare astinenza.

## Le sue speranze di aver a regnare.

Finalmente come egli vide il bello e l'occasione di vendicarsi, fu de' primi a risentirsi, accostandosi a Galba. E nel medesimo istante entrò ancora esso in speranza non piccola d'avere a ottenere il principato, si per la condizione de' tempi, si ancora molto più per quello che gli affermava Seleuco Matematico: il quale avendogli già promesso e predetto che e' sopravviverebbe a Nerone, allora spontaneamente e fuori di opinione era venuto a trovarlo, con predirgli ch'egli ancora in breve tempo era per essore fatto imperadore: onde e' non lasciava indietro a fare cosa alcuna, usando ogni uffizio e sottomettendosi a ognuno con dichiararsi ed andar loro dattorno: e sempre ch'egli andava a cena coll'imperadore, dava per ciascuno una certa quantità di scudi a coloro che facevano la guardia. Nè per questo mancava di non si guadagnare gli altri soldati, chi per una via e chi per un'al-

tra. Oltre a ciò essendo un'altra volta chiamato per arbitro da un certo che litigava co' suoi vicini de' confini, egli comperò tutto quel campo de' confini del quale si disputava e ne fece liberamente un presente a quel tale, che l'aveva chiamato per arbitro: talmente che niuno appena si ritrovava che non lo giudicasse e non l'andasse predicando degno di succedere nell'imperio.

#### Gli fallisce la speranza di esser adottato da Gàlba.

Aveva avuto speranza d'essere adottato da Galba; il che era stato aspettando di giorno in giorno. Ma poi ch'e' vide come Pisone gli era stato anteposto, mancato di quella speranza, si volto alla forza, mosso non solamente dall'ambizione e passione dell'animo, ma ancora dalla grandezza del debito ch'egli aveva. E senza ascondersi, palesemente diceva che non poteva reggere nè mantenersi per modo alcuno se e' non era fatto principe. E che stimava tanto il cadere in battaglia superato da' nimici, quanto il cadere in piazza oppresso dai creditori. Servissi per dar principio a quella impresa di venticinque mila scudi ch'egli aveva cavati da un servidore di Galba per avergli fatto ottenere la dispensa. E primieramente fu dato il carico di uccidere Galba a cinque spiculatori; appresso a dieci altri, avendone i cinque eletti due per ciascuno; a' quali fu dato per ciascuno alla mano dugento cinquanta scudi, e cinquecento ne furono loro promessi. Questi appresso sollevarono gli animi degli altri, i quali non furono però molto gran numero, perciocche e' stimavano assolutamente che in sul fatto molti avessero a concorrere in soccorso di esso Ottone.

## Suo ascendimento al principato.

Aveva disegnato, subito dopo la adozione, di occupare gli alloggiamenti e di assaltare Galba nel palazzo mentre che egli cenava: ma non mando ad effetto questo suo proponimento, avendo avuto riguardo a quella compagnia di soldati che allora faceva la guardia, per non le aggiugnere carico sopra carico conciofussecosache i medesimi fussero stati in guardia, quando e' fu ucciso Caligola e quando ancora Nerone era stato abbandonato. Fu oltre a ciò cagione di farlo indugiare qualche giorno più Seleuco sopradetto; con dirgli, che secondo il corso dei pianeti il tempo non era ancora accomodato a mettere mano

quella impresa. Convenutosi adunque della giornata con quelli che erano consapevoli de' suoi disegni, disse loro, che lo aspettassino in piazza dal tempio di Saturno al miglio d'oro. E la mattina salutò Galba, e come ancora era solito, lo abbracció e baciò. Fu ancora presente quando egli sacrificava, ed udi tutto ciò che dallo aruspice gli fu predetto della sua morte. Appresso dicendogli un suo liberto, che gli architettori erano compariti, che così era rimasto d'accordo per segno si dicesse, si partì da Galba mostrando d'andare a vedere una casa per comperarla: e dalla banda di dietro del palazzo usci via, e rappresentossi al luogo da lui e da' suoi determinato. Altri dicono, che finse di aver la febbre e che e' fece intendere a quelli ch'erano più vicini, che essendo malato, appresso degli altri lo scusassero, i quali di lui cercavano. E così ascosamente in quel punto si fe' portare agli alloggiamenti de' soldati, sopra una seggiola da donna. E non potendo quelli che lo portavano reggere più al peso, scese in terra e cominciò a correre; appresso si fermò a rimettersi una scarpetta che gli era uscita insino a che e' fu ripreso di nuovo (1). È dalla compagnia che era con lui, senza mettere tempo in mezzo, fu salutato imperadore. E tra le grida che facevano le genti rallegrandosi, e tra le spade sfoderate pervenne alla testa dell'esercito: e tutti quelli che riscontrava si accostavano a lui non altrimenti che fussero stati partecipi e consapevoli di quella impresa. Ouivi dato la commessione a coloro che e' voleva che ammazzassino Galba e Pisone, gli mandò via, e per conciliarsi gli animi de' soldati col far loro grandi offerte e promesse, disse nel parlamento, che e fece loro per molte riprese, che quel solo era per riserbarsi per sè che da loro gli fusse per essere concesso.

Cose da lui fatte nel principio del suo imperio.

Appresso essendo gia consumato una gran parte del giorno, entrato in senato, fece una breve orazione; e quasi come rapito dal popolo e costretto per forza a pigliare il governo, e come s'egli lo dovesse amministare, di comune consenso di ciascuno e al loro arbitrio. Ed oltre agli altri accarezzamenti di coloro che seco si rallegravano e lo adulavano, fu ancora dalla infima plebe chiamato Nerone; ne fece segno alcuno di non volere essere chia-

<sup>(1)</sup> Ripreso di nuovo deve intendersi, che i suoi partigiani se lo posero in collo per condurlo allo esercito.

mato in quel modo; anzi, secondo che alcuni hanno scritto tra le prime bolle che egli spedì, ed epistole che egli scrisse ad alcuni governatori delle provincie, soscrivendosi aggiunse al nome proprio il cognome di Nerone. Certo è una volta che e' permesse. che le immagini e statue di quello fussero riposte ne' luoghi loro. e rende ai procuratori e liberti suoi i medesimi uffizii. E i primi danari che egli per sua soscrizione, come imperadore, ordino che fussero pagati, furono un milione e dugento cinquanta mila scudi, per fornire la casa aurea cominciata da esso Nerone. Dicesi che la notte medesima che seguitò dopo l'uccisione di Galba, spaventato in sogno, messe grandissime strida e sospiri e fu ritrovato da quelli che là corsero, giacere in terra a piè del letto; e che e'tento con molti sacrifizii e purgamenti di placare l'anima di Galba e rendersela propizia e favorevole, dalla quale gli era parso d'essere stato gittato a terra e discacciato dell'imperio; e che il giorno appresso nel prendere gli augurii, essendo venuta una gran tempesta, egli gravemente sdrucciolo; e che 'a ogni poco usò di dirsi così fra i denti in greco: Che ho io a fare con sì grandi (1) tafani?

#### Ribellion dell'esercito della Germania contra di lui.

Quasi nel medesimo tempo i soldati ch'erano in Germania. giurarono fedeltà a Vitellio; il che come egli ebbe inteso, ordinò che il senato mandasse ambasciadori, i quali avvisassero lo imperadore già essere eletto e gli persuadessero alla quiete e concordia universale. E nondimeno dall'altra banda per messi e per lettere, si offerse a Vitellio per compagno nello imperio e per suo genero. Ma di già essendo la guerra scoperta, appropinquandosi i capi e le genti che Vitellio aveva mandate innanzi, conobbe per isperienza l'animo e fede de'soldati pretoriani verso di sè, quasi con la rovina dell'ordine senatorio. Erano rimasti d'accordo di armare le galee e metterle in ordine; e traendosi l'arme degli alloggiamenti di notte, vi furono alcuni che insospettirono, e dubitando di qualche tradimento contro all'imperadore, levarono il romore e subitamente senza capo o guida alcuna corsero in palazzo, con grande istanza addimandando i senatori per ammazzargli. E ributtando i tribuni che cercavano di far loro resistenza, ed alcuni ammazzatine, così sanguinosi



<sup>(1)</sup> Pare che Ottone prendesse mal augurio dall'esser dai tafani stati sturbati i sacrifizii.

<sup>22.</sup> Svetonio. Vite dei Cesari,

come egli erano, ricercando pure dello imperadore dove e' fusse. si spinsono oltre per fino dentro alla sala, ne mai si quietarono insino a tanto che e' non l'ebbero veduto. Questa impresa contro a Vitellio, fu da lui cominciata molto pigramente e con grande confusione e senza cura alcuna di religione o di altro: conciossiachè essendo in quel tempo tratti fuori gli scudi chiamati Ancili. e portandogli attorno i sacerdoti di Marte, nè avendogli ancora riposti, egli messe mano alla impresa: il che anticamente era tenuta cosa infelice e di malo augurio. Era oltre a ciò il giorno che i sacerdoti della madre degli Iddii cominciavano a piangere e lamentarsi: senza che, oltre le predette cose, nel sacrificare ancora si videro gli auspizii totalmente contrarii: perciocche nello uccider gli animali, per sacrificare al padre Dite, il sacrifizio andò bene ed a perfezione. E quando in tal sacrifizio le interiora degli animali son contrarie, è tenuto per miglior segno. Oltre a questo nel trar fuora le genti, su ritardato dallo allagamento del Tevere, ed ancora venti miglia lontano di Roma trovò la via attraversata e guasta dalla rovina di alcuni edifizii,

## Combattimento e zuffa con i capitani di Vitellio.

E come che a niuno fusse dubbio, che per lui si faceva il mandare la guerra in lungo, con ciò fusse che le avversario avesse carestia di vettovaglie e fusse noiato dalla strettezza de' luoghi. ne'quali con l'esercito si ritrovava, egli tuttavia si dispose di venire spacciatamente alle mani; o che non potesse più sopportare di stare con quella ansietà d'animo, sperando innanzi alla venuta di Vitellio poter fare assai danno allo esercito nimico: ovvero non potendo resistere allo ardore de' suoi soldati che addimandavano di combattere, Non si ritrovo la persona sua nella predetta zuffa, ma si fermò a Bersello e tre volte venne alle mani co'nemici; ma furono piccole scaramucce, una vicino all'Alpe, l'altra intorno a Piacenza e la terza dal tempio di Castore, che così ha nome quel luogo, e fu in tutte tre superiore. Ma nell'ultima giornata, la quale fu grandissima, vicino a Bebriaco, fu da' nimici con inganno superato; perciocchè avendogli dato intenzione di volere accordarsi con lui, vennero seco a parlamento, ed avendo quasi tratti fuora tutti i suoi soldati, nel capitolare e convenire insieme, gli fu di mestiero in un subito ed alla sprovveduta, trattandosi dell'accordo, venire all'armi. Ed in quello instante gli venne capriccio di ammazzarsi; al che lo mosse (come molti stimano e non senza ragione) più una certa modestia e rispetto,

ch'egli ebbe allo esercito suo, non volendo col pericolo di tanti nomini da bene acquistarsi quello imperio ed assicurarsene, che per disperazione alcuna o diffidenza de' suoi soldati; perciocche le genti ch'egli aveva ritenute in sua compagnia erano tutte in essere senza offesa alcuna, le quali aveva riserbate, acciocche se nel primo affronto le cose andavano male, egli se ne fusse potuto servire per combattere, se e' poteva, prosperamente, la seconda volta, tanto che e' ne sopraggiugnessero dell'altre in suo aiuto, di quelli eserciti ch'erano nella Schiavonia, nell'Ungheria e nella Mesia. Nè essendo oltre a questo i vinti di maniera sbattutì, che e' non fussero stati bastanti per sottentrare spontaneamente a qualunque pericolo e vendicarsi dell'offesa e vergogna ricevuta.

#### Quanto avesse in odio le guerre civili.

Ritrovossì in questo fatto d'arme il mio padre Svetonio Lene, tribuno della terza decima legione, il quale fu fatto senatore da Augusto; egli poco addietro era solito spesso di riferire che Ottone, quando era ancor privato, sempre ebbe in odio le guerre civili, e molto le detestava e biasimava; talmente che raccontando un certo, mentre che si cenava, della fine che ferono Cassio e Bruto, egli tutto si raccapricciò; nè sarebbe venuto alle mani con Galba, se egli non avesse avuto ferma credenza che la cosa senza guerra si fusse potuta terminare. E ch'egli allora si mosse a dispregiare il vivere, per quello che e'vide di un suo caporale, il quale dando avviso della rotta ricevuta. nè potendo farlo credere a persona, essendo ora ripreso come bugiardo, ora come pauroso, quasi come se si fusse fuggito dalla battaglia, si lasciò dinanzi a' suoi andare sopra alla spada. E diceva il padre mio che Ottone, veduto questo, grido che non era per mettere più a pericolo tali uomini, e che si bene si erano portati inverso di lui. Confortato adunque il fratello ed il nipote figliuolo del suo fratello e tutti i suoi amici, ad uno ad uno, che ciascuno di loro, secondo che e'poteva, provedesse a se medesimo, ed avendogli tutti abbracciati e baciati, gli licenzio. Ed andatosene al segreto, scrisse due fogli alla sorella, per racconsolarla: e così ancora a Messalina di Nerone, la quale aveya disegnato di tor per moglie, raccomandando le sue ceneri e pregandola ch'ella di lui si ricordasse. Arse appresso tutte l'altre sue lettere, acciocche niuno mediante quelle fusse incolpato o incorresse in qualche pericolo appresso di Vitellio. Distribui

ancora fra'suoi amici e domestici tutti i danari e facoltà ch'egli allora si trovava in essere.

#### Sua morte e funerale.

Essendosi in cotal guisa preparato ed avendo l'animo intento alla morte, nacque per l'indugio, che egli ancor faceva, tumulto. e garbuglio tra i soldati; perciocche quelli, che cominciavano a partirsi ed andarsene, erano ripresi e sostenuti come fuggitivi; di che come egli si accorse, disse; aggiugniamo anche alla vita questa notte: e con altrettante parole vietò il far violenza ad alcuno, ed insino al tardi tenendo l'uscio della camera aperto, fece copia ed abilità di sè a chiunque lo volle andare a trovare. Dopo queste cose bebbe un poco di acqua fresca, per ispegnere la sete ch'egli aveva; e così prese due pugnali e cercato diligentemente la punta dell'uno e dell'altro, e postosi l'uno sotto il capezzale con gli usci aperti della camera, s'andò a riposare e fece un grandissimo sonno: e finalmente svegliatosi sul far del giorno, si feri sotto la poppa manca. Ed a quelli che corsero al primo gemito, ora celando ora scoprendo la piaga, passò di questa vita: e fu sotterrato incontanente, come egli aveva comandato, vicino a Veliterno, di età di trent'otto anni, essendo stato nello imperio novantacinque di.

## Statura e governo del suo corpo.

All'animo grande d'Ottone non si confece punto la statura, ne la foggia del vestire: perciocche e' dicono, lui essere stato di statura piccola e male in piedi, e calvo e delicato e pulito. quasi a guisa di donna, col corpo spelato, con una zazzeretta riposta, per avere i capelli radi, la quale egli aveva adattata e commessa in modo che niuno se ne accorgeva. Era oltre a ciò consueto di radersi ogni giorno la faccia e stropicciarsela col pane bagnato; e ció aveva cominciato a fare, insino quando cominciò a metter la barba, per non la metter mai. Dicono ancora, lui palesemente spesse volte aver celebrato i sacrifizi della dea Iside in veste lina e religiosa. Onde io mi penso, esser nato, che la morte sua, non punto dicevole alla vita, fu tenuta cosa assai maravigliosa. Molti de' soldati, ch'erano presenti, con grandissimo pianto baciando le mani ed i piedi di lui che così giaceva, lo celebravano come uomo fortissimo, ed unico e raro imveradore. E subito nel medesimo luogo, non molto lontano dove il corpo s'era abbruciato, ammazzarono se medesimo; molti ancora di quegli ch'erano assenti, ricevuto lo avviso, pel dolore vennero all'armi l'uno con l'altro insino allo ammazzarsi. Finalmente una gran parte degli uomini che in vita gravissimamente lo avevano maledetto e biasimato, morto grandissimamente lo lodarono; tanto che nel volgo si sparse ancora una voce che Galba da lui era stato ucciso, non tanto per cagione di signoreggiare, quanto di restituire la liberta alla romana Repubblica.

## LA VITA ED I FATTI

## AULO VITELLIO

NONO IMPERATOR ROMANO

Dell'origine della casata de' Vitelli.

La origine de' Vitellii alcuni hanno descritta in un modo, alcuni altri in un altre; e nel vero sen molti discordanti intra loro: perciocche questi dicono, quella essere stata antica e nobile, quegli oscura a nuova, anzi di persone vili e meccaniche; il che io mi persuaderei che nascesse dagli adulatori e malevoli dello imperadore Vitellio, se gli scrittori alquanto innanzi a Vitellio non fussero stati, parlando di esso, contrarii l'uno a l'altro. Trovasi un'operetta del divo Augusto, indirizzata a Quinto Vitellio questore, nella quale si contiene, i Vitelli esser discesi da Fauno re degli Aborigini e da Vitellia che in quei luoghi come cosa divina era adorata: e che loro anticamente signoreggiarono tutto il paese latino; e che i discendenti che di questi restarono, di Sabini diventarono Romani e furono accettati nel numero de' patrizii; e che per testimonianza della antichità di tal famiglia, gran tempo era durata e durava ancora la via detta Vitellia: la quale dal monte Ianiculo (cioè Montorio) si distendeva insino al mare. Ed oltre a questo, ancora essere in piedi una colonia del medesimo nome, porciocche i Vitellii già si erano offerti, di pigliare la protezione di quella e difenderla con le lor genti proprie dagli Equicoli; e che appresso in processo di tempo, quando e'si mando il soccorso in Puglia contro a'Sanniti, alcuni de' Vitellii si fermarono a Nocera, e di quivi a gran tempo tornarono di nuovo in Roma e furono accettati nel numero de'senatori.

Del padre e madre di Vitellio, e della sua fanciullezza.

Dall'altra banda sono alcuni, che hanno scritto, che il primo che diede principio a cotal famiglia, fu libertino: e Cassio Severo è certi altri ancora scrivono, quel tale essere stato ciabattino, il cui figliuolo mediante quell'arte di cucire e rattacconare, venuto in grande abbondanza di danari, ebbe per moglie una plebea figliuola di un certo Antioco, il quale era fornaio ovvero prestava i forni a prezzo; della quale ebbe un figliuolo che divenne cavalier romano. Ora noi abbiamo raccontato le opinioni contrarie degli scrittori, acciocche ognuno si apprenda a quella che più gli piace. Questo una volta è certo che Vitellio della casata di Nocera, o che sia disceso di quella antica stirpe de'Vitellii oppure che i suoi antichi fussero persone ignobili e vili, fu cavalier romano e procuratore delle cose di Augusto. Costui lasciò quattro figliuoli tutti chiamati Vitellii, variando solamente ne' soprannomi; perciocchè uno fu chiamato Aulo, l'altro Quinto, il terzo Publio ed il quarto Lucio. Aulo morì consolo, il quale magistrato gli fu dato in compagnia di Domizio padre di Nerone, e venne in credito e riputazione per la sua eloquenza; e gli dette mal nome lo essere magnifico e splendido negli apparecchi delle cene. Quinto, il secondo, non fu nè dell'ordine de' cacalieri, nè di quello de' patrizii: perciocchè Tiberio volle che ei fussero ammoniti e cavati del numero de' senatori tutti quegli che non erano sufficienti, ne atti a quel governo, tra'quali egli venne a essere uno. Publio, il terzo, il quale andò in compagnia di Germanico in Asia, accusò e fece condannare Gneo Pisone, nemico ed ucciditore di esso Germanico. Appresso essendo pretore, fu pigliato come consapevole e compagno di Seiano, e dato in custodia al fratello, dove egli si taglio le vene con uno scarpello da librai; e non tanto perche egli si pentisse d'essersi voluto uccidere, quanto a preghiera de'suoi con permissione dello imperadore si lasciò governare e medicare, e finalmente morì nella medesima prigione di naturale infermità. Lucio, il quarto, fu consolo; dipoi gli fu data in governo la Siria dopo tale magistrato, dove egli con tanta astuzia e prudenza si governò che non solamente condusse Artabano re de' Parti a venir seco a parlamento, ma lo indusse ancora a dichinarsi e fare riverenza alle insegne delle legioni romane. Appresso in compagnia di Claudio imperatore fu due volte consolo ordinariamente e censore una volta. E ritrovandosi esso Claudio in Inghilterra, resto in suo luogo al governo dello imperio romano. Fu uomo dab-

bene, e molto industrioso e valente, ma s'acquisto gran biasimo, per essere stato innamorato d'una libertina; con la cui sciliva mescolata col mele egli era solito non rade volte o di nascoso. ma ogni giorno e palesemente di stropicciarsi e riconfortarsi i polsi e canne della gola. Il medesimo nello andare a verso e nello adulare fu di maraviglioso ingegno, e fu il primo che diede ordine che Cesare fusse adorato come Iddio; conciossiacosache tornato dal governo della Siria, mostrò di non avere ardire d'andare dinanzi allo imperatore, se non col capo velato, e girandosi intorno, s'inchinò insino in terra; e per guadagnarsi Claudio, il quale era preda delle sue mogli e de'suoi liberti, usò ogni arte a lui possibile. Onde e' prego Messalina che in grandissimo servigio fusse contenta di lasciarsi scalzare da lui; e cavatogli la calzetta destra se la portò continovamente tra la toga e la tonaca, alcuna volta baciandola. Pose ancora fra le immagini de'suoi Iddii familiari le statue auree di Narciso e di Pallante, liberti di esso Claudio. Costui fu quello che disse rallegrandosi e facendo festa a Claudio in compagnia degli altri, quando e' fece celebrare i giuochi secolari; che gli possa tu far celebrare di molti anni.

#### Della sua adolescenza:

Morì di parletico il di secondo che egli fu preso da tale infermità: e lasció di Sestilia sua moglie, donna molto onesta e costumata, ne ancora ignobile, due figliuoli, e vide consolo l'uno e l'altro nel medesimo anno, perciocche il minore succedette al maggiore per sei mesi. Eurono celebrate le sue esequie dal senato pubblicamente e gli fu posta una statua in ringhiera; a'piè della quale erano parole in questa sentenza: Di pietà ferma e stabile verso il principe. Aulo Vitellio imperadore e figliuolo di Lucio, nacque a' ventiquattro di settembre (ovvero come alcuni affermano) à cinque del medesimo mese, essendo consoli Druso Cesare e Norbano Flacco. Insospettirono di lui, e si spaventarono della sua natività il padre e la madre per quello che ne predissono e giudicarono i matematici; talmente che il padre, mentre che egli visse, fece ogni opera che e'non gli fusse dato nè governo, nè amministrazione alcuna, e la madre, subito che e' fu mandato allo esercito e chiamato imperadore, se ne dolse, e lamento grandemente come se ciò dovesse essere cagione della sua rovina. Essendo fanciulletto, e poi che e fu giovane ancora, si dimorò a Capri a'servigi di Tiberio in compagnia degli altri ch'ei si teneva; e fu chiamato per vituperio e scherno lo Spintria,

stimandosi che per essersi acquistato il favore di Tiberio mediante il suo corpo, egli fusse principio e cagione degli onori ed accrescimenti del padre.

#### Infamie della sua vita.

Nella età seguente avendo contaminato il suo corpo con tutte le maniere di vitnperii e scelleratezze, fu de' principali cortigiani che Gaio avesse appresso di sè per dilettarsi quello del giuoco del guidar le carrette. Fu ancora familiare ed amico di Claudio per il giuoco; ma sopra tutti fu amico di Nerone, si per le cose sopraddette, si per un servigio peculiare che esso gli fece: e questo fu, che essendo presidente e giudice al gareggiamento de'cantori e sonatori di musica chiamato Nerone, e desiderando Nerone di ritrovarsi a contendere e gareggiare tra i citaredi, nè, quantunque egli fusse pregato con grandissima istanza da tutto il popolo, avendo ardire di acconsentire a quello che e' desiderava e vergognandosi, e perciò essendosi partito del teatro, esso Vitellio lo richiamò indietro, e come avendo preso l'ambasceria del popolo che perseverava nel suo desiderio, lo svolse con preghiere a compiacer loro.

## Onori da lui conseguiti.

Fattosi adunque grande e riputato per avere, mediante il favore ed umanità verso lui di tre principi, non solamente ottenuto i primi magistrati, ma ancora i primi uffizii sacerdotali di Roma, fu appresso fatto proconsolo dell'Africa; e dipoi ancora gli fu data la cura di mantenere le opere e gli edifizii pubblici ch'erano in Roma; ne' quali due magistrati egli diversamente si governo: perciocche due anni ch'egli stette nell'Africa, egli si astenne da ogni rapina e violenza, e si portò da uomo da bene, onde e' fu dato per legato al fratello, il quale in quel governo gli succedette. Ma in quello uffizio ch'egli ebbe in Roma, si dice che e'rubò i doni e gli ornamenti dei tempii, e che e' falsificò l'oro e l'argento che in quelli si ritrovava, ponendovi in quel cambio stagno ed ottone.

## Delle mogli e de' figliuoli.

Ebbe per moglie Petronia figliuola d'uomo consolare e di lei un figliuolo cieco da un occhio, il quale egli chiamo Petronio; costui fu dalla madre lasciato erede, con condizione ch'egli si avesse a liberare dalla giurisdizione paterna, onde lo emancipò, e quindi a poco tempo, come si crede, lo ammazzò; essendo apposto a quel giovane ch'egli voleva ammazzare il padre, e dicendosi che avendo apparecchiato ogni cosa per mandare ad effetto tanta scelleratezza, venne a risapersi; di che egli ne aveva preso il veleno. Prese appresso per moglie Galeria da Fondi, il cui padre era stato pretore; e di costei ancora ebbe figliuoli, un maschio ed una femmina: ebbe il maschio impedita la lingua, tale che appena poteva sciorre la parola, ed era come mutolo.

Assegnatogli il governo della Germania; sua povertà e sua piacevolezza con tutti

Fu mandato da Galba al governo della Germania inferiore contro all'opinione di ciascuno; pensasi ch'egli ottenesse il detto governo per l'intercessione e mezzo di Tito Giunio, il quale allora era molto stimato e poteva assai; e col quale egli già un tempo addietro teneva pratica e dimestichezza per essere Tito della medesima fazione ch'erano i Vitellii : vero è che Galba usò di dire che e' non era sorte alcuna d'uomini che fusse da essere manco stimata, e da averne manco paura che di coloro che non pensavano ad altro, che come egli potessino vivere e mangiare e bere, e che per essere quella provincia abbondantissima, egli avrebbe potuto facilmente saziare e riempire la sua profondissima gola; talchè ciascuno può chiaramente comprendere che più per dispregio che per favore fu da lui ottenuto quel governo. È manifesto che nel mettersi a ordine per andar via, non si trovò tanti danari ch'egli si potesse far le speso per il cammino; e s'era condotto in sì fatta necessità, che e' lasciò in Roma la moglie ed i figliuoli a camera locanda; ed appigiono la casa per tutto quell'anno che correva, ed impegnò una perla ch'egli levò dall'orecchio della madre per farsi le spese in quel viaggio. Ed avendo intorno una turba di creditori che lo aspettavano e ritenevano, fra' quali erano i Sinuessani ed i Formiani, de' quali egli s'aveva prese l'entrate pubbliche, non ebbe altro rimedio a levarsegli dattorno, se non il minacciargli e spaventargli che gli accuserebbe, e farebbe credere à magistrati che loro avessino errato, ancora che e'non fusse vero. E perciocchè un certo libertino, con più istanza degli altri, gli addomandava quello che da lui aveva d'avere, gli pose un libello d'ingiurie con dire che aveva tocco da lui un calcio, nè mai lo volle fare

assolvere ne liberare, se prima non ricevette in ricompenso della ingiuria mille dugento cinquanta scudi. Arrivo allo esercito, e perciò che i soldati avevano mal animo contro all'imperadore, e desideravano cose nuove, fu da essi ricevuto molto allegramente e con le mani alzate al cielo, quasi che gli Iddii lo avessinomandato loro; avendo rispetto alla nobiltà di quello, il quale era figliuolo d'uno che tre volte era stato consolo, ed era giovane e prosperoso, facile per natura e molto prodigo. Questa opinione, che di lui sempre gran tempo innanzi avevano avuta, accrebbe Vitellio di riputazione appresso di loro, insieme con alcuni altri saggi ch'egli dette novellamente di se medesimo di esser piacevole e buon compagno; conciossiache per tutto il cammino ogni soldatello ch'egli riscontrava, era da lui accarezzato, abbracciandolo e baciandolo; e per le stalle e per le osterie mostrandosi alla mano con ciascuno, e seprattutto co'mulattieri e coi viandanti, a' quali ei domandava se la mattina a buon'ora eglino avevano tocco niente col dente, ed usava di tirare un rutto in su la domanda che e'faceva per mostrare che di già aveva avanzato tempo.

## Sua prodigalità con tutti.

Ma come e' si fu rappresentate nello esercito tra i soldati non negò cosa alcuna che gli fusse addimandata; ed a quelli che erano segnati per alcuna cosa vituperosa fece grazia e levò via le condannagioni; liberò quelli ch'erano accusati, nè volle che i condannati fussero puniti. Per la qual cosa non essendo ancor quasi passato il mese, senza por monte in che dì o di che tempo, sul fare della sera fu in un subito dai soldati cavato di camera, e così come egli era con quella veste che e'teneva indosso privatamente fu salutato imperadore e portato attorno per le strade più celebrate, tenendo in mano la spada di Giulio, la quale era stata spiccata dal tempio di Marte e datagli da una certa persona come prima e' cominciarono a salutarlo e festeggiarlo. E subito che egli ritornò nel palazzo pretoriano, cominciò ad ardere la sala per essorsi attaccato fuoco al cammino, onde parendo a ciascuno che quel fusse un mal segno ed un tristo augurio, cominciarono tutti a sbigottirsi e stare di mala voglia, ma esso gli confortò con dir loro: « State di buon animo, che questa luce ci promette felicità; » nè fece altra orazione a'soldati. Di poi accostandosi con lui lo esercito che era nella Germania superiore, il quale prima da Galba e dal senato si era ribellato

accetto molto volentieri di essere cognominato Germanico; e come che ciascuno volesse ancora cognominarlo Augusto, disse loro che indugiassine a un altro tempo: quello di Cesare ricuso egli in perpetuo.

## S'intrude nel principato.

Come egli ebbe lo avviso della uccisione di Galba, acconcie e accomodate le cose della Germania, fe'due parti del suo esercito e ne mandò una parte innanzi ad Ottone, l'altra riserbò appresso di sè. A' soldati che furono mandati innanzi apparve un buono e lieto augurio; conciossiacosachè dalla parte destra di quelli si vide sopra in un subito volare un'aquila (4), la quale data una giravolta intorno alle insegne, a poco a poco fece la via innanzi all'esercito poi che furono entrati in cammino. Ma pel contrario nel muover lui l'esercito, tutte le statue che in abito di cavaliere erano state poste in suo onore, le quali erano un gran numero, si troncarono le gambe e tutte a un tempo rovinarono; e la corona dell'alloro la quale egli con molta religione s'era avvolta intorno alla testa, gli cascò in una corsia d'acqua. E poco poi essendo a Vienna e rendendo ragione nel tribunale, un pollastro (2) gli volò sopra alla spàlla, e quindi se gli fermò in capo: ai quali segni venne a corrispondere egualmente il fine; perciò che egli non potè per se medesimo mantenere quello imperio che da' suoi commessarii gli era stato acquistato e confermato.

Sue intraprese dopo la morte d'Ottone, e suo ritorno a Roma.

Ritrovandosi ancora in Francia, ebbe avvise della vittoria ricevuta a Bebriaco e della fine che Ottone aveva fatta; e subitamente mando un bando pel quale privo de privilegii della milizia tutti i soldati pretoriani, come quelli che avevano dato un pessimo esempio agli altri, e comando loro che dessino l'arme a'tribuni. Comando ancora che cento venti, de quali si erano ritrovati i memoriali presentati ad Ottona, che audimandavano il premio per essersi adoperati nella occisione di Galba, fussero

<sup>(1)</sup> Il prodigio dell'aquila significava, che i legati di Vitellio sarebbero stati vittoriosi.

<sup>(2)</sup> Il prodigio del pollastro, o sia gallo, significava, che sarebbe ucciso da un Gallicano: come di fatto avvenne.

cercati e puniti, la quale opera certamente fu molto egregia e magnifica; talmento che egli avrebbe dato speranza d'avere avuto a fare una ottima riuscita, e di essere un valoroso ed eccellente principe, se nelle altre cose non si fusse governato più secondo la sua natura e costumi della vita di prima, che secondo la maestà dell'imperio: conciossiacosachè subito che egli si messe in cammino, cominciò a farsi portare pel mezzo della città a guisa di trionfante e passare i fiumi dentro a'navilii delicatissimi ornati e circondati con varie fogge di corone e con bellissimi apparecchi di vivande abbonbantissimi, senza disciplina o regola alcuna. Quanto alla sua famiglia e quanto ai soldati, delle loro rapine e prosunzione egli si rideva e la rivolgeva in festa e in giuoco; onde non contenti di vivere a discrezione in qualunque luogo essi arrivavano, si avevano ancora presa autorità di fare liberi gli schiavi che a loro piaceva: ed a' padroni che facevano loro resistenza davano spesse volte in pagamento ferite e battiture, e talora la morte. E come eglino entrarono nella pianura ove si era fatta la giornata, come che alcuni di loro abbominassino la corruzione è mal odore de' corpi morti, ebbe Vitellio ardire con voce detestabile e biasimevole di persuadergli in modo che essi medesimi affermarono che l'avversario ucciso rendeva ottimo odore, e molto migliore il cittadino. Tuttavia per alleggerire e addolcire la gravezza di quell'odore, bevve quivi alla presenza di ciascuno di molto vino pretto, e con pari vanità ed insolenza ne fece bere a tutti. E risguardando la pietra dove erano scolpite alcune lettere in memoria d'Ottone, disse che quella era degna di esser posta nel mausoleo. E mando il pugnale, col quale egli s'era ucciso, in Colonia, gli abitatori della qual città vi furono condotti da Agrippa, perchè lo dedicassino a Marte; e ne'gioghi dell'Apennino fece ancora stare ciascuno tutta la notte desto e vigilante.

## Cose da lui fatte nel principio del suo governo.

Entrò finalmente in Roma col far sonare a battaglia, vestito da soldato e con la spada a canto nel mezzo delle insegne e vessilli dell'esercito; essendo ancora i soldati ch'erano in sua compagnia con saioni indosso alla soldatesca. Comincio appresso più di giorno in giorno a dispregiare ogni legge umana e divina. E nel di che i Romani riceverono la rotta ad Azia, prese il pontificato massimo. Squittinò per dieci anni tutti i magistrati, e se fece consolo a vita. E per manifestare a ciascuno chi egli voleva

imitare nel governare la Repubblica, nel mezzo del campo Marzio con gran numero di sacerdoti pubblici celebrò l'esequie di Nerone. E trovandosi in un solenne convito, comandò a un citaredo che assai gli piaceva che palesemente cantasse qualche cosa in lode di Domizio, e cominciando quello a cantare le canzoni neroniane, fu il primo, fra quelli ch'erano presenti, che per l'allegrezza cominciò a battersi le mani a palme, ed a gridare e far festa.

Di altre sue azioni nel primo tempo del suo principato.

Cotali furono i suoi portamenti nel principio del suo imperio, e così andò seguitando, governandosi secondo il consiglio e arbitrio di ciascuno istrione e guidatore di carrette, quantunque vilissimo; e massimamente d'un suo liberto asiatico, col quale, essendo ancora molto giovanetto, aveva usato scambievolmente e disonestamente. Costui, essendogli venuto a fastidio Vitellio, si fuggi da lui, ma egli lo riprese a Pozzuolo, dove e'si stava a vendere una certa bevanda d'aceto inacquato, e di nuovo lo cacciò ne' ferri ; appresso gli ripose amore e cominciò di nuovo a tenerlo tra le sue delicatezze. Dipoi un'altra volta non potendo sopportare la prosunzione e ferocità di quello, lo vendè a un maestro di scherma che abitava vicino alla piazza; e un di che egli si rappresentò nel gioco de' gladiatori, subito lo riprese, ed ottenuto il governo della Germania, lo fece libero il di medesimo che'egli fu fatto imperadore. Cenando gli dono l'anello d'oro, cioè lo fece dell'ordine de' cavalièri, non ostante che la mattina. pregando per lui ciascuno di quelli che gli erano d'attorno, severissimamente avesse detestato e biasimato il segnare con tal macchia l'ordine de' cavalieri.

#### Delle sue gozzoviglie e banchetti.

Ma perciocchè sopra a ogni altra cosa era melto dedito a cavarsì le sue voglie e soddisfare alla sua gola, siccome ancora alla crudelta, usava di mangiare tre volte il giorno e quattro ancora alcuna volta; e compartiva questi suoi mangiari in (1) asciolvere, in desinare, in cenare e pusignare; ereggeva a tutti i predetti pasti, essendosi avvezzo a vomitare. Comandava ora a questo ora a quello la sua volta di convitarlo; nè adalcuno costarono manco ciascuno

(1) Asciolvere, lo stesso che far colazione.

apparecchio di diecimila scudi. Fu sopra tutte le altre famosissima una cena fattagli dal suo fratello il di che e' fece l'entrata in Roma: nella quale si scrive che in tavola furono posti due migliaia di pesci elettissimi e sette di uccelli. Rende ancora egli questa cena prù abbondevole e splendida, dedicando in quella e consagrando un piattello, il quale per la smisurata grandezza da lui era chiamato lo scudo di Minerva, ed in greco l'egida, (1) al padrone della città dove erano dentro mescolati fegati di scari, cervella di fagiani e di pagoni, lingue di pappagalli, latte di murene, avendole fatte pescare dal mare Carpazio insino al mare di Spagna. E come uomo non solo di profonda gola ma ancora di disordinata e lordissima, non si pote temperare nel sacrifizio o in alcun viaggio, che tra gli altari in quello medesimo luogo dove e' sacrificava non si mangiasse allora allora le viscere: e (2) le panate subito che ell'erano levate dal fuoco, e così per il cammino, entrando per le cucine dell'osterie che erano su la strada, si mangiava le cose cotte che vi erano che ancora fumavano, ed alcuna volta gli avanzaticci e l'ossa e reliquie del giorno dinanzi.

#### Della sua crudeltà.

Essendo, come di sopra abbiamo detto, oltre all'esser goloso, crudele e vendicativo per ogni minima cosa, usava di punire e d'uccidere senza avere rispetto ad alcuno. Fece ammazzare alcuni nobili suoi condiscepoli e coetanei, ingannandogli chi in un modo e chi in un altro; ed accarezzandogli in tutti quei modi che egli sapeva, insino a farsegli compagni nello imperio, de' quali ne ammazzò uno col porgergli il veleno di sua mano a bere in cambio di acqua fresca, la quale egli aggravato dalla febbre aveva addimandata. E di quelli usurai o di coloro a' quali egli promettendo per altri si era obbligato, o degli arrendatori delle gabelle ed entrate pubbliche, che in Roma lo avevano voluto ritenere per essere pagati, o fuori di Roma, perchè e' pagasse i dazii e le gabelle consuete, pochi ve ne furono che dalle sue mani scampassero; tra' quali avendone dato uno, montre che da lui era salutato, nelle mani della giustizia e subitamente fattolo richiamare indietro, lodando ognuno la sua clemenza, comando che e' fusse ammazzato quivi alla presenza sua, dicendo, che voleva pascer l'occhio: ed avendone sentenziato un altro, vi ag-

(2) Panate, lo stesso che focaccie.

<sup>(1)</sup> Padrone della città, cioè a Giove.

giunse ancora due figliuoli di quello, per essersi ingegnati con preghiere di scampare il padre loro. Oltre a ciò avendo condannato un cavalier romano, e gridando quello mentre ch'egli andava alla morte: Io t'ho fatto mio erede; lo costrinse a rappresentare le tavole del testamento, e leggendo che costui gli aveva dato per compagno della eredità un suo liberto, comandò subitamente che lui e il liberto fussero scannati. Fece ancora ammazzare alcuni plebei perchè palesemente avevano avuto ardire. di biasimare i guidatori delle carrette, ch'erano della livrea e fazione azzurra; sospettando ch'eglino ciò avessino fatto in suo dispregio, avendo speranza di cose nuove. Fu sopra a ogni altra sorte di uomini capitale nimico de' servidori allevati in casa e de' matematici; e come uno glie n'era accusato, subito, senza udirlo altramente, gli faceva tagliare la testa: essendo incrudelito contra i matematici, perciocchè subito che egli ebbe mandato un bando, nel quale e' comandava che per tutto il 1º di di ottobre i matematici avessino scombro di Roma è di tutta Italia, fu appiccata una (1) scritta che diceva, che i Caldei affermavano che le cose andrebbono bene se Vitellio Germanico in quel tempo, cioè per tutto il di primo di ottobre, non si ritrovasse in alcun luogo. Credettesi ancora lui avere ammazzato la madre e proibito che essendo inferma non le fusse dato da mangiare; perchè una donna chiamata Catta, alle cui parole prestava fede come alle parolè d'un oracolo, gli aveva predetto che egli allora regnerebbe lungo tempo, e che il suo imperio sarebbe stabile quando ei sopravvivesse alla madre. Altri dicono, ch'ella infastidita delle cose presenti e temendo delle future, con grandissima difficoltà impetrò dal figliuolo d'avvelenarsi.

## Apparecchio dell'esercito contro Vespasiano.

Nel mese ottavo del suo imperio si ribellarono da lui l'esercito della Mesia e quel della Schiavonia, e similmente quelli ch'erano di la dal mare, cioè il Giudaico e quello di Soria; una parte dei quali s'obbligarono a Vespasiano giurando di rendere a lui obbedienza: il quale Vespasiano era allora assente. Vitellio adunque per mantenersi gli altri in fede, senza misura o regola alcuna

<sup>(1)</sup> Il sentimento della scritta era questo; che le cose andrebbono bene, perchè Vitellio per il primo di ottobre; qual era il giorno destinato alla cacciata de' matematici, non si ritroverebbe in alcun luogo.

dono pubblicamente e privatamente con grandissima larghezza tutto quello ch'egli potette; e fece dentro di Roma la descrizione di ciascuno per fare uno esercito, promettendo a quegli che venivano volontarii ad obbligarsi e a farsi scrivere non solumente dopo la vittoria di licenziargli e disobbligargli, ma ancora di dar loro tutte quelle provvisioni e far loro tutte quelle abilità che si facevano a' soldati veterani e che avevano militato il tempo ordinario. Strignendolo appresso il nimico per terra e per mare. da una banda se gli oppose il fratello con una squadra di gladiatori e con que' soldati nuovamente descritti: dall'altra banda i capitani e le genti che combatterono a Bebriaco. Ma superato e vinto nell'uno e nell'altro luogo o si veramente tradito, si convenne con Flavio Sabino fratello di Vespasiano, e promesse, se egli lo salvava, di pagargli due milioni e cinquecento mila scudi. E subito sopra alle scale del palazzo in presenza di tutti i suoi soldati disse, che cedeva e rinunziava l'imperio il quale contro a sua voglia aveva ricevuto. E gridando tutti quegli ch'erano dattorno, che non volevano acconsentirlo, indugiò tale deliberazione e vi interpose una notte. La mattina a buon'ora si rappresentò in ringhiera mal vestito, e con molte lagrime testificò il medesimo, e per via di memoriale replicò le medesime parole. E di nuovo pregandolo il popolo e i soldati che non volesse per modo alcuno mancare a se medesimo; e promettendogli a gara questi e quegli l'opera sua, riprese animo e costrinse Sabino e gli altri Flaviani, che di già si erano assicurati, nè temevano di cosa alcuna, con subita violenza a rappresentarsi in Campidoglio. E messo fuoco nel tempio di Giove Ottimo Massimo, gli ammazzo, standosi in casa di Tiberio a rimirare quella battaglia è quello incendio mentre ch'egli mangiava. E non molto appresso, pentendosi di quello che fatto aveva e dandone la colpa ad altri, ragunato il parlamento, giurò e costrinse gli altri a giurare, che niuna cosa sarebbe loro più a cuere che la pace e quiete pubblica; e trattosì in quel punto un pugnale dal fianco e porgendolo prima al consolo, dipoi, ricusandolo, agli altri magistrati ed appresso a ciascuno de' senatori, nè lo ricevendo alcuno, si parti come se volesse andare a porlo nel tempio della Concordia. E gridando alcuni ch'esso era la Concordia, affermò che non solo riteneva il pugnale per se, ma che ancora accettava il nome della Concordia.

SVETONIO. Vite dei Cesari.

#### Cerca di aggiustarsi con Vespasiano.

Persuase a' senatori a mandare ambasciatori e le vergini vestali in compagnia di quelli per addimandare la pace, o almeno tempo a prender consiglio e risolversi. E così il giorno seguente aspettando la risposta, gli fu dato avviso da una spia come il nemico si avvicinava. Subito adunque, postosi soprà a una seggiola di quelle che si portano, avendo in compagnia solamente il cuoco ed il fornaio, si diede ascosamente a fuggire nel Monte Aventino a casa del padre, per quindi fuggirsene in campagna. Dipoi levatasi una voce, nè sapendosi onde ella si fusse uscita, che la pace s'era impetrata, acconsenti d'esser ricondotto in palazzo; dove avendo trovato abbandonata ogni cosa, si cinse una cintola piena di ducati e si fuggi in una certa stanzetta piccola del portinato, e quivi si affortificò, legando il cane fuora dell'uscio ed attraversandovi la coltrice e il letto.

#### Ignominiosa di lui morte.

Erano di già entrati dentro l'antiguardia, nè si facendo loro alcuno incontro, andavano minutamente (come si fa) ricercando ogni cosa: costoro adunque trovatolo, gli addimandarono chi egli fusse, perciò che essi non le conescevano, e se egli sapeva deve era Vitellio: egli adunque fingendo una menzogna gli uccellò. Appresso, riconosciuto, non restò di raccomandarsi, e mostrando di voler dire alcune cose a Vespasiano che importavano alla salute di quello, pregava di esser dato in guardia a qualcuno, o si veramente messo in prigione. Ma finalmente gli legarono le mani di dietro e gli attaccarono una cavezza alla gola, e casì colla veste stracciata, mezzo ignudo, fu strascinato in piazza tra mille oltraggi e scherni di parole e di fatti per tutta la via Sacra; avendogli mandati li capelli addietro, come si suol fare a' colpevoli. e postogli ancora la punta di un pugnale sotto il mento, acciocche e' fusse forzato a tenere il capo alzato per esser veduto, nè potesse abbassarlo. Alcuni gli gittavano nella faccia lo sterco e la mota, altri a piena voce lo chiamavano incendiario e patinario (cioè appicea fuoco e lecca piattelli), ed una parte del volgo gli rimproverava e rinfacciava ancora i difetti del corpo; perciocchè egli era d'una grandezza sproporzionata, aveva la faccia il più delle volte rossa pel troppo bere, era corpacciuto e grasso, debole su l'uno de' fianchi, per esser stato una volta urtato da una carretta nel fare il mannerino (1) a Gaio Caligola, mentre che egli aurigava (cioè guidava una carretta). Finalmente lancettato e punzecchiato minutamente e con ferite molto piccole appiè delle scale Gemonie, e finito di ammazzarlo, quindi con uno uncino lo strascinarono e gittarono in Tevere.

## Dichiarazione di un portento.

Mori însieme col fratello e col figliuolo avendo anni cinquantasette: nè quegli indovini s'ingannarono, i quali gli predissero in Vienna, per quello augurio che noi dicemmo essergli intervenuto in quel luogo, ch'egli aveva a venire in potere di qualche uomo gallicano: conciossiacosachè il primo che gli pose le mani addosso e che l'oppresse fusse uno chiamato Antonio Primo, capitano della parte avversa, il quale era nato in Tolosa e in sua puerizia era chiamato Becco per soprannome, il qual vocabolo in quella lingua significa becco di gallina.

(1) Mannerino, qui significa lo stesso che lacchè.

## LA VITA ED I FATTI

## VESPASIANO

BECIMO IMPERATOR ROMANO

Della gente Flavia e degli antenati di Vespasiano.

Avendo lo imperio romano, per la ribellione ed uccisione dei tre principi sopraddetti, non avuto in un certo modo luogo fermo. ma andatosi aggirando, fu ultimamente accolto dalla gente Flavia e da quella istabilito. La quale famiglia fu certamente ignobile. nè da alcuno de suoi antecessori fu illustrata: tuttavia la romana Repubblica non può se non lodarsene; quantunque tra i Flavii fusse Domiziano, il quale (come è manifesto) pago le debite pene delle sue sfrenate voglie e della sua crudeltà. Tito Flavio Petronio, terrazzano di Rieti, fu nelle guerre e discordie de' cittadini romani dalla banda di Pompeo e suo centurione, e dalla battaglia Farsalica fuggendosi se ne tornò al paese; nè è ben certo se egli si parti volontariamente e senza addimandar licenza, o se pure si parti con licenza e permissione di Pompeo. Egli adunque impetrato perdono da Cesare e fatto esente dalla milizia, fece appresso il venditore all'incanto, ovvero riscotitore de' banchieri ed argentieri pubblichi: il figliuolo di costui fu cognominato Sabino, il quale non fece mai il mestiero del soldo. ancora che alcuni abbiano scritto lui averlo fatto ed essere stato centurione; alcuni altri, che essendo egli pur capitano, fu sciolto e liberato dal sacramento e obbligo della milizia, per esser cagionevole e mal sano. Fu in Asia riscotitore della quarantesima. dove si vedevano le statue poste in suo onore, dalle città di quella provincia con lettere in greco in questa sentenza: Al sufficente riscotitore dell'entrate pubbliche. Quindi se ne andò in

Elvezia, dove egli presto a usura, e passo di questa vita. Lascio Vespasia Polla sua moglie con due figliuoli, il maggior de qualichiamato Sabino venne a tanto grado in Roma, che egli fu fatto pretore; il minore, cioè Vespasiano, pervenne al principato. Nacque Vespasia Polla in Norcia e fu di nobil famiglia, il cui padre Vespasiano Pollione fu prefetto e provveditore dello esercito, e tre volte tribuno de' militi. Ebbe costui un fratello che ascese alla dignità preteria e fu ancora senatore. Dimostrasi oggidì ancora il luogo chiamato Vespasia, che è vicino a Noroia a sei miglia, suso alto nel monte, per la via che va a Spoleto, dove sono molte ricordanze de Vespasii, e cose da loro per memoria edificate; il che è grande indizio dello splendore e della antichità di quella famiglia. Non voglio lasciare indietro, come alcuni hanno vanamente scritto, che il padre del sopraddetto Petronio fù lombardo, di quelli che abitano di la dal Po e capo ed appaltatore di coloro che lavorano a prezzo i terreni e gli ortaggi, i quali ogni anno sono soliti di passare dell'Umbria nella Marca, e così lui essersi fermo a Rieti, e quivi aver preso moglie. Io di tal cosa, benche molto curiosamente ne abbia ricerco; non ho però trovato giammai vestigio alcuno.

#### Nascita e nodritura di Vespasiano.

Nacque Vespasiano nel paese de' Sanniti di là da Rieti, in un piccolo borgo chiamato Falacrine a' diciasette di novembre al tardi. essendo consoli Quinto Sulpizio Camerino e Gneo Poppeo Sabino, cinque anni avanti che Augusto morisse. Fu allevato da Tertulla sua avola da lato di padre, a certe possessioni ch'essi avevano nel Cosano: tale che poi ch'egli fu fatto principe, molto spesso se n'andava a stare alle dette possessioni dove egli era stato nutrito ed allevato: non toccando la casa che prima z'era, ma lasciandola stare appunto in quel modo medesimo per soddisfare agli occhi suoi, e ricordarsi con piacere della antica dimora e pratica avuta nel detto paese. E tanto svisceratamente amo la memoria della sua avola, che ne' giorni solenni e festivi usò e persevero sempre bere con un bicchiere di argento che di lei . s'erà riservato. Preso ch'egli ebbe la toga virile, durò gran tempo a non voler acconsentir per alcun modo di mettersi la veste senatoria, ancora che il fratello-se l'avesse acquistata, ne mai si lasció persuadere d'alcuno a prenderla se non finalmente dalla madre, la quale ancora con gran fatica impetrò da lui tal grazia più con morderlo quando con un motto e quando con un altro.

che con pregarnelo o con autorità ch'ella seco avesse: perchè ella ad ogni puco lo chiamava il famiglio del fratello e quello che gli andava innanzi a fargli dar la via. Meritò in Tracia d'esser fatto tribuno de' militi e questore ancora. Ottenne per tratta il governo di Creta e quello di Cirene. Appresso candidato (cioè in vesta bianca) chiese di esser fatto edile ed ancora di esser fatto. pretore, e fu le prime volte dal popolo rifiutato e con fatica all'ultimo ottenne E tra' suoi competitori a domandare d'esser fatti edili li toccò il sesto luogo; e tra i competitori della pretura il primo. Come egli ebbe ottenuto di esser creato pretore, il senato se lo recò a noia, onde per acquistarsi la grazia di Caligola e farselo in qualunque modo e poteva benigno e favorevole, lo prego di celebrare (ancora che ciò a lui non si appartenesse) i giuochi e le feste per la vittoria ch'esso Caligola in Germania aveva ottenuta. Fu ancora di parere, che oltre alla pena di morte, alla quale erano sentenziati i congiurati contro al detto imperadore, si aggiungesse ancora che e' fussero buttati alla campagna senza essere seppelliti; e lo ringrazio in presenza del senato che egli-si fusse degnato di accettarlo alla sua cena.

#### Della moglie e de figli.

In questo tempo tolse per moglie Flavia Domicilla; la quale era obbligata a Statilio Capella cavalier romano nato in Sabrata; e da lui era stata mandata di Africa e raccomandata in Roma, come donna, quanto a' privilegii di condizione latina, il cui padre chiamato Flavio Liberale, nato in Ferentino, solamente aveva ottenuto d'esser scrivano e cancelliere di questore, avendo agitato la causa davanti ai giudici chiamati recuperatori. Ottenne poco appresso per sentenza d'essi giudici, ch'ella fusse ancora riconoscinta per donna nata di cittadini romani e di persone da bene. Di costei ebbe tre figliuoli, Tito, Domitiano e Domicilla. La moglie e la figliuola morirono innanzi a lui quando-ancora era cittadino privato. Egli, morta la moglie, s'innamorò di Cenide, la quale era liberta e scrivana d'Antonia e da lei motto amata: e te la messe in casa, e poi che e' fu imperadore la tenne quasi in lungo di legittima inoglie.

Delle sue spedizioni nella Germania e nella Giudea.

Al tempo di Claudio imperadore, per favore di Narciso, fu mandato in Germania al governo d'una legione di soldati, e di quivi lo feciono passare in Inghilterra dov'egli trenta volte. venne a giornata co' nimici. Sottomise all'imperio romano due nazioni d'uomini molto valorosi, e forti e più di venti città, e l'isola di Vette che è vicina all'Inghilterra; parte essendo capitan generale Aulo Plautio legato consolare, e parte essendo capitan generale esso Claudio imperadore. Per le quali vittorie consegui l'insegne e gli ornamenti che si concedevano a' trionfanti, Di poi ivi a peco tempo fu due volte eletto sacerdote. Amministrò ancora il consolato gli ultimi due mesi dell'anno. Da quel tempo innanzi insino a che egli fu fatto proconsolo, visse privatamente e in ozio e fuori di Roma, come quello che temeva di Agrippina; la quale in quel tempo era ancora molto favorita, e poteva assai appresso del figliuolo, e portava grandissimo odio agli amici di Narciso, benche e' fusso morto. Appresso avendo ottenuto il governo dell'Africa si portò molto interamente e da uomo dabbene; e vi acquisto non poca riputazione, eccetto che in Adrumeto, dove in un garbuglio vi furono tratte alcune rape: e nel vero che e' non fece un grande acquisto di danari nel detto luogo, e torno a Roma non punto più ricco che egli si fusse prima. come quello che, essendogli mancato il credito, aveva obbligato tutte le sue possessioni al fratello: e per mantenere il grado suo e per poter vivere con riputazione, s'era per necessità dato a far l'uffizio che fanno i rivenditori e rigattieri per guadagnare qual cosa: onde volgarmente era chiamato il mulattiere. Dicesi ancora, che egli dinanzi a' giudici fu convinto d'aversi fatto pagare a un giovane cinque mila scudi per avergli impetrato contro alla volontà del padre, che e' potesse portare i latoclavo (cioè la veste senatoria) e che egli ne fu molto gravemente ripreso. Essendo in compagnia di Nerone, quando egli ando in Acaia, aveva per costume, quando esso Nerone cantava, di partirsi il più delle volte o veramente addormentarsi; di che Nerone in modo si corrucciò seco, che non solamente gli fu vietato l'entratura di casa di quel principe, ma ancora il salutarlo in pubblico. Onde egli si appartò e se n'andò a stare in una piccola terra, la quale era fuor di mano, stando ascosto il più che e' poteva e temendo tuttavia della morte; per fino a tanto che gli fu dato il governo della detta provincia e fu fatto capitano generale dell'esercito romano che in quel paese si ritrovava. Erasi divulgato per tutto l'Oriente un gran tempo innanzi, e per ferma opinione si teneva, che i fati volevano che in quel tempo quelli che venissero di Giudea avessine ad essere signori del mendo; il che, per quanto si vide per gli effetti, chiaramente fu predetto dell'imperio romano. I Giudei

andosi a credere che per loro s'intendesse quella profezia, si berarono dai Romani ed ammazzarono il governatore; ed oltre ciò ruppono e discacciarono il legato della Siria che veniva er soccorrerlo e gli tolsero una insegua dell'aquila. Bisognando dunque, per raffrenare l'insolenza di que' popoli, maggior èserito di quello che vi era, ed un capitano valoroso, e del quale i omani potessino sicuramente fidarsi, fu tra tutti gli altri eletto espasiano, per aver dato saggio di sè di capitano astuto e pruente, e da potersene fidare sicuramente e senza sospetto alcuno: er esser lui persona di poca stima e nato ancora da genti basse vili. Egli adunque aggiunse allo esercito ch'era in Giudea due gioni e dieci compagnie di fanti a piede ed otto squadre di caalli: e per uno de suoi legati elesse Tito suo figliuol maggiore: come prima e' pose piedi in quella provincia, tutte le città di uella vennero a sua divozione. Quivi in poco tempo ridotti i oldati sotto gli ordini e disciplina militare, si portò in due batiglie molto volorosamente; e con si fatto ardire si avvicino ai imici, che da un castello di quelli fu percosso da una pietra nel inocchio e si riparò con lo scudo da parecchie saette che gli irono tratte.

## Segni che gli pronosticarono l'imperio.

Dopo Nerone e Galba, combattendo Ottone e Vitellio il prinipato, venne in speranza d'avere a ettenere lo imperio, avendo n tempo addietro avutone qualche credenza per certi segni che i vidono: e furono questi. Nella villa de Flavii, la quale era icino a Roma, su una quercia molto antica consagrata a Marte; uesta, ogni volta che Vespasia partorì, messe da' piedi un ramollo, che furono tre volte; e nel vero i predetti rampolli a ciacuno di quelli che nacquero, mostrarono quello che di loro oveva avvenire: perciocche il primo, essendo molto sottile, pretamente si seccò, onde la femmina nata con quello non passò anno; il secondo fu molto robusto e lungo come quello che sinificava grande felicità; ma il terzo crebbe ed ingrossò quanto ssa quercia. Onde e' dicono, che Sabino suo padre riferitolo a li aruspici e quelli per le interiora degli animali sacrificati onfermandolo nella medesima opinione, disse a sua madre: Il ostro nipote è nato Cesare; e ch'ella senza altramente risponergli se ne rise, facendogli maraviglia che ella, gia vecchia, isse ancora di sano intelletto, ed il (1) suo figliuolo già avesse

<sup>(1)</sup> Suo figliuolo, intendesi di Sabino padre di Vespasiano.

cominciato a rimbambire. Ivi a non molto tempo, essendosi adirato Caligola con Vespasiano, perciocche, essendo egli edile, non aveva avuto avvertenza di far nettare le strade, comandò che ei fusse ripieno di loto, onde i soldati gliene posono alguanto nel lembo della pretesta. E furono alcuni che allora interpretarono che ciò significava che e' verrebbe ancor tempo, che la Repubblica calpestata e abbandonata per qualche garbuglio eivile, si ridurrebbe sotto la sua protezione, ed egli quasi ricevendola in grembo la difenderebbe. Oltre a ciò desinando egli una voltà. un (4) cane forestiero portò dentro alla sua casa in sala una mano da uomo e la pose sotto la tavola; e così un bue che arava. mentre che egli cenava, scosso il giogo in terra; entro con furore in sala; e spaventati e discacciatine i ministri, quasi stracco in un subito gli casco quivi dove ei sedeva a' piedi e gli sottomesse il collo. Oltre a ciò, uno arcipresso, che era in campo, il quale anticamente era stato di sua casa, senza violenza alcuna di venti sbarbato dalle radici cascò in terra, e nel-giorno seguente per se medesimo si rizzò e divenne più verde che mai e più rigoglioso. Ritrovandosi nell'Acaia, sognò che l'principio della sua felicità comincierebbe allora, che a Nerone fusse cavato un dente. E la mattina appresso compari un medico in corte e mostrò a Vespasiano un dente che di fresco aveva cavato a Nerone in Giudea. Consigliandosi con l'oracolo dell'Iddio del monte Carmelo e domandandogli del futuro, gli fu risposto in questa maniera: che gli Iddii gli promettevano dovergli succedere tutto quello che ei pensava e si rivolgeva nell'animo, quantunque grande. Oltre a questo, uno de' nobili di questa città, suo prigione, chiamato Giuseppe, essendo da lui incarcerato, gli affermo costantissimamente, che in breve tempo egli lo doveva trarre di carcere, ma che a quel tempo sarebbe di già fatto imperadore. Fugli ancora dato avviso di certi segni, che in Roma si erano intesi essere accaduti, cioè che Nerone negli ultimi giorni della sua vita fu ammonito in sogno, che facesse trarre il tabernacolo di Giove Ottimo Massimo del sacrario e condurlo in casa e nel cerchio di esso Vespasiano. E non molto dipoi che il popolo s'era ragunato a squittinare, quando Galba la seconda volta fu fatto consolo, che la statua del divo Giulio per se medesima s'era volta verso l'Oriente : e che avanti che si appiccasse la zuffa a Bebriaco, due aquile nel cospetto di ogni uno si erano appiccate

<sup>(1)</sup> Il portento del cane significava, che l'umana potenza e l'estere nazioni sarebbero soggette a Vespasiano.

insieme, delle quali essendone restata una superata, era sopravvenuta la terza d'onde il sole nasce ed aveva discacciata la vincitrice.

#### Sua 'assunzione all' imperio-

Con futto questo non volle mai Vespasiano tentar cosa alcuna. ancora che i suoi amici e conoscenti si dimostrassino molto pronti, e gliene facessino grande instanza; se prima egli non ne fu sollecitato e richiesto da alcuni da lui non conosciuti, e che erane lontani e scopertisi in suo favore da per loro, e senza che egli l'aspettasse. E questo fu che essendo mandato dall'esercito, che era in Mesia di tre legioni, due mila fanti in soccorso di Ottone, mentre che essi erano in cammino, fu loro dato avviso, come Ottone era stato superato e che per se medesimo s'era ucciso; nondimeno loro seguitarono di camminare avanti e si condussono insino ad Aquileia, quasi che e'non prestassino fede a quello che si diceva; e quivi presa occasione, licenziosamente mandarono a saccomanno ogni cosa, usando ogni sorte di rapina; temendo appresso, ritornati che e fussero, di non avere a render conto di quanto avevano fatto, e dubitando di non esser puniti, si consigliarono fra loro e si risolverono a eleggere un capitano a lor modo, come quelli, a cui non pareva esser da meno che l'esercito, il quale era in Ispagna che aveva eletto Galba: ne ancor dell'esercito pretoriano, il quale aveva eletto Ottone; ne del Germanico che aveva eletto Vitellio. Furono adunque messi innanzi, e proposti tutti i commessarii e legati consolari ch'erano fuori di Roma in qualunque paese; e biasimando clascun di loro per qualche difetto, apponendo a chi una cosa e a chi un'altra, alguanti della terza legione, la quale, nel passar che Nerone fece in Siria, era stata mandata in Mesia, sommamente lodarono Vespasiano. Onde tutti insieme si accordarono di eleggere lui; e senza indugio scrissono il nome di quello in tutte le loro insegne: ed allora vennono a quietersi interamente, e ciascuno a poco a poco torno all'uffizio suo. Essendosi pertanto divulgato, quanto costoro avevano deliberato, Tiberio Alessandro presetto dell'Egitto, il di prime di luglio, fece che le sue genti giurarono fede a Vespasiano; il qual giorno fu dipoi osservato essere stato il medesimo del suo principato. Appresso lo esercito giudaico a nove di di luglio prese il giuramento in sua presenza. Favori assai le predette imprese la copia di una lettera o vera o falsa ch'ella si fusse del morto Ottone; ilquale per ultimo suo ricordo scongiurava e pregava Vespasiano che fusse contento di vendicarlo, pregandolo ancora che volesse aiutare e soccorrere la Repubblica. Aiutò ancora assai la cosa la voce che si era sparsa, ciòè che Vitellio, restando vincitore, aveva deliberato di scambiare le stanze degli eserciti e far passare l'esercito di Germania in Oriente, per più loro sicurtà, ed acciò che potessino vivere con più comodo e più delicatamente. Oltre a ciò tra i governatori delle provincie Licinio Muziano, deposto l'occulto odio che insino a quel tempo aveva portato a Vespasiano, volendo competere con lui, gli promesse l'esercito che era in Siria in suo favore; e Vologeso re de Parti gli promesse quaranta mila sagittarii.

Cose prodigiose avvenute nel principio del suo governo.

Preso adunque la guerra civile, mando innanzi li suoi capitani con gli eserciti; ed egli in quel mezzo passò in Alessandria per insignorirsi di quel paese effe è la chiave dell'Egitto. Dove essendo entrato nel tempio di Serapide, e mandato via ognuno per restar solo e consigliarsi con quello Iddio, come egli avesse a stabilire il suo imperio, se lo venne a fare molto favorevole; e volgendosi attorno, gli parve vedere Basilide liberto porgergli le verbene, cioè l'erbe sagrate, le corone ed i pani che ivi s'usano per sacrificare. Era manifesto, costui da nessuno essere stato messo dentro: e che per essere stato gran tempo rattrappato de'nérbi, non poteva appena andare, e che egli, oltre a ciò, quindi molto lontano si ritrovava. Me in quello istante vennero lettere che davano avviso, come le genti di Vitellio vicinoa Cremona erano state rotte ed egli entro alla città ammazzato. Mancava solamente a Vespasiano, per essere persona nuova e principe non aspettato, lo acquistarsi appresso de' popoli autorità e maestà; il che ancora gli venne a succedere in questo modo. Era un certo plebeo cieco, e similmente un altro debole. da una gamba; questi due insieme lo andarono a trovare innanzi al tribunale dove egli sedeva, e lo pregarono che si degnasse di avere compassione alla loro infermità e di porgere loro soccorso, affermando il cieco che Serapide in sogno gli aveva detto che Vespasiano, sputandogli negli occhi, gli poteva rendere la vista; e'l zoppo che, degnandosi di dargli un calcio, verrebbe a sanarlo della gamba. Non poteva credere Vespesiano che tal cosa per modo alcuno gli avesse a succedere, e percio non aveva ardire di farne esperienza. Finalmente pregato e confortato dagli amici, in presenza di tutti fece l'una e l'altra cosa; e succedette quanto i due avevano detto. Nel medesimo tempo in Tegea città di Arcadia, a persuasione di certi individui, furono dissotterrati d'un luogo sagrato certi vasi di lavoro antico, ne'quali era una testa simile a quella di Vespasiano.

#### Ristabilimento della Repubblica vacillante'.

Tale e con sì gran fama essendo ritornato in Roma, trionfò de' Giudei. Ed oltre alla prima volta che un tempo addietro era stato consolo, fu ancor consolo otto altre volte. Prese ancor l'uffizio della censura; ed in tutto'l tempo che esso regnò, non attese quasi ad altro che a riordinare e stabilire quella afflitta Repubblica, e che tuttavia stava per andare in rovina, e dopo questo di renderla ornata. E primieramente quanto a' soldati, essendo una parte di loro insuperbiti per la vittoria ricevuta, ed una parte di loro sdegnati ed offesi per essere stati notati vituperosamente, erano trascorsi e divenuti licenziosi ed insolenti. Oltre a questo le provincie ancora e le città libere, e con quelle insieme alcuni reami erano tra loro in discordia e tumultuosamente si governavano. Egli adunque, per riparare a'sopraddetti inconvenienti, a' soldati Vitelliani ch'erano gli sdegnati, tolse ogni privilegio ch'essi avevano, e gli privè della milizia e gran parte di loro furono puniti. A'suoi, che per la vittoria erano insuperbiti, non volle mai concedere cosa alcuna altro che ordinaria; anzi di quello, che debitamente si aspettava loro, indugio un tempo a soddisfargli. E per corregger la disciplina militare in tutti que' modi, che e' poteva e con tutte le occasioni che se gli appresentavano innanzi, essendogli venuto davanti un giovanetto, per ringraziarlo d'avere impetrato d'esser fatto prefetto, tutto profumato e ripieno di buoni odori, gli fe' cenno che si appartasse e levasse via, come se tali odori l'avessino offeso; e lo riprese ancora gravissimamente, dicendo: più tosto avrei voluto che tu sapessi d'agli; e si fe'rendere indietro le lettere di favore ch'esso gli aveva fatte. I soldati delle galee, i quali ordinariamente da Ostia a Pozzuolo vanno e vengono per terra a piedi, gli addimandavano che e'fusse concesso loro qualche provvisione, sotte nome delle scarpe che logoravano in andare innanzi e indietro; ma egli, non gli parendo abbastanza non aver risposto loro cosa alcuna, ordinò e comandò loro che da quivi innanzi andassino scalzi, e così da indi in qua sempre sempre sono andati e vanno ancora oggidi. Quanto alle città e

provincie, ridusse in forma di provincia, cioè fece distretto dei Romani l'Acaia, la Licia, Rodi, Costantinopoli e Samo, e tol se loro la libertà. Il simile fece ancora alla Tracia, alla Cicilia ed a Comagene ch'erano reami stati insino a quel tempo, e da lui furono ridotte in forma di provincia. Mando nuove legioni di soldati in Cappadocia, oltre a quelli che ordinariamente vi stavano, per esser quel paese infestato assiduamente dalle scorrerie de' barbari. E per governatore vi mandò un cittadino consolare, essendo solito di mandarvisene uno dell'ordine de cavalieri. Roma per l'antiche arsioni e rovine era tutta disformata e guasta; onde per riempierla di casamenti ed edifizii, diede a ciascheduno licenza, a cui veniva bene di edificare, che occupassero i luoghi e gli spazii che trovavano vôti, quando i padroni proprii avessero indugiato loro a edificarvi. Egli prese a restituiré e rifare il Campidoglio, e fu il primo che messe le mani a purgarlo dai calcinacci e portargli via; e sopra le sue spalle ne portò via alquante corbellate. Fece oltre a ciò rifar di nuovo tre mila tavole di rame che tutte erano arsicciate e guaste dal fuòco; avendo con diligenza ricerco e ritrovato i modelli e le scritture antiche di quelle. Fece oltre a ciò come uno instrumento ed inventario delle cosè pubbliche, insino dal tempo antico, molto bello e bene accomodato; nel quale si contenevano tutte le deliberazioni del senato e tutte quelle della-plebe, tutte le leghe e confederazioni fatte, tutti i privilegii conceduti a qualunque persona, insino quasi da che Roma fu edificata.

## Edifizii pubblici da lui innalzati.

Fece ancora alcuni edifizii di nuovo, cioè il tempio della Pace vicino alla piazza; quello del divo Claudio cominciato da Agrippina, ma da Nerone disfatto e rovinato quasi insino a' fondamenti. Edifico similmente lo anfiteatro nel mezzo di Roma secondo il disegno e modello che trovò, che Augusto ne aveva fatto fare. Ridusse l'ordine de' cavalieri e de' senatori allo antico splendore e nobiltà, i quali erano già quasi ridotti a niente, per essere stati trascurati, e molti di loro uccisi e ripieni di persone vili e ignobili. Egli adunque gli ridusse al solito numero, e primieramente fece una rassegna di quegli che allora ne' predetti ordini si ritrovavano; e ne cavò tutti quegli che non meritavano tal dignità, e in lor cambio messe uomini dabbene e nobili di ogni sorte; Italiani e forestieri. E per dare a conoscere che i senatori e i cavalieri erano solamente differenti quanto al grado e

dignita, ma che l'autorità e licenza aveva in un certo modo a esser del pari; essendo occorso parole ingiuriose tra un senatore ed un cavaliere romano, sentenziò in questo modo, che ei non era beue che a senatori fussero dette parole ingiuriose, ma che rispondere alle ingiurie di quegli ingiuriosamente era ben cosa civile e lecita.

#### Liti da lui sommariamente decise.

Le liti che si avevano a decider erano cresciute in grandissimo numero; perchè non si essendo per gran tempo addietro tenuto ragione, molte delle antiche restavano ancora in pendente, e per garbugli e tumulti de' tempi che allera erano corsi, ne surgevano su delle nuove ogni di. Egli adunque fece un magistrato d'uomini, i quali trasse a sorte, che avessino autorità sopra alle cose che nella guerra s'erano rubate di farle restituir a di chi elle erano. Oltre a ciò creò un magistrato che per lo strasordinario sentenziasse e giudicasse sopra alle cause e liti che si appartenevano al giudizio centumvirale (cioè de' cento uomini) comandando loro che riduoessino con pochissimi capi; che a fatica che l'età d'uno di coloro che litigavano fusse bastante, tanto si mandavano in lunga.

## Suo stanziamento contro gli usurai ed altre leggi.

Quanto alla libidine ed ogni altra cosa fuori dell'onesto, non vi essendo stato inaino a quel tempo fremo, per ciascuno si vivea licenziosamente. Ordino per tanto, per via del senato, che qualunque denna si fusse maritata al servo d'una terza persona ella ancora s'intendesse divenuta serva di quel tale. E che gli usurai che avessino prestato a usura a' giovanetti, vivente il padre loro, non avessino autorità ne in vita nè in morte del padre di addimandar loro cosa alcuna. Fu severo e rigido nelle cose sopradette; ma quanto ad ogni altro affare dal principio del suo imperio insino al fine fu civile e clemente.

## Non dissimula la bassezza de' suoi natali.

Egli primieramente mai non volle dissimulare ne ascondere la bassezza e vilta de suoi antecessori, anzi per se medesimo molto spesso la manifestava; oltre che, ingegnandosi alcuni di mostrare che la famiglia de Flavii aveva origine dagli edificatori di Rieli e da un compagno d'Ercole, la cui sepoltura è nella via Salaria, esso gli sbeffò e scherni. Fu oltre a ciò molto nimico delle apparenze e gran dispregiatore delle grandezze di fuora tal che il giorno del trionfo venutogli a fastidio il tardare che si faceva nel passare della pompa e processione, non potè contenersi di non dire, ch'era punito del suo errore secondo ch'egli aveva meritato; poi che essendo vecchio, era stato si sciocco che ancora esso aveva voluto trionfare, come se proprio egli avesse avuto a rendere conto a' suoi antichi come di cosa loro debita: o mai per alcun tempo vi avesse avuto l'animo o postovi speranza alcuna. Non volle accettare d'esser fatto tribuno ne di esser chiamato padre della patria se non all'ultimo del suo imperio. Lasciò andare la usanza di far cercare coloro che veninivano a salutarlo, s'egli avevano arme: la quale per la guerra civile ancora durava.

#### Sua tolleranza verso i maldicenti.

Sopporto molto umanamente che gli amici parlassino seco alla libera, e così il parlare per parabole e per figure degli avvocati e causidici: e similmente il parlare arrogante e prosontuoso de' filosofi. Licinio Miziano era una persona molto disonesta, e per tale conosciuto da ciascuno, ma per aver fatti servigi molti rilevanti a Vespasiano, gli era poco riverente e senza rispetto: non volle mai Vespasiano riprenderlo in presenza d'altri ne rispondere alle sue parole mordaci, ma segretamente chiamandolo in presenza di qualche amico e per motteggiare con lui e morderlo a rincontro solo usava dire: Io almeno son pure (4) uomo. Salvio liberale nel difendere un ricco dinanzi ai giudici, ebbe ardire di dire: se Ipparco si truova due milioni e cinquecento mila scudi, che n'ha a fare Cesare? di che Vespasiano lo commendo. Demetrio filosofo cinico (cioè canino), poi ch'egli era stato condannato, riscontrandolo per viaggie non si degno ne di rizzarsi ne di salutarlo, ed abbaiando ancora non so che, Vespasiano non rispose altro se non chiamarlo

<sup>(1)</sup> Con questo dire di Vespasiano di esser almen uomo veniva a tassar l'effeminatezza e ingiustizia di Licinio.

### Dimenticanza delle ingiurie ricevute

Sdimenticavasi le offese, ne teneva le inimicizie; onde e' maritò la figliuola con bello e magnifico apparato a Vitellio ch'era suo nimico; ed oltre alla dote gli donò ancora di molte altre cose appartenenti al vestire ed ornamento di lei. Quando al tempo di Nerone gli fu vietato l'andare a corte, egli tutto pauroso e timido si rammaricava, e dicendo: che ho io a fare o dove ho andare? gli fu risposto da uno di quegli che erano sopra il metter dentro (4), va in morbonia (cioè in malora). Costui essendo poi venuto a pregarlo e raccomandarglisi, egli solamente si adiro seco con dirgli quelle medesime parole. Fu tanto alieno, per paura o sospetto ch'egli avesse, dall'offendere alcuno, che essendo avvertito da' suoi amici che si avesse cura da Mezio Pomposiano, perciocchè universalmente si dicea che la sua patività gli prometteva l'imperio, esso lo fece consolo, con dire: ei potrà qualche volta ristorarci di questo benefizio.

### Sua clemenza co' re accusati.

A tempo suo non si ritrovava essere stato mai punito alcuno senza avere errato, se non trovandosi lui assente o nol sapendo o si veramente sforzato ed ingannato. Elvidio Prisco fu quello che, tornando Vespasiano di Siria, gli fecemotto e lo saluto come una persona privata; e che quando e' fu pretore, in tutti i bandi che e' mandava; senza rendergli onore alcuno, non ne faceva menzione, come se e' non fusse; nondimeno Vespasiano non prima si sdegnò seco che per volere Elvidio gareggiare ed altercare con esso lui, si vide quasi ridotto, per la insolenza di quello, alla (2) striegua dell'altre persone private. E quantunque e' lo avesse da principio confinato ed appresso comandato ancora che e' fusse ammazzato, volle nondimeno salvargli la vita: parendogli una tale opera da lodare assai e mando dietro a coloro che andavano per ammazzarlo con dire che tornassino e non. lo uccidessino, e così lo avrebbe salvato: ma falsamente gli fu riferito che di già e' l'avevano morto. E certamente egli non mai prese diletto di far ammazzare alcuno, anzi molte volte sospirò e pianse per la morte di coloro che giustamente erano

(2) Striegua, lo stesso che condizione.

<sup>(1)</sup> Sopra il metter dentro, cioè usciere.

### Sua avarizia e ingordigia.

Fu solamente tenuto avaro e troppo ingordo e rapace del danaio; perchè non contento di avere nuovamente aggravati i popoli con le gravezze e tributi dalle quali al tempo di Galba erano stati sgravati, ma aggiuntevene di nuove ed oltre a ciò di avere accresciuti tributi alle provincie e ad alcune duplicatigli; egli ancora si diede al negoziare e far alcune mercanzie palesemente vituperose, e da vergognarsene, quando ancora fusse stato. privato, attendendo a comperare e rivendere. Ne si vergogno ancora di vendere i magistrati a coloro che gli addomandavano. e le assoluzioni a coloro ch'erano accusati così colpevoli come non colpevoli. Credesi che ancora industriosamente usasse di dare i migliori uffizi a' più rapaci procuratori per condannargli poi quando erano arricchiti. E volgarmente si diceva ch'egli di questi cotali si serviva come d'una spugna, perchè essendo risecchi gli bagnava molto bene, e di poi ripieni d'acqua gli premeva. Scrivono alcuni che questo difetto dell'avarizia era in lui naturale, e ciò essergli stato rimproverato da un vecchio bifolco, che poi che e' fu fatto imperadore, umilmente lo prego e supplicò d'esser fatto libero, il che egli senza premio non volle fare; onde il vecchio grido che la volpe mutava il pelo ma non i costumi. Sono alcuni-altri per contrario, che hanno opinione ch'egli per necessità fusse costretto a esser rapace ed angariaré i popoli per trovarsi il fisco e lo erario molto povero e voto di danari; di che esso fece testimonianza subito fatto imperadore, dicendo che a volere ridurre la Repubblica nello stato di prima e fare ch'ella rimanesse in piedi, aveva bisogno d'un milione di scudi. Il che pare più verisimile, poi che i danari ch'e' fece ingiustamente, furono da lui usati ottimamente.

# Sua liberalità e magnificenza.

Perciocche e' fu liberalissimo con qualunque sorte d'uomini, ordino che i senatori avessino lo intero delle entrate che a loro si convenivano. Sostentò i bisognosi cittadini ch'erano consolari dando loro di provisione ogni anno dodicimila cinquecento scudi. Rifece le mura e gli edifizii di melte città, che in diverse parti del mondo erano state guaste da' tremuoti e dalle arsioni.

SVETONIO. Vite dei Cesari.

Come avesse in pregio gli uomini dotti e della stima che faceva di tutti.

Favori ed accarezzo sopra tutti gli artigiani e le persone ingegnose e industriose. E primieramente ordino che a' maestri di retorica, così greci come latini, fusse ogni anno pagato dal fisco duemila cinquecento scudi. Volle appresso di se tutti i poeti ed artefici eccellenti. Dette oltre a questo per premio una gran quantità di danari a uno che aveva fatto un colosso (cioè una statua maggiore dell'ordinario). A una persona meccanica, la quale gli prometteva con pochissima spesa di condurre nel Campidoglio alcune colonne grandi, dette per la invenzione premio non piccolo, e appresso lo licenzio con dirgli, che non durasse tal fatica e la lasciasse a jui da poter sovvenir di pane la povera plebe.

### Giuochi da lui fatti rappresentare e dei conviti.

Nelle feste e giuochi i quali si celebravano per la consagrazione della scena che si era rifatta nel teatro di Marcello, ridusse ancora in uso le farse e recitazioni antiche. Dono ad Appollinare tragedo diecimila scudi: a Pterno e Diodoro citaredi cinquemila; ad alcuni altri duemila cinquecento per ciascuno, ed il meno ch'egli donasse furono mille scudi; senza che e' dono ancora una quantità di corone d'oro. Faceva molto spesso conviti ed erano il più delle volte i suoi conviti ordinarii senza dar la sua parte a ciascuno, e tanto copiosi ed abbondanti. che i trecconi (1) e beccai ne facevano bene. E così, come in capo di anno e per le feste Saturnali, era solito di presentare gli uomini, così nelle calende di marzo presentava le donne. Ne con tutto questo manco ch'egli come avaro non fusse infamato. Gli Alessandrini sempre lo chiamarono Cibiotate ch'èra il cognome d'un re di loro molto gaglioffo ed avaro. Favone archimimo (cioè principe de' buffoni) rappresentando la persona di esso Vespasiano. e contraffacendolo ne' gesti e nelle parole e ne' fatti, come quando egli era vivo, domando palesemente i procuratori delle esequie quanto costasse quel mortorio e quella pompa, e rispondendo loro, dugento cinquanta mila scudi; disse ad alta voce, che ne dessero a lui duemila cinquecento, ed a lor posta lo gittassino nel Tevere.

<sup>(1)</sup> Trecconi, lo stesso che rivenduglioli.

Statura del corpo, de membri e della sua complessione.

Fu di statura quadrata con le membra annodate e sode, e con la faccia che tuttavia pareva che (4) ponzasse; onde una persona faceta e motteggievole, domandata da lui che dicesse ancora qualche piacevolezza contro di lui, facetamente gli rispose: Io ti dirè quanto tu avrai finito di scaricare il ventre. Fu di sanissima complessione con tutto che per conservarla non altro usasse che di stropicciarsi per se medesime e farsi ordinariamente un certo numero di fregagioni alla gola e per tutti i membri, dentro a una certa stanza incamerata e ritorta, chiamata Sferiterio, e ogni mese stava un giorno senza mangiare.

Distribuzione dell'ore al tempo del suo principato.

L'ordine della vita, che e' teneva nel suo principato, è la infrascritta. Svegliavasi la mattina a buon'ora, e quasi sempre innanzi di; appresso letto le lettere e i breviarii di tutti gli uffizii e magistrati, faceva metter dentro i suoi amici; e mentre che loro il salutavano, si calzava e vestiva per se medesimo. Dipoi spedite tutte le faccende che occorrevano, se ne entrava in lettiga andandosi a spasso, appresso tornato, si riposava, avendo a giacere con lui qualcuna delle sue amiche, delle quali aveva procacciato grandissimo numero in laggo della morta Cenide; e così segretamente se ne passava nel bagno o nella stanza dove e' mangiava. Nè in tempo alcune si dice che egli si trovava in miglior disposizione, nè più facile ed amorevole che in questo; onde i suoi domestici e familiari, volendo impetrare da lui cosa alcuna, s'ingegnavano sempre di eleggere questa ora per trovarlo in buona disposizine.

Dei giuochi dopo cena e di alcuni festevoli di lui detti.

Quando e' cenava e sempre ancora d'ogni altro tempo se la passava con gli amici burlando; perciocche egli era grande ciaccheratore, ed aveva tauto del buffone e del plebeo nel parlare, che ancora non aveva riguardo di lasciarsi uscir di bocca alcune cose e parole licenziose e brutte. Ritrovansi nondimeno alcuni suoi detti molto piacevoli e faceti, come son questi. Men-

Ponzasse, lo stesso che far forza per mandar fuori gli escrementi del corpo.

strio Floro, uomo consolare, lo aveva avvertito che e'si aveva dire Plaustra e non Plostra (che vuol dire carrette), ond'egli il giorno seguente, salutandolo, in vece di Floro, lo chiamo Flauro. Per compiacere ad una certa donna, che diceva ch'era innamorata di lui, la fece venir a dormir seco, e donatogli mille scudi, e domandandogli il dispensatore in che modo quella partita si aveva ad acconciare ne'suoi conti, disse: Metti a uscita Vespasiano, di cui le donne s'innamorano.

# Versi greci da lui pubblicati.

Usava versi greci all'improvviso e molto a proposito. Sopra un certo che era di bella e compariscente presenza, ma noto vilmente, disse lo infrascritto verso in greco (4). Egli spasseggia largo e scuote un'asta che ha una grande ombra. E sopra a Cerilo liberto, il quale essendo ricco oltre a modo, per fuggire alcuna volta di non avere a pagare il fisco, si faceva gentiluomo, e scambiando il nome si faceva chiamare Lachete, dice in greco: O Lachete, Lachete, quando tu sarai morto di nuovo e da capo sarai chiamato Cerilo. Ma sopra tutto s'ingegnava di trovar qualche facezia e motto sopra dei guadagni, che e' faceva disonorevoli, per mitigare il carico e biasimo che glie ne seguiva, con qualche (2) capestreria e ribobolo, riducendola in berta. Uno dei suoi ministri più cari lo pregava strettamente che volesse concedere l'uffizio del dispensiere a una certa persona, dicendo che colui gli era come fratello; Vespasiano gli disse che tornasse un'altra volta, e fece chiamare a sè quel tale, e fattosi pagare una quantità di danari ch'egli aveva promessa a colui che pregava per lui, gli concedette lo uffizio, senza mettere tempo in mezzo. Appresso venendo lo amico a pregare di nuovo per lui, gli disse: va, cercati d'un altro fratello, che quello che tu pensavi essere il tuo, è il mio. Essendo quello che guidava i muli, che portavano la sua lettiga, sceso (come e' diceva) per fare riferrare i muli, accortosi della cagione, e che egli lo aveva fatto per dare agio a un certo litigante di raccontargli le sue ragioni. gli domandò per quanto prezzo egli aveva fatto ferrare i muli, e così volle una parte de danari che quel tale gli aveva dato per

(2) Capestreria, lo stesso che detto malizioso. Ribobolo sorta di dire breve, in burla

<sup>(1)</sup> Intendendo così di tassare la statura alta di colui come se egli non avesse altro di buono.

tenerlo a bada. Riprendendolo Tito suo figliuolo dello andare tanto dietro al guadagno, e voler farsi pagare la gabella insino del piscio, gli accostò al naso i primi danari che per tal conto gli furono pagati, e domandollo se quello odore lo offendeva, e rispondendo che no, gli disse: come? e' son pure di piscio! Avvisandolo gli ambasciatori, come in senato si era deliberato di fargli una grande statua, e di non piccola spesa, per onorarlo, disse: Ponete qua ora, mostrando loro la mano cupa, e dicendo che egli aveva apparecchiata la base. Ne pure nell'ultimo pericolo e paura della morte si potè astenere di non cianciare; perchè essendo tra gli altri segni è prodigii in un subito apertosi il mausoleo, e in cielo apparita una cometa, diceva che 'l mausoleo si era aperto per Giunia Caduina ch'era della casa di Augusto; e che la stella chiomata era apparsa per lo re de' Parti che portava la zazzara : e subito che la infermità lo prese, disse : al mio parere io divento Iddio.

#### Della sua malattia e morte.

Essendo consolo la nona volta e trovandosi in Campania (cice nel regno di Napoli), comincio a sentire certi ribrezzi e piccoli motivi di febbre: onde spacciatamente tornato a Roma, se ne andò a Cutilia ed alle possessioni ch'egli aveva a Rieti, dove egli era solito la state ogni anno di dimostrarsi. Ivi stringendolo la infermità, e avendo col bere ad ogni poco acqua fresca magagnato dentro le intestine, non mancava perciò di fare secondo il suo consueto lo uffizio dell'imperadore; tal che giacendo dava medesimamente audienza agli ambasciadori. Ma in un subito si gli smosse il ventre, tale che e' veniva a mancare e venirsi meno, ma dicendo che lo imperadore aveva a morire in piedi, mentre che si voleva levar su, e si andava appoggiando e sforzandosi, si morì nelle mani di coloro che lo aiutavano sollevare, ai ventiquattro di giugno; avendo anni settantanove, un mese e sette di.

Presagio che i figliuoli gli sarebbono per succedere.

Accordasi ognuno, lui essere stato tanto certo di quello che gli prometteva la sua natività, e di quella di tutti i suoi, che dopo molte congiure fatte contro di lui, ebbe ardire di affermare in senato, o che i figliuoli gli avevano a succedere, o che nessuno gli aveva a succedere. Dicesi ancora che e' vide in sogno una bilancia nel mezzo dello andito della casa Palatina che stava coll'ago diritto e bilanciato; e dall'una parte era Claudio e Nerone, e dall'altra egli ed i suoi figliuoli. Ne fu vano il sogno, perciocche egli ed i figliuoli regnarono tanto tempo quanto avevano regnato Claudio e Nerone.

# LA VITA ED I FATTI

D I

# TITO VESPASIANO

UNDECIMO IMPERATOR ROMANO

#### Dell'amore di tutti verso Tito

Tito, il cui cognome fu quello del padre, cioè Vespasiano, fu tanto ingegnoso, tanto industrioso e favorito dalla fortuna in farsi ben volere e rendersi ciascuno obbligato, che meritamente fu chiamato l'amore e le delizie dell'umana generazione. E quello che sopra a ogni altra cosa è difficile, fu che egli ciò fece nello imperio; conciossiacosache quando egli era privato e poi che 'l padre pervenne al principato, non mancò chi lo avesse in odio, e fu ancora pubblicamente vituperato e biasimato.

### Nascita ed educazione di Tito.

Nacque a' trenta di dicembre, il quale anno fu ricordevole per la morte di Gaio Caligola dentro a una casa povera e vile, vicina al Settizonio ed in una camera molto piccola ed oscura, la quale ancora oggi è in piede e si può vedere. Fu allevato in corte in compagnia di Britannico e dette opera a' medesimi studi e sotto i medesimi precettori. Nel qual tempo dicono che Narciso liberto di Claudio, avendo fatto venire uno di questi che a' segni del viso prediceno il futuro, perchè e' guardasse il viso di Britannico, colui affermo per cosa certa che Britannico per modo alcuno non era per esser imperadore, ma Tito si, il quale allora gli era accanto. Erano tanto amici e familiari che si crede ancora Tito, dormendo accanto a Britannico, aver gustato di quella bevanda, della quale morì Britannico, ed esserne stato lungamente

malato. Di tutte queste cose adunque grato e ricordevole, pose a Britannico una statua d'oro nel palazzo ed un'altra ancora glie ne consagrò di avorio vestita a guisa di cavaliere: la quale ancor oggi si porta attorno nella pompa e processione de giucchi circensi, alla quale ancora esso andò dietro accompagnandola.

#### Della virtù e dottrina.

Quando era ancor fanciullo si conobbe per tempo quanto ei fosse ben dotato d'animo e di corpo, e ando sempre secondo l'età migliorando di mano in mano. Fu d'aspetto bello e generoso, il quale insieme era grazioso e piacevole; ed aveva ancora del grave. Fu molto gagliardo e robusto, ancora ch'e' non fusse molto alto di persona. Era un poco corpacciuto, di memoria singolare, e melto agevolmente apprendeva l'arte ed i modi della guerra e quelli della pace. Maneggiava l'armi e cavalcava benissimo. Aveva molto facile la lingua latina e greca, e nell'una e nell'altra componeva in prosa ed in verso ancora all'improvviso molto agevolmente. Ebbe ancora qualche notizia della musica, come quello che cantava e ballava assai piacevolmente, con destrezza e leggiadria. Ho inteso da molte persone ch'egli usava di scrivere e raccorre mentre che un parlava, cioè ch'e diceva con molta prestezza usando lettere per parte. Faceva ancor per burla co' suoi scrivani a chi meglio contraffaceva la mano di questo o di quello scrittore, qualunque fusse posto loro innanzi, usando di dire che sarebbe potuto essere un buonissimo falsatore.

# Delle di lui mogli, onori e vittorie.

Fu tribuno de' militi in Germania e nell'Inghilterra, dove si portò molto industriosamente e con grandissima modestia, e vi acquistò assai di fama e di riputazione, come si può comprendere per la gran quantità delle statue ed immagini e titoli di queste poste in suo onore nell'una e nell'altra provincia. Dopo il mestiero della guerra si diede al governo della Repubblica ed alle cure civili; nel che più tosto si mantenne in grado di buono e costumato cittadino, che egli molto s' impiegasse. Nel qual tempo tolse per meglie Arricidia, figliuola di Tertullio, cavalier romano, il quale ancora era stato prefetto e capitano de' soldati pretoriani. E morta lei tolse in suo luogo Marzia Fulvia, di nobil famiglia, con la quale, avendone avuta una figliuola, fece divorzio. Fu di poi fatto questore ed appresso fatto capitano e

colonnello d'una legione in Giudea, dove e' prese ed éspugno due città potentissime, Tarichea e Gamala. Ed in un certo fatto d'arme avendo sentito mancarsi il cavallo sotto, saltò sopra un altre il cui padrone e cavallere, combattendo seco, era rimasto morto.

# Espugnazione di Gerusalemme.

Avendo poi ottenuto Galba il governo della Repubblica, fu mandato dal padre a rallegrarsene con esso seco, e per qualunque luogo egli passava era guardato ed ammirato; credendosi ognuno che e' fusse stato chiamato dall' imperadore per adottarlo e farlo suo successore. Ma come egli intese le cose di nuovo essere intorbidate ed ingarbugliate, se ne tornò indietro. Ed essendo andato a visitare l'oracolo di Venere Pafia, gli domando del viaggio che per mare aveva a fare, quello che gli doveva intervenire; dalla cui risposta fu ancora certificato di avere a ottenere l'imperio, il che in breve tempo gli succedette, secondo il suo desiderio. Ma lasciato in quel mezzo a ridurre la Giudea sotto l'ubbidienza de' Romani, nell'ultimo assalto che si dette alla città di Gierosolima, con dodici saette ch'egli tirò ammazzò dodici di quelli che la difendevano, e la prese nel medesimo giorno che la sua figliuola nacque: in si fatta allegrezza e favore de' suoi soldati, che facendone festa e con lui rallegrandosene, lo salutarono e chiamarono imperadore. Quindi volendosi partire lo ritennono con preghiere e con minaccie ancora, dicendo o che rimanesse insième con esso loro, o che essi parimente insième con lui si partirebbono. Di che nacque sospezione che dal padre non fusse voluto ribellare e dell'Oriente insignorirsi. La quale dipoi si accrebbe, quando egli andò in Alessandría, perciocche trovandosi nella città di Melfi e sacrificando un bue ad Api, portò il diadema secondo il costume e usanza antica di quella religione, nè mancavano persone che malignamente interpretassino le sue azioni. Per la qual cosa si affrettò di tornarsene in Italia, e montando sopra una nave prese porto a Reggio; dipoi sopra alla medesima nave pose in terra a Pozzuolo, e di quivi senza impedimento o carriaggi per terra se ne venne a Roma. E rappresentatosi dinanzi al padre, ché non lo aspettava, come rispondendo alle false calunnie che gli erano date, disse : io son venuto, padre mio, io son venuto.

### Amministràzione dell'imperio.

Da quel témpo innanzi fu sempre partecipe de' consigli e deliberazioni del padre, come tutore e governatore dell'impero. Trionfò insieme con quello, e con lui insieme fu censore. Fugli ancora compagno nel tribunato, e sette volte con esso lui fu consolo. Ed avendo quasi sopra di sè preso la briga ed il carico di tutti gli uffizii e magistrati, dettava, in nome del padre, le lettere. componeva gli editti e comandamenti pubblici, e parlava e orava in senato; ed oltre a ciò, in vece del questore esercitava la prefettura del pretorio, che da quel tempo indietro non era mai stata amministrata se non da un cavalier romano. Nel quale uffizio ebbe alguanto del crudele, e si portò un poco incivilmente; perciocchè e' mandò segretamente alcuni suoi satelliti nel teatro e negli alloggiamenti de' soldati, e fece por le mani addosso a tutti quegli che erano a sospetto e condurli, come se di comune consentimento fussero stati presi per avere errato, e senza mettere tempo in mezzo gli fece ammazzare, tra' quali fu Aulo Cecinna, uomo consolare, che da lui fu convitato a cena; e di poi partendosi, nell'uscir di sala comandò che gli fusse dato parecchie pugnalate; e nel vero chè il pericolo lo sforzava, avendo trovato una scritta di mano di quello della congiura che tra i soldati gli avevano apparecchiata contro. Per la qual cosa, come che gli si assicurasse del tempo avvenire, si per allora si concitò egli contro molto odio, e ne acquisto gran biasimo, perche niuno pervenne mai al principato con più mala grazia e con più cattivo nome di lui, nè più contro alla voglia di ciascuno.

Come cambiasse i suoi costumi di mali in buoni

Oltre al sospetto e paura che si aveva della sua crudeltà, si dubitò ancora del suo disenesto e vituperoso vivere; perciocchè egli si stava insino a mezzanotte a mangiare e bere con certi suoi amici e familiari, di quelli che erano più vituperosi e disutili. Nè meno fu a sospetto la sua lussuria e libidine, per aver sempre intorno gran numero di giovanetti sbarbati ed alquanto grandicelli e sopraffatti, e per grande amore ancora ch'e' portava alla regina Berenice, alla quale si diceva aver promesso di torla per moglie. Sospettossi oltre alle predette cose della sua rapacità; essendo manifesto che nel tempo che il padre era censore egli era solito ne' parlamenti ch'egli aveva a fare con la plebe e con le comunanze e contadini, di fare mercanzia d'uffizii e d'altre

opportunità, e ricevere mance e premii. Appresso palesemente era tenuto e da ognuno chiamato un altro Nerone. Ma-questa mala fama e sinistra opinione che di lui s'aveva gli tornò in bene e converti in sue lodi grandissime, però che in lui niuno de' predetti vizii si ritrovarono, anzi pel contrario grandissime virtù. Primiéramente i conviti che e' faceva avevano più del piacevole e dello allegro, che fussero di superchio abbondevoli. Gli amici che da lui furono eletti furono tali che i principi che seguitarono dopo di lui se ne contentarono, parendo loro d'averne necessità, e che fussino a proposito per la Repubblica. Oltre a ciò, subito che egli ebbe ottenuto il principato, contro a sua voglia licenzio Berenice, e mal contenta la mando fuori di Roma, che per sua donna si aveva eletta: e non solamente lasciò d'intrattenere e favorir più alcuni di quei suoi giovanetti, più graziosi e belli come prima soleva, quantunque e' fussero molto bene accostumati in danzare e recitare; tanto che nelle commedie e feste che si facevano essi le comandavano ed ordinavano, ma ancora là dov'era tutta Roma non si curò mai di rappresentarsi in pubblico per istare a vederli. Non tolse mai cosa alcuna a niuno cittadino, e dalle cose altrui si astenne quanto per lo addietro niuno avesse fatto giammai, tale che egli, non che altro, lascio di riscuotere le solite cellazioni e tributi. È con tutto questo quanto a magnificenza e liberalità non fu inferiore ad alcuno dei suoi antecessori, perciocche avendo dedicato e consagrato lo anfiteatro, ed in poco tempo vicino a quello edificato le terme, fe' con bellissimo apparecchio e gran pompa e magnificenza fare il giuoco de' gladiatori. Fece ancor fare nel suo antico luogo la battaglia navale, e quivi ancora fe' rappresentarsi in campo i gladiatori, e fece in un sol giorno comparire al cospetto del popolo cinquemila fiere di ogni generazione.

# Di una pietosissima natura.

Fu per natura molto amorevole e benigno, perciocche avendo Tiberio ordinato che tutti i benefizi donati e concessi da' principi passati non s'intendessino altrimente rati e fermi da quegli che succedevano nello imperio, se da essi medesimi non erano alle persone che ricevute gli avevano confermati; egli fu il primo che per un sol bando confermo tutte quelle cose che per l'addietro erano state concesse da' suoi antecessori, senza aspettare d'esserne pregato o ricerco. E in qualunque altra cosa che gli era addomandata trattenne sempre ognuno e se lo mantenne af-

fezionato, non lasciando partire alcuno senza qualche speranza: talchè riprendendolo i suoi amici, cen dire che e' prometteva più di quello che e' poteva ottenere, rispondeva ch'e' non era bene che alcuno si partisse dal principe mal contento. Oltre a ciò ricordatosi una volta cenando che in tutto quel giorno non aveva fatto servigio ad alcuno, usò quelle parole notabili e da tenere a mente e meritamente lodate e celebrate: O amici, io mi son perduto questo giorno. Egli quanto all'universale ogni volta che n'ebbe occasione trattò il popolo con molta piacevolezza ed umanità; tale che essendosi messo innanzi di fare il giuoco de' gladiatori, disse palesemente che voleva che e' si facesse non a voglia sua ma di quegli che lo avevano a vedere; e così certamente fece; perciocchè niuna cosa fu da lui negata a quegli che ne lo addimandarono; senza che spontaneamente dette animo e conforto ciascuno, che gli addomandasse tutto quello che e' volesse. Oltre a ciò mostrandosi fautore e partigiano di quella banda di gladiatori che armavano a guisa di quegli di Tracia, usò molte volte co' gesti e colla voce ancora, egli in compagnia del popolo, come fautore di essi, di accomodarsi a quello co'medesimi motti e modi di favorire: non perciò mancando di quel decoro che alla sua maesta si conveniva, ne meno uscendo de' termini della ragione. E per non lasciar indietro parte alcuna di umanità ed amorevolezza verso il popolo, alcuna volta quando e' si lavava dentro alle sue stuffe concesse che la plebe fusse messa dentro a vederlo. A' suoi tempi accaddero alcune disgrazie ed infelicità, come in Campagna l'arsione del monte Vesuvio, l'arsione ancora di Roma che duro tre di e tre notti, una pestilenza grandissima e maggiore ch'ella fusse stata per l'addietro giammai. In cotali avversità non pure come principe usò ogni diligenza e sollecitudine, ma ancora come padre si dimostro affettuoso e compassionevole, ora per via del trombetto pubblicamente confortando ciascuno, ora aiutandogli insino a quanto le sue facultà si stendevano. Trasse per sorte del numero de' cittadini consolari i procuratori per dare ordine agl'inconvenienti ch'erano seguiti in Campagna per l'arsione del monte Vesuvio. Ed i beni di quegli ch'erano stati oppressi dal detto incendio di cui non si ritrovavano gli eredi, volle che fussero assegnati per rifacimento delle città guaste ed afflitte. Nella arsione di Roma affermò in pubblico che tutto quel danno si apparteneva di ristorarlo e rifarlo a lui. e volle che tutti gli ornamenti e fornimenti del suo palazzo servissero in riedificare i tempii che erano guasti ed arsi. Alla quale opera prepose un gran numero di cittadini di quegli ch'erano

dell'ordine de' cavalieri, acciocchè ad ogni cosa si desse con più prestezza perfezione. Quanto alla pestilenza non lasciò indietro rimedio alcuno nè umano nè divino per mitigarla e spegnerla, avendo fatta provveder a tutti i rimedi che trovare poteano, e così fatto celebrare tutte le maniere de' sacrifizii, ch'in quel tempo s'usavano in alcun luogo. Era la città ripiena (1) per sì fatta avversità d'accusatori e di maligni, che per mal fare mettevano altri al punto, per aver durato assai il male, n'erano divenuti gli nomini licenziosi. Egli adunque per rimediare a tali inconvenienti comando che que' tali fussero con flagelli e con pezzi di legno battuti in piazza, ed ultimamente per vituperio gli fece passare per mezzo l'anfiteatro, ed una parte ne fe' vendere per ischiavi: e parte ve ne fe' condurre e confinare in isole asprissime e diserte. Ed acciocche in perpetuo non avesse a seguir più simili disordini, ordinò che le cause e liti che si trattavano s'avessero a decidere per una legge sola; ne più leggi che una si potesse addurre sopra una causa. E che dello stato e de' beni di coloro ch'erano morti, non si potessino fare inquisizioni, ne altrimenti pretendervi sopra cosa alcuna o molestargli, se non per insino a un certo numero d'anni che da lui furono determinati.

### Sua clemenza e mansuetudine.

Quando fu creato pontefice massimo, disse che accettava quel sacerdozio per essere costretto a conservare le sue mani pure ed innocenti; il che da lui fu osservato e mantenuto: perciocche da quel tempo innanzi niuno fece ammazzare giammai, nè mai della morte di alcuno fu consapevole, ancora che e' non gli mancasse cagione di vendicarsi: ma egli cen giuramento affermo che voleva più presto capitar male ed esser morto, che imbrattarsi le mani del sangue d'alcuno. Onde essendo accusati due patrizii e fatti confessare, come e' cercavano di farsi capi di Roma, solamente gli riprese e disse loro, che si togliessino da quella impresa, però che il principato si otteneva per fato e per destino: e che da quello in fuora, avendo loro voglia o desiderio di più una cosa che un'altra, liberamente l'addomandassero che era loro per concederla. E prestamente mandò uno alla madre d'uno di

<sup>(1)</sup> Questa narrazione della tristizia de' calunniatori non deve esser collegata con la cosa della pestilenza, e le parole di Svetonio semplicemente tradotte sono tali. In oltre fra le altre avversità regnandovi ancor quella degli accusatori e maligni avvezzati alle licenze de' tempi passati, egli per rimediare, ecc.

essi: perciocchè essendo assai lontana di Roma ella fusse avvisata con prestezza, come il suo figliuolo era salvo. E non solo dette loro cena familiarmente, ma nel di seguente se gli fece sedere a canto al giuoco de' gladiatori; e dette loro in mano a considerare e por mente l'arme, con le quali combattevano essi gladiatori, che a lui erano state porte. Dicesi ancora che e' fece la natività dell'uno e dell'altro, e disse ad amendue come e' portavano pericolo; e che e' sarebbono morti ma da altri che da lui. Domiziano suo fratello non restava di tendergli insidie, anzi palesemente cerco di sollevare gli animi de' soldati contra a lui. Dipoi cercando di fuggire non sofferse l'animo a Tito ne di ucciderlo, ne di confinarlo, ne ancora d'averlo in meno grado e riputazione; ma ancora affermò che dal primo giorno insino a quel tempo lo aveva avuto per compagno e successore nell'imperio, e così voleva ch'egli perseverasse. Ed alcuna voltà in segreto con preghiere e lagrime gli chiese di grazia, che finalmente gli piacesse una volta di avere il medesimo animo verso di sè che egli aveva verso di tni.

### Come incontrasse la morte.

Mentre che egli in cotal guisa si governava, gli sopravvenne la morte con maggior danno dello universale che suo. Essendosi adunque dato fine alle feste e giuochi sopraddetti, all'ultimo dei quali egli in presenza del popolo molto dirottamente aveva pianto. se ne andò ne' Sabini alquanto maninconioso, perciocche nel sacrificare se gli era fuggita la vittima. E perciocche essendo l'aere sereno e chiaro si era sentito tonare; ed alla prima posata che e' fece fu assalito dalla febbre. E fattosi levar di quivi in lettiga, si dice che egli alzò la coperta e guardò verso il cielo, e molto si dolse e rammarico che la vita gli fosse tolta, non avendo lui meritato; perciocchè in tutta la vita sua niuna cosa si ritroyava aver fatta della quale si avesse a pentire, salvo che una sola, e quale ella si fusse, nè esso allora la manifesto, nè alcuno fu mai che potesse immaginarsela. Pensano alcuni che venne a ricordarsi d'aver tenuto pratica meno che onesta con la moglie del suo fralello. Ma Domizia con giuramenti grandissimi affermava, che non aveva avuto affare giammai cosa alcuna con esso lei; e che quando e' fusse stato non l'avrebbe negato giammai, anzi se lo avrebbe riputato a onore, e se ne sarebbe vantata e gloriata come ella molto sfacciatamente era solita di fare in tutte le sue scelleratezze.

Luogo e tempo della sua morte.

Mori di quarantadue anni, nella villa medesima che il padre, essendo stato nello imperio due anni, due mesi e venti di. Il che subito che fu appalesato, se ne fece in pubblico querela e pianti grandissimi, non altrimenti che se a ciascuno fosse morto qualcuno de' suoi più cari amici e parenti di casa. Il senato, non aspettando d'esser chiamato per bando, corse spacciatamente alla curia, trovandosi le porte ancora serrate; e quelle avendo aperte, entrarono dentro e ringraziarono e lodarono il morto più assai che in presenza sua, quando era vivo, avessino fatto giammai.

# LA VITA ED I FATTI

DΙ

# DOMIZIANO GERMANICO

DUODECIMO IMPERATOR ROMANO

Nascimento e adolescenza di Domiziano.

Nacque Domiziano a'xxiv di ottobre, nel tempo che il padre era disegnato consolo, e nel mese seguente aveva a pigliare lo uffizio: e nacque nella sesta regione di Roma ad Malum Puni cum (cioè alla Melagrana), nella casa del quale esso di poi fece il tempio della gente Flavia. Dicesi che nel principio della sua giovanezza fu tanto bisognoso e tenne vita tanto disonesta, che tra le sue masserizie non si trovava vaso alcuno di argento. E Clodio Pollione (come cosa certa), uomo pretorio, contro al quale è scritto il poema di Nerone, il cui titolo era Luscio, mostrava una scritta di mano di esso Domiziano, per la quale si era obbligato di dormire una notte con esso seco. Nè mancarono alcuni che affermavano Domiziano aver disonestamente acconsentito a Nerva suo successore. Egli nella guerra Vitelliana si ritrasse in Campidoglio con Sabino suo zio e con parte delle genti che seco aveva. Ma essendo entrato dentro i nimici, ed ardendo il tempio, si dormi la notte ascosamente in casa dello edituo (cioè guardiano nelle cose sacre), e la mattina vestito a guisa di uno de sacerdoti della dea Iside, e tra i devoti e superstiziosi di quella vana religione essendosi ridotto con un compagno in casa della madre di un suo condiscepolo, seppe si ben fare ed ascondersi, che quegli che lo cercavano ed erano venuti dietro alle sue pedate, non mai lo seppono ritrovare. Finalmente, dopo la vittoria acquistata uscl fuora, e fu da ognuno salutato e chiamato Cesare: fu fatto pretore urbano, con autorità e balla consolare. ma solamente quanto al nome; la quale giurisdizione egli dipoi concedette al suo collega. Ma fu insino a quel tempo tanto licenzioso e di animo tirannico e violento, che e'dimostrò chiaramente quale egli doveva essere in futuro. Egli avendo disonestamente tenuto la pratica di molte donne maritate, per non l'andare raccontando tutte ad una ad una, tolse finalmente per moglie Domizia Longina, la quale era maritata a Elio Lamia; ed in un sol giorno distribul e concesse da venti magistrati in su tra dentro e fuori della città; talmente che Vespasiano usò di dire che si maravigliava come e' non aveva ancora a lui mandato il successore.

## Le cose da lui fatte innanzi che fosse principe.

Volle il carico della guerra contro a' Galli e contro all'una e l'altra Germania: ancora che tale impresa non fusse necessaria. e che gli amici del padre ne lo sconfortassino, solo per agguagliarsi con l'opere al suo fratello, ed acquistarsi il medesimo grado e la medesima riputazione. Il padre adunque per correggerlo di questi suoi difetti, ed acciocche venisse meglio a conoscer di che eta egli era e che grado egli avesse a mantenere, ogni volta che esso o Tito andavano fuora, egli lo faceva venire in sua compagnia in lettiga dietro alla lor sedia: e sopra a un cavallo bianco accompagnò il trionfo giudaico dell'uno e dell'altro. Di sei volte che e'fu fatto consolo, fu sempre sostituito in luogo d'altri, ed uno solo ne amministrò, ottenuto per l'ordinario; perchè il fratello nel competere seco gli volle cedere, e pregò ancora per lui. Velle ancora esso far dimostrazione d'esser persona moderata e composta; e primieramente mostrò d'esser molto amatore e studioso dell'arte poetica, la quale per l'addietro era tanto fuori di sua professione, quanto egli dimostrò in appresso con lasciarla andare e dispregiarla. E recitò ancora in pubblico alcune cose da lui composte. E con tutto che e' fusse tale, addimandando Vologeso re de Parti soccorso contro agli Alani, e chiedendo per capitano un de'figliuoli di Vespasiano. fece forza in tutti que' modi che fu possibile, d'esservi mandato lui. E perchè le cose si accomodarono, tentò con doni e promesse di sollevare gli altri re dell'Oriente a chiedere il medesimo. Morto che fu il padre, ebbe in animo, per acquistarsi gli animi de' soldati, di dar loro più il doppio di beveraggio che non era il solito. Ed usò dire senza rispetto alcuno ch'era stato lasciato dal padre successore nell'imperio, ma che il testamento era stato falsificato. Nè da quel tempo innanzi restò mai di ten-Systonio. Vite dei Cesari,

dere insidie al fratello in segreto ed in palese per insino all'ultimo della sua vita. Tanto che aggravato da quella aspra malattia, prima ch'egli avesse ancora mandato fuora lo spirito, comando Domiziano che e' fusse come morto abbandonato. E poi che e' fu morto, niun'altra dimostrazione fece in suo onore, se non di consagrarlo; anzi molte volte nelle erazioni che esso fece e ne' bandi che e' mandava si ingegno malignamente di biasimanlo e di acquistargli carico.

Cose da lui fatte nel principio del suo imperio.

Nel principio del suo imperio era solito ogni giorno di starsi un ora appartato e solo in un luogo segreto, ne ad altro attendeva che a pigliare mosche e dipoi infilzarle con uno stiletto bene aguzzo che egli aveva: talchè domandando uno se niuno era dentro con Domiziano, gli fu acconciamente risposto da Vibio Crispo: « Nè pure una mosca. » Appresso ripudiò e licenziò Domizia sua moglie come guasta ed innamorata di Raride istrione, della quale nel secondo suo consolato aveva avuto un figliuolo, e l'anno appresso l'aveva salutata come Augusta. Ma dipoi in breve spazio di tempo non petendo più sopportare di stare da lei lontano, mostrando che il popolo con grande istanza ne lo pregasse, se la riprese e ricondusse a casa. Quanto al governo della repubblica, andò alcun tempo variando, mescolando i vizii coa le virtù; tanto che in processo di tempo converti ancora le virtù in vizii. E per quanto si può conietturare e comprendere di lui. egli ne' bisogni e necessità fu rapace, e ne' sospetti e nelle paure crudele, trapassando i termini della sua natura.

Spettacoli da lui fatti rappresentare e della sua liberalità.

Uso molto spesso di far celebrare giuochi e feste molto sontuosamente e con gran magnificenza non solo nell'anfiteatro, ma ancora nel circo Massimo, dove oltre a' bei corsi delle carrette a due e quattro cavalli, vi fece ancora combattere a piedi ed a cavallo, e nello anfiteatro fece ancor fare una battaglia navale. E fe' fare il giuoco de' gladiatori di notte a lume di fiaccole e di torce, ne solamente fe' combattere agli uomini, ma ancora alle donne. Oltre a questo rimesse in usanza le feste che facevano celebrare anticamente i questori, cioè un giuoco di gladiatori che si era tralasciato, e volle sempre esservi presente. E poi che gladiatori de' questori avevano finite di combattere, conduceva

al popolo un paio de suoi a scelta ed elezione di quello, i quali ultimamente comparivano in campo vestiti riccamente ed al costume de suoi cortigiani. È mentre che e duravano a stare alle mani, si teneva dinanzi a' piedi un fanciullino vestito di grana, con un capo piccolo a maraviglia, col quale egli ragionava assai, favoleggiando, ed alcuna volta in sul sodo. Fu certamente una volta udito che esso gli domandò se a lui pareva di dare a Mezio Rufo il governo dell'Egitto, avendosi di prossimo a riordinare la detta provincia. Fece ancora fare battaglie navali, quasi a modo di una grossa armata e bene ordinata di mare, avendo fatto cavare un lago in cerchio vicino al Tevere, e piovendo un'acqua grossissima gli stette a vedere combattere. Fece ancor celebrare i giuochi secolari che ogni cento anni erano soliti celebrarsi, facendo il conto degli anni non da quelli che Claudio aveva fatto celebrare, ma da quelli che già anticamente erano stati celebrati da Augusto. Tra le quali feste nel giorno de giuochi circensi, acciocchè in quel'dì si desse, come e'si aveva a dare, cento volte le mosse alle carrette, ordinò che dove elle avevano a girar sette volte interno alla meta, solamente cinque volte intorno a quella si avvolgessino. Ordinò, in onore di Giove Capitolino, che ogni cinque anni si celebrasse un gareggiamento di musici, uno di cavalli ed uno di lottatori e corridori a piedi ignudi; dove si dava la corona ed il premio alquanto a maggior numero che oggi non si fa. Gareggiavasi ancora a chi meglio recitava un'orazione in prosa, così in greco come in latino. Oltre a questo vi erano introdotti non solamente quelli che sonavano e cantavano in su la lira, ma ancor quelli che la sonavan a ballo tondo o a danza. Sedè ancor come giudice al corso degli uomini, ed ancor fece correre alle fanciulle non maritate, avendo in quel di le pianelle alla foggia de' Greci ed una toga di porpora indosso, ed in testa una corona d'oro con l'effigie di Giove, di Giunone e di Minerva al costume de Germani, essendogli a sedere a canto un sacerdote di Giove, ed avendo ancora intorno i sacerdoti della gente de'Flavii, vestiti come lui, salvo che nelle corone di quelli era la immagine d'esso Domiziano. Celebrava ogni anno nel monte Albano la festività di Minerva, chiamata Quinquatria, alla quale festività aveva ordinato un collegio di sacerdoti e traeva di loro a sorte un certo numero, i quali avevano a esser procuratori di tale uffizio e sacerdozio, ed essi avevano cura di far caccie magnifiche ed altre feste e giuochi, con rappresentazioni di commedie e di tragedie. Ed oltre all'avere festeggiato il popolo co'sopraddetti gareggiamenti degli oratori e de'poeti, gli diede

ancora tre volte la mancia, con dar per ciascuno e per ciascuna volta il valore di scudi sette in circa. E nel giuoco de' gladiatori fece ancora uno splendidissimo convito. E nel di che si celebrò la festa Settimonziale (la qual si faceva per memoria del settimo monte che era stato aggiunto alla città di Roma) distribuì tra i senatori e tra cavalieri un paniere grande per ciascuno di pane ed altre cose da mangiare, e tra plebei certe sportellette piccole; ed egli fu il primo a cominciare a mangiare. E nel giorno seguente sparse e gittò al popolo molte e varie sorti di cose, quante s'usano gittare. E perchè la maggior parte delle predette cose era vénuta a cadere tra i popolari, fece dare per ciascuna panchetta dell'ordine de cavalieri e de senatori cinquanta polizze, le quali essi avevano a rappresentare; ed era lor pagato per ciascuna di dette polizze una certa somma e quantità di danari.

### Edifizii pubblici da lui fabbricati.

Rifece molti grandi e belli edifizii ch'erano stati guasti e consumati dal fuoco, tra'quali fu il Campidoglio ch'era arso; ma a tutti pose il suo nome, senza fare menzione o ricordanza alcuna di quei primi che gli avevano edificati. Edificò ancora di nuovo nel Campidoglio un tempio in onore di Giove Custode. Fece ancora egli far la piazza la quale oggi è chiamata la piazza di Nerva, e così il tempio della gente Flavia. Ed oltre a questo fece accomodare un luogo dove si esercitassino i lottatori, saltatori e corridori, ed un'altro pe' cantori di musica. Fece accomodare un luogo per le battaglie navali; delle pietre del qual luogo è stato di poi riedificato e racconcio il Circo Massimo; i fianchi del quale da ogni banda erano abbruciati.

### Spedizioni e guerre da lui intraprese.

Fece alcune imprese, parte a volonta e parte per necessità: a volonta contra a' Catti, per necessità contra a' Sarmati, dove fu morta una legione di soldati insieme col capitano e due contra a' Dacii, nella prima delle quali restò morto Oppio Sabino uomo consolare, e nella seconda Cornelio Fusco, prefetto e capitano de'soldati pretoriani, il quale da lui era stato fatto capitano generale di quella impresa. De' Catti sopraddetti trionio, ed ancora de' Dacii, dopo molte e diverse battaglie: quanto a' Sarmati, solo er la vittoria ricevuta, presentò una corona d'alloro a Giove

Capitolino. Terminò la guerra civile che gli mosse contra Lucio Antonio, il quale era al governo della Germania superiore con felicità maravigliosa; nè egli si ritrovò in persona a tale espedizione; e la cagione perchè egli spedì la predetta guerra così felicemente, fu perchè il Reno traboccò ed allagò le pianure intorno, appunto nel venire al fatto d'arme, onde le genti che venivano in soccorso di Lucio Antonio, non poterono passare. Della quale vittoria fu prima avvisato da certi presagi e segni che dalli messi; perciocchè nel giorno medesimo che quella giornata si fece, volò un'aquila sopra alla sua statua in Roma, ed abbracciatola e sparnazzando l'ale fece grandissimo strepito. E poco appresso uscì su un romore per tutto che Antonio era stato ucciso e tanto si affermava per cosa certa, che molti vi furono che dissono d'aver veduto portarne la sua testa.

# Di alcune sue leggi ed ordinamenti.

Rinovò di molte usanze antiche ad utilità pubblica e tolse via il dare la parte nelle sporte: è rimesse in consuetudine (1) i tinelli. Aggiunse alle prime quattro livree de' guidatori e corridori delle carrette, due altre, una vestita d'oro e l'altra di porpora. Vietò agli istrioni esercitarsi nella scena, facendo loro abilità di potere esercitarsi in casa. Proibì il castrare i maschi; e fece che i rivenditori di essi fanciulli castrati non potessino vendergli, se non un prezzo da lui determinato. Essendo stato un anno grandissima abbondanza di vino e molta carestia di grano, stimando ciò avvenire, perchè mettendosi troppo diligenza nelle vigne, si venissero a straccurare le sementi, mandò un bando per tutta Italia che niun ricoricasse o rinnovellasse viti; e che le vigne per tutto il distretto de' Romani fussero tagliate e solo al più se ne lasciasse la metà: ma egli lasciò questa impresa imperfetta. Diede alcuni uffizii de' più importanti a' suoi libertini e soldati. Non volle che i bastioni e ripari dove alloggiavano gli eserciti romani, si facessero più doppii in alcun luogo. Vietò ancora, che niuno soldato potesse dare in diposito e in serbanza a quello che portava la insegna più di venticinque scudi, perchè avendo Lucio Antonio sopraddetto (essendo alle stanze con due eserciti) voluto fare innovazione, mostrò di fondarsi in parte sopra i danari ch'erano depositati appresso delle insegne. Dette, oltre a tre

<sup>(1)</sup> I tinelli, cioè voleva che si dessero a' clienti le cene, non le sportule.

paghe ordinarie che avevano i soldati, ancora la quar(a di tre scudi per ciascuno.

### Sua diligenza ed attenzione nel render ragione

Fu molto industrioso e diligente in tener ragione; ed il più delle volte nel foro sonra alla residenza annullò le sentenze che avevano date i cento giudici, ch'erano state daté per ambizione. Fece intendere ai recuperatori ch'erano sopra al rendere a ciascuno il grado e la dignità che ragionevolmente se gli aspettava, che non sempre dessino fede alle belle ed accomodate parole di quegli che andavano a raccomandarsi loro. I giudici, che per danari fussero stati corrotti, furono da lui ignominiosamente notati, ciascuno secondo che e' meritava, insieme con quegli che si erano ritrovati in (4) que ricorsi e consigli. Ordino a un tribuno della plebe che accusasse uno edile per avere atteso a certi guadagni vili e non leciti : e che addimandasse al senato che ordinasse una mano di giudici per esaminarlo e condannarlo. Pose ancora tanta cura in correggere e raffrenare quegli ch'erano di magistrato in Roma e quegli ancora che erano governatori delle provincie, che mai per alcun tempo furono ne i più costumati ne i più giusti di quegli: la maggior parte de' quali, dopo la morte sua, abbiamo veduti essere stati accusati e condannati per ogni sorte di scelleratezza. Tolse ancora a correggere i costumi e primieramente standosi nel teatro a vedere le feste i popolani e cavalieri mescelati insieme, senza fare distinzione di grado o qualità, levò via quella usanza licenziosa. Fece spegnere e tor via quante cose scritte si ritrovavano, mandate fuora nello universale che biasimassero o dicessino male, essendovi notati dentro i principali uomini e donne di Roma; il che egli fece con danno e disonore di coloro che ne erano stati gl'inventori. Privò dell'ordine de senatori un cittadino ch'era stato questore, per dilettarsi de' balli e di recitare sopra ai palchetti. Vietò alle donne di mala fama lo andare in lettiga; e telse loro l'autorità di potere accettare lasciti o credità di alcuna sorte. Fece levare del numero de' giudici e cancellare il nome suo di su la tavoletta dove erano notati, un cavalier romano, perchè avendo accusata la moglie per adultera e licenziatola, se l'aveva dipoi ripresa. Condanno alcuni cavalieri e senatori per aver contraffatto alla (2)

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Ricorsi, lo stesso che giudizii d'appellazione.(2) La legge Scatinia castiga i sodomiti.

legge Scatinia. Punì ancor molto severamente le vergini vestali ch'e' trovò in adulterio: la qual cosa dal padre e dal fratello suo era stata negletta: e le prime che e trovò in peccato, le fece sentenziare a morte; le seconde le puni secondo che costumavano di punirle gli antichi; perchè avendo conceduto a due sorelle degli Occellati ed a Varonilla, che si elegessino una morte a loro arbitrio e confinato quegli che le avevano corrotte, trovato appresso Cornelia, che era la priora, in peccato, la assolve. Appresso essendovi ricaduta un'altra volta, la fece esaminare e confessare, e dipoi comando che la fusse sotterrata viva, come s'usava anticamente, e che quegli che avevano avuto a fare con lei, fussero battuti con le verghe ed uccisi nel Comizio (cioè dove si raunava il popolo), salvo che un cittadino pretorio, per non essere ben certo se egli aveva errato, avendo confessato per via di tormenti e non raffermando, nè dicendo nello esaminarsi l'una volta quello che l'altra, fu nondimeno da lui confinato. Ed acciocche non si offendesse o contraffacesse alle religioni di alcuno Iddio, senza punizione di quegli che erravano, avendo un liberto fatta la sepoltura a un suo figliuolo delle pietre ch'erano disegnate pel tempio di Giove Capitolino, lo sece rovinare a' soldati, e gittare in mare le ossa e le reliquie che vi erano dentro.

Sua clemensa è liberalità nel principio del suo governo.

Quando era ancora giovanetto, avera tanto in odio ogni mamiera di uccisione, che ritrovandosi ancora il padre lontano di Roma, ricordatosi di quel verso di Yirgilio che dice: Impia quam cæsis gens est epulata juvencis, cioè: Che l'empia gente costumasse di mangiare carne di bue, disegnò di mandare un bando. che ne'sacrifizii non si potessino uccidere buoi. Mentre che ei visse privatamente, e gran tempo poi che e fu principe, non dette mai un minimo sospetto di sè, nè di avaro, nè di troppo cupido e voglioso; anzi per contrario dette melte volte saggio di liberale e di essere molto astinente: conciossiacosachè a tutti i suoi familiari ed amici facesse tutto il di grandissimi doni. La principal cosa, e della quale egli più strettamente gli ammoniva, era che e' non facessino cosa alcuna vile e vitaperosa. Non volle accettare l'eredità, che gli erano lasciate da coloro, i quali avessino avuti figliuoli. Annullò ancora un lascito fatto da Ruscio Cepione nel suo testamento; il quale era, che il suo erede ogni anno, quando i senatori si raunavano nella curia, avesse a pagare a loro per ciascuno una certa somma di danari. Liberò dalla pena

tutti gli accusati, i quali cinque anni fussero stati con le cause sospese, e agli accusatori vietò il potergli richiamare in giudizio, se non in capo di un anno e con questa condizione, che non ottenendo i detti accusatori di fargli condannare, s'intendessino essere sbanditi. Perdonò e rimesse la pena agli scrivani de' questori, di quanto avevano errato nel tempo addietro; i quali contro alla disposizione e comandamento della legge Clodia, s'erano dati al negoziare, per esser stata così un tempo quella consuetudine. Certi resticciuoli di terreni, i quali nella divisione fatta tra i soldati veterani erano rimasti, dove un pézzo e dove un altro. concedette a coloro che un tempo n'erano stati posseditori, come se per uso se gli fussero appropriati e fatti loro. Punt asprissimamente i calunniatori ed accusatori, le accuse e calunnie dei quali si convertivano in utilità del fisco; e così venne a porre freno alla licenza e malignità di questi tali. E dicevasi volgesmente per ognuno questo suo detto, cioè: che il principe che non castiga le spie e gli accusatori, da loro animo e gl'incita a far peggio.

### Sua crudeltà contro molti.

Ma non molto tempo perseverò nello essere clemente e nello astenersi; bene è vero che più per tempo cominciò a esser crudele che rapace. E primieramente quanto alla crudeltà fece ammazzare un discepolo di Paride pantomimo, il quale era ancora fanciulletto, ed aveva in quel tempo una grande infermità, solo perchè in quell'arte del contraffare persone e recitare e di fattezze ancora era molto simile al suo maestro. Similmente fece ammazzare Ermogene Tarsense, perchè, scrivendo la istoria, aveva in un certo luogo parlato per figura e doppiamente; e fece crocifiggere coloro che avevano copiata la predetta istoria. Un padre di famiglia stando a vedere il giuoco de' gladiatori, per aver detto che il gladiatore chiamato Trace, per aver l'arme alla foggia de' Traci, era pari al suo avversario che si chiamava Mirmillone, ma che egli non era già pari al Munerario, cioè a Domiziano che faceva celebrare que' giuochi, lo fece trar fuora di quel luogo e condurre nel teatro e quivi lo dette in preda ai cani che lo mangiassino, con lettere sopra che dicevano un Parmulario (cioè un gladiatore e persona vile), per aver parlato empiamente. Fece ammazzare molti senatori, tra' quali ve ne furono alcuni consolari, e Civica cereale tra gli altri, mentre era proconsolo dell'Asia; e Salvidieno Orfico ed Acilio Glabrione, essendo

esuli, quasi che gli andassero macchinando cose nuove. Tutti gli altri fece ammazzare per leggerissime cagioni, come Elio Lamia per certi suoi modi di parlare piacevoli che nel vero avevano del sospetto, ma erano suoi motteggi familiari e da lui usati per ordinario, nè offendevano alcuno; cioè che avendogli Domiziano tolto la moglie e lodando la voce di esso Elio, gli aveva risposto Elio: Oimè, io taccio (1). E perchè ancora aveva risposto a Tito che lo confortava pigliarne un'altra, a questo modo in greco: E tu ancora ne vorresti torre una ? Fece ammazzare Salvio Cocceano per aver celebrato il giorno del nascimento di Ottone imperadore suo zio; e Mezio Pomposiano, perche universalmente si diceva che egli aveva natività da essere imperatore, e perchè egli aveva fatto descrivere in carta pecora il circuito della terra ed i parlamenti de' re e de' capitani, secondo che da Tito Livio erano stati distesi ed andavali mostrando; e perchè a un suo servidore e schiavo aveva posto nome Magone ed all'altro Annibale. Fece ammazzare Salustio Lucullo legato in Inghilterra, per aver fatto fare certe lancie a nuova foggia e chiamatole Lucullee: Giunio Rustico, perchè aveva composto e mandato fuora le laudi di Peto Trasea e di Elvidio Prisco, chiamandoli uomini santissimi. E sotto questa occasione scacció di Roma e d'Italia tutti i filosofi. Elvidio (2) il figliuolo, perchè in un certo canto nell'ultimo di una rappresentazione sotto la persona di Paride e di Enone pareva che avesse tassato e biasimato il divorzio che esso Domiziano aveva fatto con la moglie; e Flavio Sabino, uno de' suoi fratelli cugini da lato di padre, perchè il trombetto nel giorno ché si avevano a fare i consoli, essendo disegnato consolo il detto Flavio, lo aveva nominato al popolo imperatore e non consolo per errore. Ma dopo la vittoria della guerra civile si mostro ancora più crudele. Ed una gran parte di quegli della parte avversa che, come quegli che avevano errato, si stavano ancora ascosti e fuggiaschi, fece pigliare e tormentare con nuova maniera di tormenti, cacciando loro il fuoco nelle parti oscene; e ad alcuni di loro tagliò le mani. E solamente (come è manifesto) perdono a due di loro de' più conosciuti, cioè a un tribuno dell'ordine de' senatori e a un centurione, i quali per mostrar meglio di non avere errato, provarono dinanzi a' giudici come loro erano persone disoneste e vituperose, e che per tal cagione non

(2) Vi si deve sottintendere; uccise Elvidio il figliuolo.

<sup>(1)</sup> Intendeva Elio con queste parole di dire: E tu ancora me ne vorresti torre una, come ha fatto Domiziano?

poteyano esser stati di alcuna stima, nè appresso del capitano, nè appresso de soldati.

#### Ancora della di lui crudeltà e fierezza.

Era la sua crudeltà non solamente grande, ma ancora astuta e non aspettata, Un computista e ragioniere, il giorno avanti che lo facesse crocifiggere, lo chiamò in camera e lo costrinse a sedergli accanto in sul létto, tale che e' si parti da lui tutto allegro e senza sospetto alcuno: ed oltre a ciò gli mandò ancora a presentare alcune cose della sua cena. Clemente Aretino, uomo consolare, uno de' suoi intrinseci e mannerini da lui condannato e sentenziato a morte, lo tenne sempre in quel medesimo grado e maggiore ancora appresso di sè che prima lo aveva tenuto; e comparito, mentre che è si andavano a spasso, quello che lo aveva accusato, gli disse; Vuoi tu che noi udiamo domani ciò che vuol dire questo sciagurato di questo schiavo? E per tentare gli uomini nella pazienza con più dispregio allora che e' voleva più crudelmente punire alcuno, usava sempre nel dare la sentenza qualche preambolo di clemenza e di compassione; tale che il più certo segno che il fine del suo parlare avesse a esser crudele, era la dolcezza e mansuetudine che nel principio di quello usava. Avevasi fatto comparire davanti e dinanzi a' senatori alcuni ch'erano stati accusati di aver offeso la maestà del principe, cioè fatto contro allo Stato; e così con dire, che voleva quel giorno fare esperienza de senatori e vedere come da loro era ben voluto, ottenne agevolmente che e' fussero condannati, e che egli avessino a esser puniti secondo il costume degli antichi. Dipoi spaventato per l'atrocità della pena e per mitigare il carico che veniva a seguirgliene, usò queste parole, che non fia fuori di proposito il saperle: Concedetemi, padri conscritti, che io mercè della vostra pietà ottenga ciò che io so che male agevolmente mi verrà fatto di ottenere, cioè di rimettere nello arbitrio di questi condannati lo eleggersi qual morte e' vogliono; perciocchè e gli occhi vestri non verranno a vedere tanta crudeltà, e ciascuno verrà a comprendere che io sopra a tal sentenza mi sono ritrovato presente in senato.

# Sue rapine ed estorsioni.

Sopraffatto dalle spese ch'egli aveva fatte nello edificare, nelle feste fatte al popolo e nello avere dato più una paga a'soldati,

per alleggerirsi di quello che egli spendeva nello esercito, fece pruova se poteva ridurre i soldati in minor numero. Ma considerato che facendo questo, veniva a restar in preda de' Barbari. nè perciò a liberarsì di tutti i carichi e spese che gli correvano addosso, cominciò senza rispetto o risparmio alcuno a usurpare e rapire in tutti que' modi che e' poteva le facoltà così de' vivi come de' morti, dovunque e' fussero accusati. E qualunque se ne fusse l'accusatore o per qualunque delitto, bastava una volta che e' fussero accusati di avere detto o fatto qualche cosa contra alla maestà del principe che subito erano confiscati loro i beni; e poneva le mani sopra le eredità, delle quali niente aveva a fare per modo alcuno, purche un solo si fusse ritrovato che dicesse di avere udito dal morto, quando era vivo, che Cesare era suo erede. Furono, oltre agli altri, molto acerbamente trattati i Giudei, essendone parte accusati che, vivendo in Roma, avevano fatto professione di Giudei e tenuta vita giudaica; e parte che avendo mostro di non esser Giudei non avevano pagate le selite gravezze e tributi. Ricordomi, essendo io ancora molto giovanetto, essermi ritrovato una volta che il procuratore, insieme con grandissimo numero del consiglio, pose mente a un vecchio di novanta anni se egli era circonciso.

# Sua superbia ed alterigia.

Fu Domiziano nella sua gioventù non punto di animo civile e presumeva assai di se medesimo, arrogante così ne' fatti come nelle parole; onde essendo tornata Cenide, concubina del padre. d'Istria e volendo, secondo il solito, baciarlo, esso gli porse la mano a baciare. Sdegnandosi ancora che il genero del fratello volesse ancora esso i servidori e ministri vestiti a bianco, grido in greco in questa sentenza: Non fa a proposito e non è buona la signoria di molti. Conseguito ch'egli ebbe il principato, non dubitò di vantarsi in senato e dire: Che il suo padre ed il fratello per sua opera avevano acquistato lo imperio, e che esso lo aveva dato loro e loro gliene avevano renduto. Oltre a ciò disse arrogantemento quando e' si ricondusse a casa la moglie, la quale aveva licenziata, che l'aveva chiamata a tornare con seco e starsi con esso lui nel suo pulvinare (cioè luogo ed abitacolo fatto per gli Iddii). Prese ancora grandissimo piacere il giorno che e' fece il convito pubblico, quando e' senti che'l popolo gridò a onore e felicità del signore e della signora. Pregandolo ciascuno unitamente nel celebrarsi il gareggiamento da lui ordinato in

onore di Giove Capitolino, che fusse contento di rimettere Palfurio Sura tra i senatori; che da lui ne era stato rimosso, ed allora tra gli oratori in quel gareggiamento era restato vincitore ed aveva ottenuto la corona; egli non degnò di rispondere cosa alcuna, ma solo per voce del banditore comando che tacessero. Con pari arroganza dettando una epistola in nome dei suoi procuratori, cominciò in questo modo: Il Signore e Dio nostro comanda che si faccia così. Onde e' fu ordinato per l'avvenire che veruno, ne parlando ne scrivendo, avesse ardire di far menzione di lui in altro modo. Volle che le statue che erano poste in suó onore in Campidoglio, non fassero se non d'oro o d'argento e ch'elle arrivassino insino a un certo peso da lui determinato. Furono tanti e si grandi i Giani, gli archi e le quadrighe ed insegne de' trionfi ch'egli per le regioni di Roma edificò, che a un certo arco in greco fu scritto (1). Fu diciasette volte consolo, il che niuno innanzi a lui aveva fatto, de' quali continuò i sette del mezzo, e quasi tutti solamente in nome gli amministrò; nè con alcuno passò le calende di maggio e la maggior parte tenne solamente insino a' tredici di gennaio. E dopo i due trionfi preso il cognome di Germanico, nominò il settembre e l'ottobre per i suoi nomi l'uno Germanico e l'altro Domiziano, perche nell'uno aveva preso lo imperio, nell'altro era nato.

Congiura contro di lui fatta e come stasse in continuo sospetto.

Per queste cose adunque divenuto odioso e tremendo a ciascuno, congiurarono contro di lui i suoi amici e liberti più intrinsesi, in compagnia della moglie. Egli sempre aveva avuto a sospetto, e temuto di quell'anno e di quel giorno, nel quale ei morì, ed ancora dell'ora e del modo nel quale e' fu ammazzato: perciocchè i Caldei, quando era giovanetto, ogni cosa avevano predetto. Il padre ancora una volta, mentre che e' cenavano, vedendo che e' si asteneva da' funghi, palesemente se ne rise e lo burlò, con dirgli che e' non sapeva di che e' si avesse a morire, e che piuttosto avesse paura del ferro. Per la qual cosa stette sempre in continuo travaglio ed ansietà d'animo, sospettando e commovendosi oltre a modo per ogni minima cosa; tale che ei si crede che e' non seguitasse di far tagliar le vigne (come di sopra abbiamo detto) che egli aveva mandato il bando, solo perchè e' si erano divulgati certi versi in greco, la sentenza de' quali è:

(1) Non si è trovata questa iscrizione in nessun codice antico.

Benchè tu mi tagli insino alle radici, pure manderò fuora tanto frutto che sia abbastanza per sacrificar Cesare. Ritenuto dal medesimo sospetto, non volle accettare una nuova onoranza che il senato gli offerse, da lui escogitata, ancora che molto la desiderasse; la quale era questa, che il senato aveva fatto una deliberazione che sempre, che esso era consolo ed amministrasse tal uffizio, s'avessero a trarre a sorte un numero di cavalieri romani; i quali con vesti magnifiche e reali, e con l'aste militari gli andassero innanzi tra i suoi littori ed apparitori. Appropinquandosi ancora il tempo, nel quale e' temeva del pericolo che gli soprastava, sempre di giorno in giorno ne diveniva più sollecito e maninconioso. Onde e' fece, ancora murare nella loggia, dove egli era consueto di spasseggiare, alcune pietre di marmo chiamato sengite, bianco, lucido e trasparente; dentro al quale se gli veniva a rappresentare dinanzi agli occhi l'ombra di tutto quello che se gli faceva dietro alle spalle. Oltre a ciò non usò mai di dare udienza a quelli che erano incarcerati, se non a solo a solo e segretamente: tenendo sempre in mano le catene, con le quali essi erano legati. E per mostrare a'suoi amici e familiari, quanto e' fusse ben fatto e quanto e' si desse cattivo esempio, avendo ardire di ammazzare il suo padrone, condanno Epafrodito, che era sopra i memoriali, alla pena del capo; perciò che e'si stimava che costui, quando Nerone su abbandonato, per fargli servigio, lo avesse di sua mano aiutato nello uccidersi.

Un suo cugino da lui ucciso, e dei presagii della di lui morte.

Finalmente in un subito per sospetto leggerissimo e di nessun momento, fece ammazzare Flavio Clemente suo zio da lato di padre, come prima e'fu uscito del consolato; i figliuoli del quale picciolini palesemente aveva disegnati per suoi successori, avendo levato loro i primi nomi che essi avevano, e fatto chiamare l'un Domiziano e l'altro Vespasiano. Per questa opera adunque si affretto la morte, e per otto mesi continovi caddero tante saette in Roma, e di tante gli fu dato avviso esserne cadute altrove, che e'gridò: Percuota ormai chi gli piace. Casconne una tra l'altre nel Campidoglio; una dette nel tempio della gente Flavia: fu similmente percossa d'un'altra la casa Palatina e la sua camera particolare; oltre a ciò la violenza de'venti e del temporale mandarono a terra il titolo che era nella base della sua statua trionfale, e venne a cascare sopra al sepoloro che gli era vicino. Quello albero che noi dicemmo di sopra che al tempo

di Vespasiano, ancora uomo privato, era cascato a terra, e dipoi per se medesimo si era addirizzato in piede, di nuovo in un subito tornò a ricadere. La Fortuna Prenestina che per tutto il tempo del suo imperio, quando esso gli raccomandava l'anno avvenire, era stata sempre solita di dargli allegra e felice risposta, e quasi sempre nel modo medesimo, quest'ultimo anno gli fece una risposta molto triste e non senza menzione del sangue. Sognò, oltre alle predette cose, che Minerva, la quale egli superstiziosamente adorava, partendosi del sacrario gli diceva che più oltre non poteva difenderlo, per essere stata disarmata da Giove. Tutta volta niuna cosa tanto lo spaventò, quanto la risposta e'l caso. di Ascletarione matematico. Costui essendo accusato di aver predetto non so che di Domiziano, e non negando quello, che mediante l'arte aveva antiveduto, fu domandato che fine avesse a essere il suo: ed affermando che fra poco tempo aveva ad essere sbranato da' cani, comando Domiziano e' fusse ammazzato senza indugio. E per dimostrare che quell'arte era una vanità e pazzia, lo fece con grandissima diligenza sotterrare, il che mentre che e'si metteva in esecuzione, per una subita tempesta fu abbandonato quel mortorio, onde i cani lu sbranarono così mezzo arso. E ciò, mentre che e' cenavano, tra gli altri casi intervenuti il giorno, gli fu raccontato da un mimo latino (cioè com-- ponitore di farse e contraffacitore di uomini) il quale a caso passando lo aveva veduto.

# Altri segni della di lui morte.

Il'giorno avanti che e'morisse, avendo comandato che certi tartufi, che gli erano stati presentati, si serbassero all'altro giorno, soggiunse: se noi però ne potremo mangiare; e rivoltosi a quelli che dietro gli erano più vicini, disse che nel giorno seguente, la luna essendo in aquario, lo insanguinerebbe, e che e' si farebbe qualche cosa, della quale gli uomini parlerebbono per tutto il mondo; e circa alla mezza notte di maniera si spavento che e' salto fuori del letto. La mattina appresso, essendo gli stato mandato un aruspice di Germania, lo addimando, circa alla saetta, quello che ella significava; e predicendogli esso la mutazione dello stato, stette ad ascoltarlo ed appresso lo condanno. E nello stuzzicarsi un porro che egli aveva nella fronte, troppo forte, gocciolando il sangue in gran quantità disse: Iddio voglia che e' basti questo. E domandando allora quante ore erano, gli fu risposto in prova, essere l'ora sesta in cambio della

quinta; onde tutto allegro, come s'egli avesse passato il pericolo, sollecitò di andare a curare il corpo. Ma Partenio suo cubiculario lo fece tornare indietro, con dire che uno gli portava
un non so che di grande importanza, e da non mettere tempo in
mezzo; e così mandato via ognuno, si ridusse in camera solo e
fu ammazzato.

Delle insidie tesegli e come venisse morto.

Del modo, nel quale ei fu morto e della maniera del tradimento si sono divulgate le cose infrascritte. Stando i congiurati in dubbio, quando e dove e dovessino assalirlo, se mentre che egli si lavava o mentre e' cenava, Stefano procuratore di Domicilla, e che allora era stato accusato d'avere intercetto certi danari, dette il segno ed offerse l'opera sua così. Avendosi fasciato il braccio sinistro con certe lane e pezze, come se fusse stato infermo per alquanti giorni, acciocche di lui non si avesse a sospettare, usó questa astuzia, che e'disse che voleva manifestare a Domiziano la congiura che se gli era fatta contro; e perciò messo dentro, mentre che e' leggeva la scritta de' congiurati, che esso gli aveva data nelle mani e stava così attonito, gli passò d'un colpo l'anguinaia. Domiziano sentendosi ferito, cercò di fare resistenza; in quel mentre lo assaltarono Colodio Corniculario, e Massimo Liberto di Partenio, e Saturio Decurione dei cubicularii, ed alcuni altri de'suoi gladiatori, e con sette ferite lo ammazzarono. Il suo paggio, il quale era sopra il fuoco della camera, secondo la consuetudine, si ritrovò presente alla occisione, e raccontava questo di più; essergli stato comandato da Domiziano subito alla prima ferita che gli porgesse il pugnale, ch'egli aveva sotto'l capezzale e che chiamasse i ministri, e che cercando trovò sotto il capezzale solamente la manica del pugnale, e di più serrato ogni cosa e chiuso; e che egli in quel mezzo si era abbracciato con Stefano e lo aveva tratto in terra, e gran pezzo con lui rivoltolatosi, ingegnandosi ora di cavargli il ferro per forza di mano, ora, quantunque colle dita lacerate, di cavargli gli occhi. Fu ucciso a' diciassette di settembre, di quarantacinque anni, è nel quindicesimo anno del suo imperio. Il suo cadavere fu portato dai becchini dentro a una bara ordinaria e plebea, e Fillide sua nutrice celebro le sue esequie a una sua possessione che ella aveva vicino alla città, lungo la via Latina. E portò ascosamente le ossa e ceneri di quello nel tempio della gente Flavia, e le mescolò con le ceneri di Giulia figliuola di Tito, che pur da lei era stata nutrita ed allevata.

## Statura e bellezza del suo corpo.

Fu di grande statura, modesto nel volto e pieno di rossore: aveva gli occhi grandi ma la vista alquanto corta. Nelle altre parti del corpo bello e proporzionato, e massimamente fu bello in gioventù in ciascuna parte, eccetto che nei piedi; le dita dei quali gli aveva alguanto ristrette e rannicchiate insieme. Era un poco ancora disforme per esser calvo, corpacciuto e avere le gambe sottili (4), con tutto che per una lunga infermità gli fussero smagrate. Compiacevasi tanto di quel suo rossore e modestia che nel volto gli appariva, che essendo una volta in senato si lasciò uscire di bocca, parlando dinanzi a' senatori: Voi nel vera insino a qui sempre avete approvato lo animo mio e il mio volto. Aveva tanto per male di esser calvo, che egli si teneva ingiuriato quando o per burla o per villania fusse stato quel difetto rimproverato ad altri; ancora che in un libretto che egli compose e indirizzò a un suo amico della cara de' capelli, consolando sè e lui, egli vi annestasse queste parole in greco: Non vedi tu come ancora io son bello e grande, ed ho la medesima disgrazia quanto a' capelli, e con valoroso animo in mia gioventu sopporto di portare una zazzera antica; e voglio che tu sappia, che e' non è cosa più graziosa che la bellezza ne più breve.

Sua grande maestria nel saettare e intolleranza delle fatiche.

Sopportava mal volentieri la fatica; non andò mai per la citta a piedi, e nelle imprese ed in ischiera rare volte andò a cavallo e quasi continovamente si faceva portare in lettiga. Niente si dilettava delle armi; grandemente nel tirar l'arco. Molti si trovarono andando a spasso ad Albano a vederlo ammazzare cento fiere per volta di varie sorti, ed ancora industriosamente aver saettato il capo di alcune e fitto loro due freccie in testa a guisa che gli avesse fatto loro le corna. Alcuna volta faceva stare un fanciullo discosto e fare spanna delle mani colle dita aperte e passava colla freccia per quelle senza offenderle,

<sup>(1)</sup> Ciò che dice Svetonio è : aveva le gambe sottili, le quali per una lunga infermità se gli erano dismagrate.

Della sua facondia e di alcuni suoi detti notabili.

Poi che e' fu fatto principe, non dette molto opera agli studii nè alle arti liberali, ancora che con somma diligenza procurasse che e' fussero rifatte alcune libreriè che erano arse : facendo venir libri di ogni parte del mondo, ed avendo mandato in Alessandria alcuni che gli copiassero ed emendassero. Non dette mai opera alla istoria nè alla poesia nè pure a far lo stile in prosa necessario per iscrivere; e dai comentarii e fatti di Tiberio Cesare in fuora, niuna altra cosa leggeva. Le epistole, orazioni e bandi gli faceva dettare a suoi ministri. Tuttavia fu egli nel parlare elegante e leggiadro; e gli usciva alcuna volta di bocca cose belle e notabili. Disse una volta: Io vorrrei esser bello come a Mezio par di essere; e di uno che aveva il capo parte canuto e parte rosso disse, che era neve sparsa di vino. Diceva la condizione e lo stato de' principi esser cosa misera sopra ogni altra; a' quali non si crede mai delle congiure che se gli scuoprono se non poi che son morti.

Suo diletto nel giuoco, dei conviti e di altre sue opere.

di

ma atii

e W

rtef

Avanzandogli tempo se lo passava giuocando. Usava ancora di giuocare nei giorni di lavoro e la mattina di buon'ora innanzi giorno. Bagnavasi e lavavasi di giorno, faceva buon pasto a desinare, e la sera a cena mangiava solo una mela maziana ed un pochetto di bevanda in una ampolla. Faceva molto spesso conviviti e molto abbondanti; ma era presto e quasi furioso in les varsi da tavola; e sempre gli terminava avanti che il sole andare a dormire non faceva altro se non che solo e secretamente si passeggiava.

# Della sua libidine e lussuria.

Fu molto libidinoso, e chiamava lo usare il coito spesso Clenopale (che vuol dire esercizio e palestra di letto). Dicevasi per voce e fama pubblica, che egli stesso con le sue mani la pelava alle sue concubine e si bagnava tra le pubbliche meretrici. Ne avendo per modo alcuno voluto accettare per moglie la figliuola di Tito suo fratello, quantunque ella fusse vergine, per essere innamorato di Domizia ed aver presa lei per moglie, ivi a non molto tempo, essendo maritata ad un altro, spontaneamente la

ando a trovare ed uso con lei carnalmente nel tempo che ancora era vivo Tito, Dipoi essendo ella restata senza padre e senza marito, ne fu ferventemente innamorato ed alla scoperta. Tale che e' fu cagione della sua morte avendola costretta a sconciarsi.

Tristezza de' soldati e gioia del Senato per la di lui morte.

Il popolo della sua morte non se ne contristò e non se ne rallegrò. I soldati se ne contristavano assai e feciono forza che subitamente fusse cominciato a chiamare Divo. Ed erano apparecchiati a vendicarlo s'egli avessero avuti capi come appresso fecero, avendo aspramente punito i capi della occisione. Per il contrario il senato se ne rallegrò in modo, che subitamente corsono alla curia e la riempirono, ne potettono contenersi di non lo chiamare così morto, ad alta voce in tutti que' modi che e' potevano più vituperosi e tristi. Gridarono ancora, che subito si facessino venire le scale, è quivi in presenza loro gittare a terra e spezzare gli scudi e le immagini di quello, facendo un partito che e' fussero levati via in ciascun luogo i suoi titoli, e tolto via ogni memoria e ricordanza del fatto suo. Pochi mesi innanzi che e' fusse ucciso parlò una cornacchia in greco in Campidoglio in questa sentenza: Ogni cosa andra bene; e vi fu chi ebbe ardire di interpretare le predette parole con due versi latini che suonavano in questa sentenza: La cornacchia che dinanzi si pose sopra il comignolo della rocca Tarpea, non potendo dire, ella va, disse, ella andra bene. Dicono ancora esso Domiziano aver sognato che dietro sul collo gli era nato uno scrigno d'oro e che egli tenne per cosa certa che ciò significava lo stato della Repubblica dopo lui avere a essere molto più allegro e beato: come certamente in breve tempo avvenne, per la costumatezza ed astinenza de' principi che dopo lui seguitarono.

PINE.

# TAVOLA DEI CAPITOLI

CONTENUTI NELLE VITE

# DEI DODICÍ CESARI

GLI EDITORI

| Vita di Gaio Svetonio Tranquillo                               | » ,      | - 7   |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------|
| GIULIO CESARE I IMPERATORE.                                    |          |       |
| Cesare dittatore                                               | i)       | 9     |
| Della prima volta che militò                                   | , »      | 10    |
| Va la seconda volta a militare, e del di lui ritorno a Roma    | · 10     | ivi   |
| L'accusa di Dolabella                                          | <b>»</b> | ivi   |
| Il Tribunato de' soldati, e altre cose da lui intraprese       | n        | 11    |
| La Questura, e i suoi fatti                                    | »        | . ivi |
| Lamento di Cesare alla statua di Alessandro Magno, e il suo so | ogno     |       |
| del giacimento colla madre                                     | »        | 12    |
| Le cose da lui fatte nella città                               | ))       | · ivi |
| Venuto in sospezione di aver congiurato con Crasso, Silla, e   | An-      |       |
| tonio                                                          | *        | ivi   |
| L'Edilità, e le cose da lui fatte                              | 2        | 13    |
| Le cose da lui operate nella città                             | , ģ      | 14    |
| Altre di lui operazioni                                        | n        | ivi   |
| Il Ponteficato Massimo                                         | ,        | 15    |
| La di lui Pretura, ed altre azioni                             | *        | ivi   |
| Altri di lui portamenti nell'offizio della Pretura             | . »      | 16    |
| Deposto e rimesso alla Pretura.                                | <b>)</b> | ivi   |
| Nominato tra i compagni di Catilina, e sua giustificazione.    |          | ivi   |
| Gli tocca in sorte la Pretura della Spagna Ulteriore           | ,        | 17    |
| Il di lui Consolato con Bibulo                                 | n        | ivi   |
| Suoi andamenti nel Consolato                                   | 'n       | 18    |

| rienue per mogne Canorina, e marica sua ngua ciuna a rompeo I         | ruy.     | •    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Dopo il Consolato gli vien concesso il governo della Francia.         | n.       | 9    |
| Accuse delle cose da lui fatte nel Consolato                          | Ķ        | ŧ    |
| Delle minaccie di Domizio, e delle cose da lui fatte nelle Gallie     | , »      | 19   |
| Altri di lui fatti nelle Gallie                                       | ,,       | 2    |
| Morte della madre, della figlia e della nipote, e altre di lui ope    | e ∋ı     | į    |
| Rinnova la parentela con Pompeo, dandogli sua nipote Ottavi<br>moglie | a in     | 9    |
| Procura l'amicizia dei re, e delle provincie; e del decreto           | del      |      |
| Senato contro di lui                                                  | <b>»</b> | i    |
| Provvedimenti di Cesare contro il decreto del Senato .                | - »      | 9    |
| Si narrano le cause della guerra civile di Cesare.                    | . ^ p    | 2    |
| ll di lui cammino da Ravenna al fiume Rubicone.                       | W        | 2    |
| Apparizion prodigiosa, mentre stava sulle rive del fiume, dubita      | ndo      |      |
| di passarlo                                                           |          | 2    |
| Tragitta il fiume, e suo parlamento a' soldati                        | و        | i    |
| Sua gita a Roma, e altre sue operazioni .                             | W        | i    |
| Vince Pompeo, Tolomeo e alcuni altri                                  | n        | 2    |
| Sconfitte ricevute da' suoi legati                                    | W        | 2    |
| Trionfl di Cesare                                                     | W        | it   |
| Come rimeritasse i soldati veterani, e della sua liberalità col       | po-      |      |
| polo .                                                                | <b>*</b> | 3    |
| Varii spettacoli, e giuochi da lui fatti rappresentare                | _ H      | iı   |
| Riordina il calendario, e determina quali debbano essere i gi         | orni     |      |
| festivi                                                               | ν.       | 3    |
| Recluta il Senato, o lo riempie                                       | **       | 3    |
| Ordini da lui promulgati .                                            | <b>)</b> | il   |
| Sua attenzione nel render giustizia, e le leggi da lui fatte.         | <b>»</b> | 3    |
| Sua fretta nell'abbellir la città, e nell'aggrandire l'impero.        | n        | 3    |
| Sua statura, e coltura del corpo                                      | - », .   | 3    |
| Luogo della sua abitazione, e struttura delle sue ville.              | ))       | ` iı |
| Suo diletto nelle gioie, perle, e statue antiche                      | Ŋ.       | 3    |
| Conviti, sua pulitezza, e suoi modi civili                            | . »      | ir   |
| Sua pudicizia prostituita sotto il re Nicomede                        | »        | iı   |
| Sua lussuria, e libidine                                              | ູ່ນ      | 3    |
| Sua lussuria con molte donne delle provincie                          | , w      | 3    |
| Suoi amori con varie reine                                            | »        | iv   |
| Sua moderazione, e sobrietà nel bere e mangiare                       | ¥        | 3    |
| Sua rapacità                                                          | N        | iv   |
| Sun doguenza ed arte nel tretter conce                                |          |      |

| GIULIO CESARE.                                                       | 397 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Libri commentarii e le pistole da lui scritte pay.                   | 41  |
| Sua perizia e fatiche nelle armi                                     | 42  |
| Come fosse audace insieme e guardingo, e quanto fosse speditivo      |     |
| nelle sue imprese + »                                                | 43  |
| Dispregio de' portenti e di qual si sia apparizione                  | ivi |
| Sua risoluzione nell'attaccar le battaglie presentandosegli le occa- |     |
| sioni                                                                | 44  |
| Di un suo cavallo, che aveva li piedi quasi d'un uomo»               | ivi |
| Suo valore nel rimettere le squadre piegate »                        | ivi |
| Sua animosità con Cassio                                             | 45  |
| Sua mirabile fuga nuotando »                                         | ivi |
| Come facesse prova dei soldati e della disciplina militare           | ívi |
| Della cosa stessa                                                    | 46  |
| Suoi trattamenti co' soldati e come li lasciasse andar pomposa-      |     |
| mente vestiti                                                        | ivi |
| Fedeltà e svisceratezza de' soldati di lui »                         | ivi |
| Sua franchezza nell'ir contro alle sedizioni »                       | 47  |
| Con qual facilità abbia rappacificati gli animi sdegnati de' suoi    |     |
| soldati »                                                            | 48  |
| Sua fede e ardore nel difendere i suoi clienti                       | ivi |
| Sua umanità, e come rimunerasse i suoi amici                         | ivi |
| Facilità sua nel deponer gli odii e inimicizie                       | 49  |
| Sua piacevolezza e mansuetudine nel vendicarsi de' torti ricevuti 💃  | ivi |
| Della sua moderazione e clemenza                                     | 50  |
| Abuso della sua grandezza e potenza                                  | 51  |
| Sua ambizione e arroganza                                            | 52  |
| Sua superbia e disprezzo degli altri                                 | ivi |
| Della cosa stessa e della sua inclinazione ad esser chiamato re      | 53  |
| Della congiura contro di lui                                         | ivi |
| Segui e prodigi, che precedettero la di lui morte                    | 54  |
| Sua morte e uccisione                                                | -56 |
| Pubblicazione del di lui testamento                                  | ivi |
| Suo funerale, e la celebrità del suo mortorio, e del pianto del      |     |
| popolo ,                                                             | 57  |
| Onori fattigli dalla plebe dopo la morte »                           | 58  |
| Sospetto che lasciò di sè ai suoi                                    | ivi |
| Che gli avvenne quella morte, ch'egli aveva desiderata.              | 59  |
| Sua età; d'una stella cometa; e il luogo e giorno della sua          |     |
| morte                                                                | ivi |
| Monte deali maniditari di Conne                                      | 200 |

| Traduzione della giunta fatta alla vita di Giulio Cesare da G. L. Vives          | 6   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                  | 6   |
|                                                                                  | it  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            | 6   |
| Nasciniento eu eudeazione di desare                                              | U   |
| CESARE AUGUSTO H IMPERATORE.                                                     |     |
| Ottavio Cesare Augusto                                                           | 6   |
| Origine del casato di Ottavio                                                    | iv  |
| Del padre d'Ottavio                                                              | 6   |
|                                                                                  | 6   |
| Il tempo ed il luogo del nascimento d'Ottavio                                    | 'n  |
| Il luogo dove fu allevato                                                        | 6   |
| 'I suoi nomi e cognomi con le cause de' medesimi.                                | iı  |
|                                                                                  | 6   |
|                                                                                  | iv  |
| La guerra di Modena e altri di lui fatti                                         | 6   |
| Dello stesso e della morte dei Consoli                                           | 69  |
| Abbandono della fazione de' Nobili                                               | iv  |
| Guerra Filippica e come dividesse l'Imperio con Antonio                          | 7(  |
| Guerra di Perugia                                                                | iv  |
| Con quali pene incrudelisse contro ai prigioni nella guerra di Pe-               | 71  |
|                                                                                  | iv  |
| Guerra Aziaca ed Alessandrina, e la Vittoria da lui riportata di                 |     |
|                                                                                  | 73  |
|                                                                                  | 7.4 |
|                                                                                  | iv  |
|                                                                                  | 15  |
| Provincie da lui debellate, e con quali altre stringesse confedera-              | vi  |
| Le porte del tempio di Giano chiuse al suo tempo, e de' suoi trionsi             |     |
|                                                                                  | 6   |
|                                                                                  | 7   |
|                                                                                  | vi  |
| Del suo contegno co' soldati, e di altre sue maniere rispetto alle cose militari | , . |
|                                                                                  | 8   |
|                                                                                  | 19  |
| Be cuse na ini iane negli unizh del 1 riumvirato e l'indunato della Plebe» 8     | 80  |

| CESARE AUGUSTO 3                                                         | 99  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Suo pensiero di rinunziare all'Imperio, ed abbellimenti fatti alla       |     |
| Città pag.                                                               | 81  |
| Fabbriche pubbliche fatte da lui e da altri                              | 82  |
| Della division della città, dei tempii, delle strade da lui restaurate,  |     |
| ed allargamento dell'alveo del fiume Tevere . "                          | 83  |
| Le cose da lui operate nel Pontificato massimo .                         | ivi |
| Riforma e raddrizzamento dei costumi ed usanze della città »             | 85  |
| Sua maniera e costume di render ragione                                  | 86  |
| Delle leggi da lui pubblicate, e di altre da lui ritrattate ed an-       |     |
| nullate                                                                  | 87  |
| Riforma del Senato e del modo di convocarlo                              | ivi |
| Di varie altre provisioni intorno i magistrati di dentro e fuori della   |     |
| città                                                                    | 88  |
| Nuovi uffizii da lui istituiti e creati                                  | 89  |
| Come onorasse gli uomini valenti nelle armi »                            | ivi |
| Come si facesse render ragione da ogni cavaliere romano del suo          |     |
|                                                                          | 90  |
| Alcune di lui costituzioni intorno al governo della Repubblica »         | ivi |
| Della sua liberalità                                                     | 92  |
| Sua severità nel reprimer le folli ricerche del popolo »                 | ivi |
| Spettacoli e giuochi di varie sorti da lui fatti rappresentare           | 93  |
| Assegnazione de' luoghi, dove avessero a sedere i Senatori e gli altri   |     |
|                                                                          | 95  |
| In qual maniera e da qual luogo stesse egli a mirare gli spettacoli »    | 96  |
|                                                                          | 97  |
| Assettamento delle cose dell'altre provincie                             | 98  |
| Ordinazioni intorno ai Regni conquistati                                 | ivi |
|                                                                          | 99  |
| Del suo suggello e come costumasse di scriver le date alle lettere » 1   | 00  |
| Della sua clemenza.                                                      | ivi |
| Gli onori che gli furono conferiti e che da lui sono stati sprezzati » 1 | 01  |
|                                                                          | ivi |
|                                                                          | 02  |
| Libelli fatti contro di lui                                              | ivi |
| Sua moderazione e umanità nell'operare » 1                               | 03  |

L'amor de' Romani verso di lui.

Altro onore conferitogli

Onore conferitogli dal Senato e dal Popolo Romano

riti spezialmente da alcun cittadino o città

Onori fatti al suo medico per averlo risanato, e di quelli a lui confe-

ivi.

| Quel ch'egli fosse internamente e nelle cose domestiche.   | pag.                                  | . 10   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Delle sue spose e mogli                                    |                                       | i      |
| Della figlia e dei matrimonii di quella                    |                                       | į      |
| De' suoi nipoti per via di Giulia                          | »                                     | . 10   |
| Malavventurato nella sua discendenza                       | »                                     | żį     |
| Difficile nel far le amicizie e costante nel conservarle   |                                       | 10     |
| Suo rigore e clemenza verso i liberti .                    | , : ` »                               | 11     |
| Vituperii della sua prima gioventù                         | ' x                                   | 11     |
| Gli adulterii e libidini dello stesso .                    | »                                     | i      |
| Della lautezza d'una cena, nella quale i convitati seder   | rono vestiti a                        | ì      |
| foggia di dei                                              | . , . '»                              | 11     |
| Taccia datagli di troppo piacergli le ricche masserizie    | e di dilettars                        | i      |
| troppo del giuoco                                          | »                                     | 11     |
| Sua continenza ed i luoghi dove aveva case .               | ж                                     | . 11   |
| Della sua frugalità e della modestia nelle suppelle        | ttili e nelle                         | 3      |
| vesti                                                      | ·                                     | 11     |
| I suoi conviti e cene                                      | . Э. ж                                | it     |
| Come celebrasse i giorni festivi e solenni                 | »                                     | 11     |
| De' suoi cibi e dell'ora di prenderli .                    | н                                     | i      |
| Sua continenza e sobrietà nel bere                         | »                                     | 11     |
| Ció che operasse dopo il cibo                              |                                       | iv     |
| Statura del corpo e de' suoi membri                        | · · · ·                               | 118    |
| Tacche che aveva su per il corpo e di alcuni suoi memb     | ri non troppo                         | )      |
| gagliardi                                                  | , »                                   | iv     |
| Delle sue malattie                                         | ,                                     | 119    |
| Governo del suo corpo                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | iv     |
| Suoi esercizii.                                            | »                                     | 120    |
| Sua eloquenza ed arte nel dire                             | . ,                                   | iv     |
| I libri ed altre operette da lui pubblicate                |                                       | 121    |
| Del suo stile e maniera di parlare                         | x                                     | ı iv   |
| Alcuni detti da lui più frequentati                        | ж                                     | 129    |
| Ortografia, e di una sua maniera propria di scrivere       | . x                                   | 12     |
| Sua cognizione delle lettere greche, e sua pazienza ne     | di'ascoltar le                        | ₿.     |
| composizioni altrui                                        |                                       | ı iv   |
| Sua paura de' tuoni                                        | , ,                                   | 12     |
| Faceva molto caso de' sogni                                |                                       | » · iv |
| Credenza che prestava agli auspizii                        | )                                     | » 12:  |
| Venerava le cerimonie ancora peregrine                     |                                       | » 12(  |
| Sedici portenti, dalli quali pote presagirsi la sua grande | ezza                                  | » iv   |
| Prodigii avvenutigli dopo la morte di Giulio Cesare        |                                       | » 129  |

| TIBERIO CESARE                                       | nero          | NE                 |            |        |             | 401         |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|--------|-------------|-------------|
| Prodigii, per i quali potè conoscere qual sa         | arebbe        | e l'esi            | ito de     | ile gu | erre        |             |
| da lui intraprese                                    | ٠. `          |                    | •          | . 1    | oag.        | 129         |
| Pronostici della di lui morte                        |               |                    |            |        | *           | 130         |
| Le cause del suo male, e come se la pass<br>malattia | <b>885</b> 56 | nel .t             | отро       | della  |             |             |
|                                                      | •             | •                  | •          | ٠      |             | 131         |
| La sua morte, e sua presenza di spirito              | •             | •                  | •          | . •    |             | 132         |
| Il giorno della di lui morte, l'età, i funerali      | •             | •                  | •          | •      | -           | 188         |
| ll suo testamento ed ultima volontà .                | •             | •                  | •          | •      | *           | 134         |
| TIBERIO CESARE NERONE                                | HI IN         | MPER               | ATO        | Œ.     |             |             |
| Tiberio Cesare                                       |               |                    |            |        |             | 136         |
| Della gente de' Claudii, con alcune memorio          | e di q        | <sub>l</sub> uella | casa       |        | ))          | <b>i</b> vi |
| Da quale stirpe traesse Tiberio la sua origi:        | ae            |                    |            |        | »           | 138         |
| Del padre di Tiberio . , .                           |               |                    |            | ٠.     | <b>»</b>    | ivi         |
| il luogo e tempo della nascita di Tiberio            |               | ٠,                 | •          |        | *           | 139         |
| Infanzia e puerizia di Tiberio                       |               | . •                | ٠.         | •      | w           | 140         |
| Dell'adolescenza e delle di lui mogli .              |               |                    |            |        | »           | ivi         |
| UMzii civili da lui amministrati                     |               |                    |            |        | *           | 141         |
| La di lui milizia e le guerre da lui fatte,          |               |                    | CONSC      | guiti  | »           | 142         |
| Suo ritiro e allontanamento dalla città, e           | ie ca         | ause               | ٠.         |        | *           | 148         |
| Il suo soggiorno a Rodi e ciò che ivi faces          | se            | •                  |            |        | 19          | ivi         |
| Altri di lui fatti a Rodi                            |               | •                  |            |        | »           | 145         |
| Della cosa stessa e del suo ritorno .                | •             |                    | ÷          |        | .39         | ivi         |
| Predizioni, che gli annunziarono l'Imperio           | •             |                    | ٠.         |        | ¥           | 146         |
| Adottazione di lui fatta da Augusto .                | • •           | •                  |            | •      | *           | 147         |
| La Dalmazia da lui soggiogata                        |               |                    | <i>.</i> . | •      | . 39        | 148         |
| Onori decretatigli dal Senato                        |               |                    | ٠.         |        | 10          | ivi         |
| Sue imprese nella Germania                           |               | •                  | 5. Y       |        | ,           | 149         |
| Sua disciplina nelle cose militari                   | •             | • •                |            |        | *           | ivi         |
| Trionfò della Dalmazia vinta, ed altre cess          | e da i        | wi fa              | tte,       |        | <b>))</b> . | <b>45</b> 0 |
| Sue imprese ed in qual concetto fosse T              | liberi        | o <b>a</b> pp      | Tesso      | Augu   | isto,       |             |
| e del di lui principato                              | •             |                    | • ,        |        | ))          | ivį         |
| Uccisione del giovane Agrippa ed aktre di l          |               |                    |            | . •    | *           | <b>152</b>  |
| Suoi gemiti sulla lettura fatta in Senato de         | l test        | amen               | to d'A     | ugust  | D »         | ivi         |
| Quanto si facesse pregare prima di acconse           | ntire         | di ric             | ever l     | 'Impe  | rio »       | 153         |
| Le cagioni per le quali si era mostrato di           | fficile       | ad                 | assum      | ere l  | 'Im-        |             |
| perio, ed altri di lui fatti                         |               | •                  | •          |        | »           | ivi         |
| Ottimo suo introito al principato                    | •             |                    | •          |        | <b>»</b>    | 155         |
| Sprezzò e vietò le adulazioni .                      | •             | • *                |            | •      | ,           | ivi         |

| Sua tolleranza nel comportare le ingiurie e maldicenze      |           | pag.       | 156  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| Suo rispetto e stima del Senato                             |           | . 19       | iv   |
| Restituito l'antico potere al Senato                        |           | w          | 157  |
| Sua pazienza con quelli che combattevano le sue opini       | oni .     | ×          | iv   |
| Alcuni suoi modi civili e cittadineschi                     |           | *          | 158  |
| Della cosa stessa e di altre sue opere                      |           | . »        | iv   |
| Moderate le spese, che si facevano ne' giuochi e i          | ie' donat | ivi , ed   |      |
| altre sue operazioni                                        |           | - »        | 159  |
| Alcune cose ottimamente da lui ordinate                     |           | *          | 160  |
| Proibisce le cerimonie ed i riti stranieri                  |           | , »        | 161  |
| Alcune cose ben fatte da lui tanto in Roma, che fuor        | i .       | . <b>»</b> | iv   |
| La sua continua dimora nella città e perchè non al          | bia visi  | tate le    |      |
| provincie                                                   |           |            | 169  |
| La morte de' di lui figli ed il suo ritigo nella Campai     | nia , ogg | i detta    |      |
| Terra di Lavoro                                             |           | g <b>3</b> | 168  |
| Il suo ritiro nell'isola di Capri ed altri di lui portament | i         | »          | iv   |
| Abbandona il pensiero della Repubblica                      | • 2 .     | . »        | 164  |
| I suoi vizii, ebbrezze e gozzoviglie                        |           | ,          | iv   |
| La lussuria e libidine                                      |           | . »        | 16   |
| Infami sue oscenità                                         |           | ,          | iv   |
| Disonestà vituperosa colle donne nobili                     |           | . »        | 160  |
| Sua avarizia e sordidezza                                   |           | . »        | 16   |
| Ch'egli non fece alcun edifizio pubblico, nè rappreser      | ıtò mai   | spetta-    |      |
| coli, e sua scarsezza nel dar altrui provvisioni .          |           | . »        |      |
| Sua tenacità e miseria ed altre sue azioni.                 |           |            | iv   |
| Rapine ed estorsioni dello stesso                           |           |            | 168  |
| Dell'odio, che portava ai suoi congiunti e parenti.         |           | . »        | 169  |
| Suo odio colla madre                                        |           | . »        | 170  |
| Sua crudeltà ed odio verso i figliuoli                      |           | . »        | 171  |
| Sua crudeltà ed odio verse la nuora                         |           | . »        | iv   |
| Sua crudeltà ed odio contra i nipoti                        | • .       | . »        | 179  |
| Sua crudeltà con gli amici                                  |           | . »        | 173  |
| Sua crudeltà e durezza con i grammatici e maestri           |           | . ,        | iv   |
| Sua crudeltà dimostrata ancora nella sua gioventù           | •         | . »        | 174  |
| I delitti di lesa maestà atrocemente vendicati              |           | . · »      | iv   |
| Alcune cose da lui barbaramente fatte sotto apparenza       | di grav   | ità . »    | 17   |
| Come per leggieri peccati condannasse a pene severis        |           | . »        | iv   |
| Come infierisse con ogni genere di crudeltà contro tui      |           | . »        | 170  |
| Come aumentassesi la sua crudeltà e furberia                |           | »          | 178  |
| Il sospetto col qual visse in mezzo ai delitti              |           | . »        | . iv |

| GAIO CALIGOLA                                     |           |         |        |          | 403 |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|-----|
| Sospetto ch'egli ebbe della nuora e dei nipoti co | ondanna   | ıti.    | p      | ag.      | 179 |
| Diffidenza e sospetto dello stesso                |           |         |        | »        | ivi |
| Maldicenze e libelli contro di lui pubblicati     |           |         |        | <b>»</b> | 180 |
| Sua lettera e orazione al Senato, nella quale s   | si duole  | delle   | sue 1  | mi-      | •   |
| serie                                             |           |         |        | ۰,       | 181 |
| Statura, membri, complessione ed andatura         |           | •       |        | n        | 182 |
| Suo disprezzo delle religioni                     | <b>'.</b> |         | ••     | 10       | ivi |
| Scienze ed arti possedute da lui                  |           |         |        | n        | 183 |
| Cognizione della lingua greca, sebbene ei mai     | l'usava   |         |        | ))       | ivi |
| Sua malattia e che essendosi due volte, dur       | ante il   | temp    | o del  | suo      |     |
| ritiro, avvicinato a Roma per entrarvi, tuti      | te due    | le volt | e rito | rnò      |     |
| addietro                                          |           |         |        | 1)       | 184 |
| Luogo e tempo della di lui morte                  |           |         |        | W        | 185 |
| I segni che pronosticarono la di lui morte .      |           |         |        | »        | ivi |
| Festa del popolo romano per la di lui morte.      |           |         |        | "        | 186 |
| Suo testamento ed ultima disposizione .           |           | • .     |        | *        | ivi |
| •                                                 |           |         |        |          |     |
| GAIO CALIGOLA IV IMPE                             | RATOF     | RE.     |        |          |     |
|                                                   |           |         |        |          |     |
| Di Germanico padre di Caligola.                   | •         |         | •      | »        | 188 |
| Morte di Germanico                                | . •       | ٠.      | •      | »        |     |
| Virtù sì del corpo che dell'animo di Germanico    |           |         | •      | >>       | 189 |
| L'amore e propensione di tutti verso di lui.      |           |         |        | . »      |     |
| Presagii che annunziarono la morte di Germ        | anico e   | come    | fu pi  | anto     | )   |
| ancora dai barbari                                | •         | •       | •      | »        | ivi |
| Mestizia e pianto fatto in Roma per la di lui m   | orte.     | •       | •      | n        |     |
| Moglie e figli di Germanico                       | •         | •       | •      | n        |     |
| Luogo e tempo della natività di Gaio Cesare.      | •         | •       |        | n        |     |
| Cognome di Gaio e dove fosse prima nutrito        |           | • •     |        | n        |     |
| Il luogo ed appresso quali fusse secondamente     |           |         | •      | ))       |     |
| Dimostramenti della sua crudeltà dati ancora i    | •         |         |        | ))       |     |
| Della di lui moglie e dei sospetti che si ebbe    | , che     | voless  | e ven  | ena      |     |
| Tiberio                                           | ٠.`       |         | : .    | y        |     |
| Imperio di Gaio Cesare Caligola.                  | . •       | ·• ,    | •      | ×        |     |
| Le cose da lui fatte nell'ingresso al principato  |           | . •     | •      | Ж        |     |
| Suoi costumi civili ed umani nel principio de     | -         | overno  | ٠.     | ×        |     |
| Alcuni di lui modi civili e della sua moderaz     |           |         | • .    | X        | ••• |
| Dei suoi Consolati e della liberalità usata col   | • •       | •       | ٠      |          |     |
| -1                                                | ** • •    |         | :• '   | ٠)       | 199 |
| Nume maniero di exettendo de lui inventato        | A         |         |        | . Y      | 000 |

| Spettacoli da lui fatti ne' suoi viaggi in paesi stranieri 🕺 . pag     | J.         | 200 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Edifizii pubblici da lui stabiliti e terminati.                        |            | 201 |
| Sua burbanza ed alterigia                                              | *          | in  |
| Sua crudeltà e sierezza coi parenti                                    | v          | 209 |
| Sua lussuria con tutte le sorelle                                      | »          | 203 |
| De' suoi matrimonii e delle mogli                                      | ×          | 204 |
| Sua crudeltà verso i suoi congiunti ed altri                           | *          | 205 |
| Della sua crudezza                                                     | ï          | 206 |
| Sua crudeltà verso i relegati e con un senatore                        | *          | 267 |
| Alcuni di lui detti pieni di serocità e violenza                       | *          | iv  |
| Peggiori e più atroci di lui fatti                                     | *          | 208 |
| Suoi lamenti per la felicità dei suoi tempi.                           | *          | 209 |
| Sua crudeltà nelle cene, nei giuochi, ne' spettacoli e ne' sagrifizii  | ,          | iv  |
| Apelle fatto da lui staffilare, e altri suoi detti                     |            | 210 |
| Sua malignità e superbia verso tutti                                   | ))         | iv  |
| Sua invidia verso tutti                                                | *          | 211 |
| Della sua lussuria e libidine                                          | ))         | 219 |
| Suo lusso nelle cene, bagni, fabbriche ed altre opere                  | 19         | 213 |
| Rapine ed estorsioni dello stesso                                      | »          | iv  |
| Suoi infami guadagni                                                   | *          | 21  |
| Nuove gabelle e sordidi civanzi                                        | ))         | 21  |
| Della cosa medesima                                                    | •          | 246 |
| Natagli una figlia mendica, e riceve le contribuzioni e mancie pe      | ìr         |     |
| costituirgli la dote                                                   | »          | iv  |
| Sua mossa e spedizione nella Germania                                  | *          | 21  |
| Le cose da lui fatte nel campo.                                        | . >>       | iv  |
| Selva da lui fatta ricidere, premii dispensati a' soldati, e altre cos | ie.        |     |
| da esso operate                                                        | »          | 218 |
| Suoi preparamenti contro l'Oceano, ed altre sue imprese                | n          | iv  |
| Sua cura del trionfo ed altre sue opere                                | »          | 218 |
| Scellerato pensiero di trucidar e mettere a fil di spada le legioni    | »          | 218 |
| Suo ritorno alla città, pessimo di lui proponimento, e veleni ritro    | <b>)</b> - |     |
| vatigli in casa dopo la morte                                          | »          | 22( |
| Natura del corpo e sue indisposizioni                                  | •          | iv  |
| Sua debolezza di mente, disprezzo degli Dei, ed altre sue opera        | <b> -</b>  |     |
| zioni                                                                  | *          | 221 |
| Delle vesti e degli abiti ch'ei portava                                | »          | 222 |
| Della sua eloquenza ed arte di dire                                    |            | w   |
|                                                                        |            | 441 |
| Onanto fossa trasportato nel favoreggiar alcumi, a nemerao sell'adia   | ú.         |     |

| CLAUDIO CESARE                                                       | 4(         | )5  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| alcuni altri pag                                                     | . 29       | 24  |
| Congiura ordinata contro di lui.                                     | » 29       | 25  |
| Segni che si mostrarono avanti la di lui morte                       | » 1        | ivi |
| Della di lui morte ed ammazzamento                                   | » 29       | 26  |
| Mortorio di Gaio, e morte della moglie e figlia                      | » Ż        | 27  |
| Ciò che fece il Senato dopo la di lui morte                          | » 25       | 28  |
|                                                                      | `          |     |
| CLAUDIO CESARE V IMPERATORE.                                         |            |     |
| Del padre di Claudio e de' di lui fatti                              | , 2        | 29  |
| Nascimento di Claudio e sua infanzia                                 | » 2        | 30  |
| Quanto si affaticasse intorno alle discipline liberali               | , 2        | 31  |
| Lettere di Augusto a Livia della persona di Claudio                  | » 1        | ivi |
| Tiberio non volle mai crearlo console, e del suo ritiro .            | » 2        | 33  |
| Quanto fosse accetto e caro a tutti                                  | » í        | ivi |
| Del suo consolato, ed altre cose da lui fatte                        | » 2        | 34  |
| Scherni fattigli come per burla                                      | » ;        | ivi |
| Pericoli da lui fuggiti                                              | » 1        | ivi |
| Principio dell'imperio di Claudio                                    | » 2        | 35  |
| Suoi portamenti nel suo ingresso al principato .                     | » 2        | 36  |
| Onori da lui sprezzati, ed altri suoi modi civili                    | » 2        | 37  |
| Insidie tesegli, e congiure contro di lui fatte                      | » 2        | 38  |
| Suoi consolati e delle cose da lui fatte in essi .                   | » 2:       | 39  |
| Sua instabilità e variabilità nel render ragione                     | <b>a</b> 1 | ivi |
| Uffizio della censura da lui amministrato e altre cose da esso fatte | » 2        | 41  |
| Sua spedizione nell'Inghilterra e del trionfo                        | » 2        |     |
| Cura che ebbe della città e delle vittuarie.                         | » 2        | 43  |
| Privilegii da lui concessi.                                          | <b>»</b> ( | ivi |
| Edifizii pubblici da lui costruiti                                   | » 2        | 44  |
| Alcuni spettacoli da lui rappresentati                               | » 1        | ivi |
| Instituzione, riforma e riordinazione di alcune costumanze .         | » 2        | 46  |
| Statuti e regole da lui messe                                        | » 2        | 47  |
| Sua facilità e compiacenza e liberalità                              | » 2        | 48  |
| Alcumi modi civili e ordini da lui pubblicati                        | » 1        | ivi |
| Le spose e mogli di esso                                             | » 2        | 50  |
| De' figliuoli e generi del medesimo                                  | » 2        | 51  |
| Liberti a lui carissimi                                              | <b>»</b> : | ivi |
| Malefizii da lui commessi col mezzo dei liberti e delle mogli        | » 2        | 52  |
| Figura del corpo e sua statura                                       | » 2        |     |
| Sua complessione                                                     | <b>»</b>   | ivi |

| Conviti ed altri suoi fatti.                            |         | . p     | ag.        | 254         |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------|
| Del suo mangiare e bere, del sonno, sua lussuria,       | , e lit | oro da  | lui        |             |
| composto del giuoco dei dadi                            | • .     |         | ,          | iv          |
| Sua crudeltà                                            | `.      |         | *          | 255         |
| Sua timidezza e viltà d'animo                           | •       | .′      | *          | iv          |
| Sua paura delle congiure                                |         | •.      | . »        | 256         |
| Pene severe colle quali furono castigate persone in     | nocent  | ti per  | lie-       |             |
| vissime sospezioni                                      |         | ٠.      | *          | iv          |
| Quanto fosse stizzoso e stolto                          |         | ٠.      | ,          | 257         |
| Della sua smemoraggine ed altre sue azioni              |         |         | n          | 258         |
| Suoi discorsi ed orazioni.                              |         | :       |            | 259         |
| Libri e operette da lui composte                        | •       |         | . "        | ivi         |
| Quanto attendesse allo studio delle lettere greche      |         |         |            | 260         |
| Pentimento d'essersi ammogliato ad Agrippina, e         | d'ave   | r adot! | tato       |             |
| Nerone                                                  |         | . `     |            | 261         |
| Del di lui testamento e morte.                          |         |         | D          | iv          |
| Sua morte tenuta nascosta, tempo della morte e fu       | nerali  |         | *          | 262         |
| Pronostici della di lui morte                           | •       | ٠.      | . »        | iv          |
|                                                         |         |         |            |             |
| CLAUDIO NERONE CESARE VI IMPE                           | RATO    | RE      |            |             |
|                                                         |         |         | -          |             |
| Claudio Nerone Cesare                                   | •       |         | n          | <b>26</b> 3 |
| Gneo Domizio, atavo di Nerone                           |         |         | n          | 264         |
| Gneo Domizio, proavo di Nerone                          |         |         | 'n         | ivi         |
| Gneo Domizio avo di Nerone                              | •       |         | N          | <b>26</b> 5 |
| Del padre di Nerone                                     |         | •       | *          | ivi         |
| Nascita ed infanzia di Nerone ed alcuni presagi in      | itorne  | della   | sua        |             |
| persona                                                 |         | •       | n          | <b>26</b> 6 |
| Della di lui puerizia e delle cose in quella fatte.     | •       |         | n          | 267         |
| Imperio di Nerone                                       |         |         | ¥          | 268         |
| Le cose da lui fatte nella sua prima giunta all'imp     | erio    | •       | ' <b>»</b> | ivi         |
| Alcune di lui operazioni e fatti cittadineschi .        | •       |         |            | 269         |
| Suoi giuochi e spettacoli fatti rappresentare e la si   | aa libe | eralità | in-        |             |
| verso il popolo                                         | •       |         |            | 270         |
| Donde stasse egli a guardare gli spettacoli, éd altri s |         | rtamen  | ti »       | ivi         |
| Magnificenza colla qual accolse Tiridate re dell'Arm    | ienia   |         | ĸ          | 272         |
| Le porte di Giano Gemino chiuse al suo tempo.           |         | •       |            | ivi         |
| Suo costume nel render giustizia                        | •       |         |            | w           |
| Martorii ritrovati per i Cristiani, ed altre sue ordir  | ıazioni |         | ,          | 273         |
| Contra i falaiflactori dal tactamenti                   | ,       |         |            | 4           |

| CLAUDIO NERONE CESARE                                       |         | Ą              | 107 |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|
| Imperio non ampliato sotto Nerone                           | . pe    | ag. S          | 274 |
| Le sue spedizioni e viaggi in Alessandria e nell'Acaia.     |         | 'n             | 27: |
| Sua passione per il canto e per la musica.                  |         | 33             | iv  |
| Canta tragedie                                              | •       | » S            | 276 |
| Suo diletto nel guidar i cavalli e sonar di cetera          |         | » :            | 277 |
| Sue gare coi commedianti e sua ansietà e timore di es       | sere su | pe-            |     |
| rato                                                        |         | . , ,          | 279 |
| Quanto fosse osservante delle leggi ed ordini dei giuochi   |         | ж .            | 280 |
| Suo ritorno dalla Grecia e trionfi dello stesso .           |         | · »            | 281 |
| Delle rapine ed altre sue ribalderie                        | •       | » :            | 289 |
| Sue gozzoviglie e banchetti                                 | . •     | n              | iv  |
| Sua nefanda libidine, e del giacimento colla madre .        |         | » <sup>(</sup> | 283 |
| Delle sue prostituzioni                                     |         | `»             | 284 |
| Quanto fosse prodigo e spendereccio                         | . ~     | - · »          | iv  |
| Edifizii pubblici da lui eretti                             |         | . »            | 285 |
| Sue ruberie, estorsioni e sacrilegii                        | •,      | » :            | 286 |
| Parricidio di Claudio e Britannico                          |         | » <sup>5</sup> | 28  |
| Parricidio della madre e della zia                          | ٠.      | э :            | 288 |
| Ammazzamento delle mogli e de' suoi più prossimi .          |         | » :            | 29( |
| Sua crudeltà coi strani e stragi fatte dei più nobili uomin | i romar | i » į          | 299 |
| Macello da lui fatto di molti e altre sue ferità            |         |                | iv  |
| Arsione fatta da lui fare di Roma                           | •-      | » :            | 293 |
| Della moría che fu ai tempi suoi e delle contumelie c       | olle qu | ıali           |     |
| veniva lacerato                                             |         | ٠.             | 294 |
| Ribellione della Francia contro di lui                      |         | » ·            |     |
| Suo ritorno nella città e villanie che gli furono dette con | tra.    |                | 29  |
| Ribellion della Spagna e di Galba                           |         | ,,             | 298 |
| Di un fiero suo proponimento, rimove i consoli, e si fa     | creare  | lui            |     |
| consolo                                                     |         | •              | iv  |
| Apparecchio d'una sua spedizione contro la Francia .        |         | » '            | 299 |
| Scritture infami contro di lui pubblicate                   |         | v              | iv  |
| Spaventasi per certe orribili visioni                       | -       | ,              | 300 |
| Vien abbandonato da tutti                                   |         | ·»             | 301 |
| Abbandonasi e fugge dalla città                             |         |                | 309 |
| Sua morte e come l'incontrasse                              |         |                | 308 |
| Funerali fattigli                                           |         |                | 304 |
| Statura e governo del suo corpo                             |         | <br>H          | iv  |
| Studioso delle arti liberali                                |         |                | 308 |
| Suo diletto della pittura e scultura .                      |         | ).<br>))       | iv  |
| Vote de lui fette es frees mitemate vittoriese              | •       |                | 201 |

| Avido di lama e nome                                            | pag.         | 306 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Sprezzatore degli Dei                                           | *            | ivi |
| Della sua età, e cose successe dopo la sua morte                | *            | ivi |
|                                                                 |              | , . |
| SERGIO GALBA VII IMPERATORE.                                    |              |     |
| Del lignaggio de Cesari finito in Nerone, e dei presagii che    | cið          |     |
| dinotarono                                                      | *            | 308 |
| Stirpe di Galba antichissima                                    | - »          | 309 |
| Della sua famiglia, cognome, e perchè fosse detto Galba .       | *            | iv  |
| Nascita di Galba e delle cose che gli presagirono il principato | *            | 310 |
| Studioso delle arti liberali, e particolarmente della ragion ci | vile;        |     |
| delle mogli e dei figli                                         | 'n           | 311 |
| Onori da lui conseguiti, e sua disciplina nelle cose militari   | ` »          | 319 |
| Della sua giustizia ed equità                                   | n            | 313 |
| Onori conferitigli e segni che gli pronosticarono il principato | n            | iv  |
| Sua variabilità nel governo della provincia.                    | <b>»</b>     | 314 |
| Entratura al principato ed altri suoi fatti                     |              | 315 |
| Abbattimento del suo animo per la morte di Vindice .            |              | 316 |
| Della sua crudeltà ed avarizia                                  | »            | iv  |
| Venuta sua a Roma.                                              | »            |     |
| Le cose da lui fatte nei primi tempi del suo governo            | <br>N        |     |
| Perseguita i creati di Nerone                                   |              | 318 |
| Ribellion degli eserciti della Germania contro di lui           | *            |     |
| Adottazione di Pisone                                           | ,            |     |
| Presagii che denunziarono la di lui infelice morte              |              | 320 |
| Della sua morte e ammazzamento                                  | "<br>»       |     |
| Cosa facesse al tempo della sua morte, e del funerale           |              |     |
| •                                                               | »            | 329 |
| Della statura del corpo e de' suoi membri.                      | , . <b>"</b> |     |
| Del suo mangiare, bere e della sua lussuria                     | , »          | 323 |
| Tempo che durò il di lui imperio, e della sua età               | э            | 320 |
|                                                                 |              |     |
| OTTONE SILVIO VIII IMPERATORE.                                  |              |     |
| Degli antenati d'Ottone                                         | Á            | 324 |
| Nascita di Ottone e sua adolescenza.                            | <b>"</b>     | 32  |
| La sua amicizia con Nerone                                      | *            | 326 |
| Le sue speranze di aver a regnare                               | . ))         | iv  |
| Gli fallisce la speranza di esser adottato da Galba             | »            | 32  |
| Suo ascendimento al principato                                  | »            | iv  |
|                                                                 |              |     |

| AULO VITELLIO                                           |              | 409 |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Cose da lui fatte nel principio del suo imperio .       | pag.         | 328 |
| Ribellion dell'esercito della Germania contra di lui    |              | 329 |
| Combattimento e zuffa con i capitani di Vitellio .      | , »          | 330 |
| Quanto avesse in odio le guerre civili                  | »            | 331 |
| Sua morte e funerale                                    | »            | 332 |
| Statura e governo del suo corpo.                        | »            | ivi |
| AULO VITELLIO IX IMPERATORE                             |              |     |
| Dell'origine della casata de' Vitellii                  |              | 334 |
| Del padre e madre di Vitellio, e della sua fanciullezza |              | 335 |
| Della sua adolescenza                                   |              | 336 |
| Infamie della sua vita                                  |              | 337 |
| Onori da lui conseguiti                                 | w            | ivi |
| Delle mogli e de' figliuoli.                            | »            | ivi |
| Assegnatogli il governo della Germania; sua povertà e   | sua piacevo- |     |
| lezza con tutti                                         | -            | 338 |
| Sua prodigalità con tutti.                              | »            | 339 |
| S'intrude nel principato                                | »            | 340 |
| Sue intraprese dopo la morte d'Ottone, e suo ritorno    | o a Roma »   | ivi |
| Cose da lui fatte nel principio del suo governo         | »            | 341 |
| Di altre sue azioni nel primo tempo del suo principat   | .o . »       | 342 |
| Delle sue gozzoviglie e banchetti                       | · »          | ivi |
| Della sua crudeltà                                      | . , »        | 343 |
| Apparecchio dell'esercito contro Vespasiano .           | , n          | 344 |
| Cerca di aggiustarsi con Vespasiano                     |              | 346 |
| Ignominiosa di lui morte                                | »            | ivi |
| Dichiarazione di un portento                            | »            | 347 |
| VESPASIANO X IMPERATORE.                                |              |     |
| Della gente Flavia e degli antenati di Vespasiano       | »            | 348 |
| Nascita e nodritura di Vespasiano                       | »            | 349 |
| Della moglie e de figli                                 | »            | 350 |
| Delle sue spedizioni nella Germania e nella Giudea      | v            | ivi |
| Segni che gli pronosticarono l'imperio                  | »            | 352 |
| Sua assunzione all'imperio                              | »            | 354 |
| Cose prodigiose avvenute nel principio del suo gover    | mo . om      | 355 |
| Ristabilimento della Repubblica vacillante              |              | 356 |
| Edifizii pubblici da lui innalzati                      | »            | 357 |

| V DOI ROIRIO                                                  |        |            |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Liti da lui sommariamente decise                              | pag.   | 358        |
| Suo stanziamento contro gli usurai ed altre leggi             | 10     | ivi        |
| Non dissimula la bassezza de' suoi natali                     | *      | ivi        |
| Sua tolleranza verso i maldicenti                             | n      | 359        |
| Dimenticanza delle ingiurie ricevute                          | »      | 360        |
| Sua elemenza co' re accusati                                  | , »    | ivi        |
| Sua avarizia e ingordigia                                     | : »    | 361        |
| Sua liberalità e magnificenza                                 | . »    | ivi        |
| Come avesse in pregio gli uomini dotti e della stima che face | eva di |            |
| tutti                                                         | *      | <b>362</b> |
| Giuochi da lui fatti rappresentare e dei conviti              | . ))   | ivi        |
| Statura del corpo, de' membri e della sua complessione .      | *      | 363        |
| Distribuzione dell'ore al tempo del suo principato .          | э      | ivi        |
| Dei giuochi dopo cena e di alcuni festevoli di lui detti      |        | ivi        |
| Versi greci da lui pubblicati                                 | · »    | 364        |
| Della sua malattia e morte                                    | *      | 365        |
| Presagio che i figliuoli gli sarebbono per succedere          | *      | ivi        |
|                                                               |        |            |
| TITO VESPASIANO XI IMPERATORE.                                |        |            |
| Dell'amore di tutti verso Tito                                |        | 367        |
| Nascita ed educazione di Tito                                 |        | ivi        |
| Della virtu e dottrina                                        | ٠.     | 368        |
| Delle di lui mogli, onori e vittorie                          | *      | ivi        |
| Espugnazione di Gerusalemme                                   | ,      | 369        |
| Amministrazione dell'imperio                                  | *      | 370        |
| Come cambiasse i suoi costumi di mali in buoni                | *      | ivi        |
| Di una pietosissima natura                                    | »      | 371        |
| Sua clemenza e mansuetudine                                   | »      | 373        |
| Come incontrasse la morte                                     | *      | 374        |
| Luogo e tempo della sua morte                                 |        | 375        |
|                                                               |        | •          |
| DOMIZIANO GERMANICO XII IMPERATORE.                           |        |            |
| Nascimento e adolescenza di Domiziano                         | ,      | 376        |
| Le cose da lui fatte innanzi che fosse principe               |        | 377        |
| Cose da lui fatte nel principio del suo imperio               |        | 378        |
| Spettacoli da lui fatti rappresentare e della sua liberalità  | ,      | ivi        |
| Edifizii pubblici da lui fabbricati                           |        | 380        |
| Spedizioni e guerre da lui intraprese                         | •      | ivi        |
| Shormon o Pricite na ini minahitise                           | •      | 44.6       |

| DOMIZIANO GERMANICO                                             |      | 411 |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|
| Di alcune sue leggi ed ordinamenti                              | ×    | 381 |
| Sua diligenza ed attenzione nel render ragione                  | »    | 382 |
| Sua clemenza e liberalità nel principio del suo governo.        | n    | 383 |
| Sua crudeltà contro molti                                       | ))   | 384 |
| Ancora della di lui crudeltà e fierezza                         | n    | 386 |
| Sue rapine ed estorsioni                                        | ¥    | ivi |
| Sua superbia ed alterigia                                       | n    | 387 |
| Congiura contro di lui fatta e come stasse in continuo sospetto | ×    | 388 |
| Un suo cugino da lui ucciso, e dei presagii della di lui morte  | 19   | 389 |
| Altri segni della di lui morte                                  | , )) | 390 |
| Delle insidie tesegli e come venisse morto                      | р    | 394 |
| Statura e bellezza del suo corpo                                | , »  | 392 |
| Sua grande maestria nel saettare e intolleranza delle fatiche   | *    | ivi |
| Della sua facondia, e di alcuni suoi detti notabili             | n    | 393 |
| Suo diletto nel giuoco, dei conviti, e di altre sue opere .     | ×    | ivi |
| Della sua libidine, e lussuria                                  | ))   | ivi |
| Tristerra de' soldati e ginia del senato nor la di lui morte    |      | 394 |





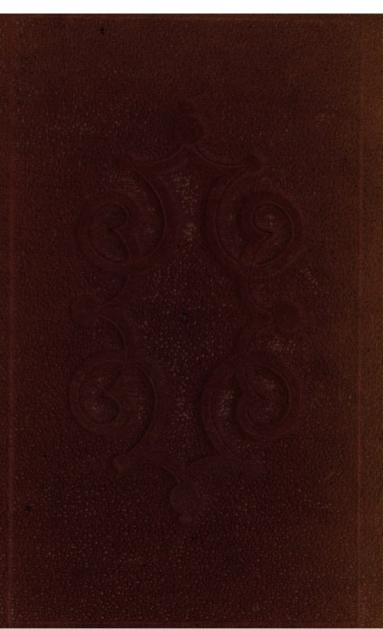

Digitized by Google